

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com





|  |   | • |   |  |
|--|---|---|---|--|
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  | • |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   | • |  |
|  |   |   |   |  |



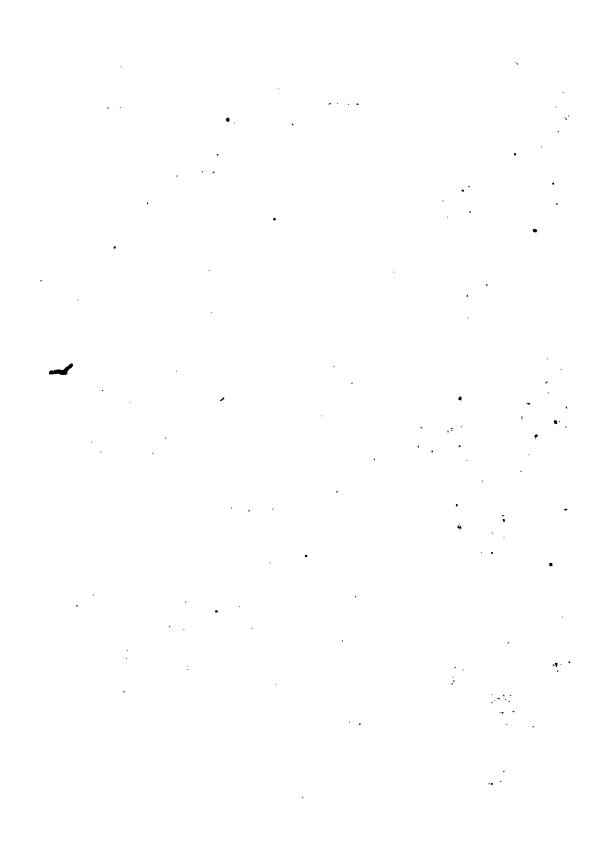



## ISTORIA

DELL'ANTICA REPUBBLICA

### D'AMALFI.

E di tutte le cose appartenenti alla medesima,

Accadute nella Città di Napoli, e suo Regno.

CON LO REGISTRO DI TUTTI GLI ARCHIVI DELL'ISTESSA.

COMPOST A DAL DOTTOR

### FRANCESCO PANSA.

E data alla luce per mezzo delle stampe

DAL DOTTOR

DON GIUSEPPE PANSA, SUO NIPOTE, OPERA POSTUMA IN DUE TOMI DIVISA.

### TOMOPRIMO.

RONSAGRATA

# BENEDETTO XIII.

PONTEFICE OTTIMO MASSIMO.



IN NAPOLI, Per Paolo Severini MDCCXXIV.

CON LICENZA DE SUPERIORI.

DG 975 .A43 PI8 V.1

.

## ALLA SANTITA

## DI BENEDETTO XIII.

Da Dio eletto, e coronato Sommo Pontefice, e suo Vicario in Terra.



EN m'avveggio, BEA-TISSIMO PADRE, troppo Io in alto esser poggiato con l'ali del

mio desiderio, allora quando spin-

to da un umile rispetto, pensai, presentargli questa Storia dell' Antica Repubblica d'Amalfi, opera postuma del Dottor Francesco mio zio; ma poichè l'ampio pregio delle vostre rare, e sublimi virtù vi ha fatto manifestamente discernere dal Mondo tutto, dotato non meno di gentilezza, cortesia, epietà, che di magnificenza, gloria, e nobiltà, mi sono affidato, dar adempimento alla mia brama, e nell'offerirvi questi volumi, umilmente pregarvi, a gradire la divozione dell'animo di chi ve gli offerisce, non già la picciolezza del dono : E ben lo spero, se mecostesso ragionando,

mi riduco in pensiero le ragguardevoli doti, che fregiano il vostro grand'animo, e che a prova vi hanno fatto conoscere nel governo della Sipontina Chiefa, di Cefena, e di Benevento Padre de' Popoli , protettor de pupilli, e colmo di santo zelo per l'osservanzia dell'Ecclesiastica disciplina. E per le inclite vostre operazioni ha voluto il sommo Dio, innalzarvi alla eccelsa dignità di suo Vicario in Terra, (giacchè è noto al Mondo tutto, essere stata opera assolutamente dello Spirito Santo la vostra mirabile elezione) perchè potesse la nostra S. Madre Chiesa

Cattolica, e vostra diletta Sposadi bel nuovo ritirare al suo grembo i figli lontani, dispersi dall'iniquità della perfida eresia. Come anche mirabil opra fu dello Spirito Santo la vostra vocazione alla Domenicana Religione; conciosiacosa chè Primogenito Voidella vostra Casa, & erede di tanti ampj, diversi Stati, & anche del Ducato di Bracciano, dispreggiando, & avendo a vile sì vantaggiosi onori, vi voleste coprire delle candide lane di S.Domenico, per dedicarvi interamente al Divino culto. Quali persecuzioni non foffriste voi allora, B.P., da' vostri più cari congionti? quai

non furono gli stimoli, che vi dicdero, perche cangiassivo risoluzione?tantoche volle il fommo Pontefice egli stesso provare la vostra vocazione, e facendovi venire in sua presenza, e con esso voi ragionando, conobbe apertamente, che ilsommo Diovi avea destinato per forte sostegno di S. Fede; laonde co fronte gioliva, e savio parere approvò la vostra santa, e ferma risoluzione, indi scorsi soli cinque anni diReligione, vi innalzò alla sublime dignitàdi Cardinale di S.Chiesa, da voi ben due volte ancora rifiutata; ma alla per fine accettaste per risoluto comando del somo Pontefice

Clemente X. Quindi asceso Voi ora al gran Soglio di Pietro, odi quai liete speranze veggio colma la Cristianità tutta! o come vedere spera Ella per voi, B.P., l'empia Luna Ottomana, priva d'ogni sua luce, adorare alla per fine il vero, e splendido Sole del Vangelo, tanto da lei, sinora disprezzato, edabborrito; e lagran Città di Gostantino, oggi sede della barbarie, e nido di malvagità, divenir, qual già fu ne' secoli trasandati, specchio della nostra vera Religione, ed ancella tributaria dell'alma Città di Roma; onde resti in libertà al divoto peregrino, di potere incaminarsi alla

Santa Gerusalemme, & ivi prostrato adorare la Sacra Tomba di Gesù Cristo; ascender sul Calvario, e quivi con dirotto pianto, figlio d' una vera, interna compunzione inaffiar quelle palme, che germogliarono dal terreno, asperso dalle stille preziose del sangue del nostro amato Redentore. Già egli sembra, vedere per sola vostra opra richiamato dalla gran Brettagna il suo legitimo Re al gran, vetusto soglio degli Avoli; perchè seco riconduca la vera luce delle cattoliche verità, isgombrando da quel Cielo ogn' infesto nuvol d'errori. Sì per Voi, B.P., sarà finalmente imposto eter-

no silenzio a tante e sì varie, scandalose questioni, che anno destato que' torbidi sì gravi, e possenti, da' quali è stata, benche inutilmente, pombattuta la nostra Santa Fede, ch'alla per fine sempremai gloriosa, ed immutabile ha trionsato de' suoi secreti, e palesi avversarj; onde in voi vedrassi avverato il detto del Signore, cioèrestar sempremai ferma, esolida la Sede di Pietro, e nelle più rimote provincie dell'antico, e nuovo Mondo stendere il sacre, e soave impero, per sollievo de' Popoli, e maggior bene dell'anime. E senza dubbio chi fiso porrà mente al felicissimo corso della

della vostra laudevol vita, può ben formare la perfetta idea d'un Principe generoso, e giusto, d'un zelante Pastore inverso il suo diletto Grega ge, e d'un ottimo Padre comur del Mondo intero; poiche non trovando nel largo, e profondo fiume delle vostre sante, inclite operazioni ne inganno, ne impurità, ma tutteravvisandole grandi, illustri, e figlie d'una mirabile Pietà Cristiana sì nelle visite degl' infermi negli spedali, come nel servigio de' poveri Peregrini; si vedrà violentato da soperior forza a tutto suo potere amarvi, riverirvi, chiamandosi ben avventuroso, essendogli dato

in sorte, vivere i suoi anni sotto il vostro o siasi spirituale, o temporale dominio. Avvegnachè, per tacer di tutto altro, sempremai vi fate dere o sia con uomini di basso, odi nobil legnaggio non ristucco, nè fastidito, ma temperato, ed amorevole, serbando nel sublime grado, ove da Dio Ottimo Massimo fiete stato collocato, una amorosa Maestà, bastante a destare in chi vi mira temenza, ed amore; è però in ogni instante s'osserva, come da Voi premiata venga la virtù, e castigato il biasimevole vizio. Ma o ed in qual ampio oceano mi converrebbe en-

trare, se volessi Io far una, benchè brieve, menzione di tanti innumerabili,illustri Eroi,invitti Capitani d'Eserciti, che ha dato all' Europa la vostra inclita Famiglia, una certamente delle antichissime Ro mane Patrizie, che oggi anche per gloria, e splendore d'Italia si mira dopo il corso ditanti, e tanti fecoli dal fommo Iddio illustrata, e mantenuta, ch'oltre i varj possenti stati sempre mai ha signoreggiato in Italia, come il Contado di Pitignano, e varie altre Città, e Castella nella Romagna, nel nostro Regno di Napoligià decorata si vide de' Principati di Taranto, e di Sa-

lerno, e delle Contee di Nola, e Sarno nell'anno 1454. in persona di Raimondo Orsino, il quale su decorato del titolo di Serenissimo, : siccome nell'Archivio di S. Anna in ... Nocera si osserva, edora del Ducato di Gravina, ed altre Signorie; e dall'Augustissimo, egloriosissimo nostro Cesare Carlo VI., che Dio guardi, innalzata al supremo Principato del S.R.I.; & ove si strinse più, e più volte in parentado con il Real sangue de' già Napoletani Regi, ed oraerede anche delle glorie. egrandezze della Famiglia Francipani, della Tolfa, voglio dire dell' sempremai illustre Famiglia Ani-

cia, che ha dato al Mondo e Regi, e Cesari, & al Cieloun S. Benedetto,ed un S.Gregorio Magno; essendosinella vostra sola persona, Santissimo Padre, unito il pregio, edil sangue degli Orsini, & Anicii, per retaggio di Giovanna Francipani della Tolfa, vostra dignissima Madre. Ed o qual prova Ella ora, che nel Cielo assisa tra le tante schiere risplende, godendo il premio de' suoi bene isparsi sudori, e della sua vita illibata, fommo, ed ampio diletto, iscorgendo in Voi, suo degno, e primo Germe, epilogate tutte quelle perfezioni, bastevoli a rendere un

uomo degno dell' eterne felicità. Ma perche sò, che la grande umiltà, ela modestia di V.B. sdegna ogni vanto, e grandezza terrena, intenta tutta la vostra Anima sublime a' foli defider j delle grandezze, e beni celesti, tralascio di più distendermi sù questo punto, senza tralasciare però di raccordare al Mondo, come della Famiglia Orsino si annoverano ventuno tra' Santi, e Beati, tali dalla Cattolica Chiefa dichiarati, Quattro Sommi Pontefici, e trenta Cardinali, che anno faputo con le loro inclite, e generose operazioni accrescere maggior luce al gran soglio di Piero. E pure i nostri tempi non mai invidiosi per Voi de' trasandati secoli scorgonsi felici, e viapiù lieti, e fausti si rendono, arricchiti da due luminari di virtù, e della vera Italiana Nobiltà; i quai sono uno l'Altezza Serenissima del Signor D.Filippo Duca di Gravina, che col possessio delle più perfette virtù, e scienze, e con l'alta Prudenza s' è reso la delizia, e la speranza di tutti i veri Italiani; l'altro l'Eccellentissimo Signor D. Raimondo, che con tanto plaufo della Cristianità oggi regola, e governa la sua Chiesa, e Diocesi di Melfi, ove imitando le vesti-

vestigia di Vostra Santità da tutto giorno prove d'assennat Prudenza, e di singolare Pietà, ambi di sì gran Zio degni Nepoti. Intanto, B.P., da quella fomma altezza, ove, posto da Dio, al presente sedete, vi priego, a volgere sereno il ciglio sopra il lieve tributo del mio animo divoto, che in questa storia vi presento, la quale nobilitata, e ben a sommo pregio alzata, si ravvisarebbe, se Voi la fareste degna d'un solo vostro benigno, e cortese sguardo; mentre io augurandovi dal Sommo Dator d'ogni beneper nostra maggior felicità molti, e molti lustri di vita, colmi, e pieni

di tutte quelle prosperità, e pace Cristiana, ch'al vostro merito giustamente si debbono, umilmente prostrandomi a' vostri piedi, mi so gloriadi dirmi

Di V.B.

Napoli 25. Gennaro 1725.

Umilissimo servo. figlio e suddito ubbedientis.

Il Sacerdote Giuseppe Pansa.

## SALVADORE CAPUTO

De' Marchesi della Petrella, e di Cerveto

### 11. CORTESE LEGGITORE.

Storia della Repubblica Amalfitana, nella quale, amico Leggitore, troverai la sua origine, e fondazione , le Città, a quali comandò, i fatti de suoi Uomini -Mustri, la magnificenza de suoi edifici, e gli antichis-Jimi, e ragguardevoli privilegj concedutile da Serenissimi Re di Napoli, sarebbe malto tempo prima ...... in tuce, se la grave, e lunga infermità, seguita poscia .... lel celebre suo Autore, non gliel'avesse impedito. Gia-.... in più fogli lacera, e divisa, ed ..... niscrevole stato la piagneresti, se la diligenis dell'erudito Signor D. Giuseppe Pansa, dell' .... kezno Nipote, non si fosse impiegata a ridurla ... to tato li perfezione, che te la presento. Egli geloso, y . .... e gloria del defonto ...u, csundo per qualche spazio di tempo lo studio delle ily , sufils, ba atteso seriamente a raccogliere cotesta, ,, L. L'Autore, che spera presentarti nell'avvenire, se ..... Sin socotta la presente. Sono queste cinque Le-. ... . .... c mai più da altra elevatissima mente medita-Alegono, utilisimi, e propri per conservare

fedele la nobiltà al proprio Sovrano: e ben voglio credere, sia questa un opera di gran giovamento al Pubblico, e di molto vantaggio al Real Patrimonio, poiche effendo a me per lunga pratica ben nota la profondità dell'ingegno àell' Autore, continuamente applicato in rinvenire nuove cose per utilità pubblica, e per maggior gleria dell'invittissimo Cesare nostro Podrone, mi persuado, che si surà studiato, lungamente meditando, di ritrovarle tutte proprie, ed agevolmente vantaggiose, non meno alla Patria, ch' al Principe. E mi conferma invero nel mio giudizio l'eccellenzia dell'altra opera, ch'egli in sua vita diede alla luce, intitolata, Saggi di Gemelli, che riusci di non lieve profitto, non meno a buoni Giurisconsulti, che a veri Filosofanti, i quali ravvisarono in essa più distintamente, come il corpo reggesi, e vive: e come la fiam. ma ingenerasi, si conserva, e si spegne, insegnando ançora una maniera assai facile per componere una materia, la quale in ricevere l'aere, s'accenda, e priva d'aere s'attuti : oltre varie altre cose tutte maravigliose, ed utilissime, che nell' opera sudetta averai già vedute, ed ammirate. Avrai ancora, come spero, in brieve un erudito Ragionamento del medesimo Autore intorno alla nostra Anima, in cui ci fa avveduti, di quanto grave danno sia alla sudctta, ed alla Cattolica Regligione una tal nuova Morale, inventata da ingegni torbidi, e capricciosi, e la speculativa Teologia, contro gl'insegnamenti de' Speculatori; le quali opere tutte, spero far si con i mici prieghi, che dal Signor D. Giuseppe siano in brieve date alla Ince. Nè posso far a meno di palesarti il rammarico, che provai allora, quando dall' Autore istesso mi fu comunicata la disavventura, accadutagli nella perdita dell'originale d'un' altra sua opera di Filosofia moderna, ove spiegava vari fenomeni uaturali, che adornato avea di varie, e nuove sperienzie, conciosiacosachè, datala a leggere a un tale Sacerdote D. Gennaro Carrese da Pozzuolo, da questo mai più potè riaverla, ancorche più fiate gliene avesse fatta richiesta siccome D.Giuseppe suo nipote. Del rimanente fu il Sig. D. Francesco Pansa un uomo, in cui a prova si studiarono le più insigni virtù, d'arricchirlo di scienzie, e di santi costumi, e che nella gravità de discorsi facea palesemente a cono-[cere

scere, che punto non degenerava da quei antichissi ni Pansa, Paz trizj Romani, du' quali vantava la prima origine, che fregiati delde più sublimi dignità della Repubblica, diedero leggi a Roma, ed alla maggior parte del Mondo; i quali furono un Q. Apulejo Pansa Confolo di Roma con M.Vulerio; un C. Vibio Pansa similmente Console con A.Ircio. C.Ottavio Cesare, e Q.Pedio; uomini Illustri, cebiari, che fiorirono ben trecento anni prima della venuta del Signore: i di cui descendenti, dopo varj casi, traspiantarono le loro Famiglie nelle costiere Amalahitane, ove con più franchezza forse poteano affligersi della perduta libertà della Patria già resa suddita alla Tirannide, e potenzia de Cesari. E pruova ben forte; a mio credere, sembra, di quanto io scrivo, l'uso de continuati, an tichi nomi Romani, che nella loro famiglia, anche fuor della Patria, ritennero i Pansa; come di Severo, Ottaviano, Orsino, Scipione, Colonna, Petronio. ed altri simili, non usi nelle Amalphitana Costiera; ed in Atrani particolarmente, ove i Pansa continuarono la loro dimora, ancora oggi evvi un luogo, da immemo. vabil tempo sempremai detto la Corte di Pietronio: non già di quel Petronio, di cui trovossi in Baja dal Castellano di quel Forte D. Diego di San Martino un antichissima lapide con inscrizione, conciosiache fu questo un altro Senator Romano, che visse molto tempo prima del Petronio Pansa, che in Atrani fe la sua dimora; della quale lapide se ne ha contezza bastante in Napoli, ed in Lipsta. E mi desta non picciola maraviglia lo scorgere viva ancora, e con decoro mantenersi una Famiglia, che da tanti secoli va fastosa della sua nobilià, due rampolli della quale vediamo oggi li Signori D. Antonio, e Geronimo fratelli dell'Autore fiorire, e vivere con quel nobile splendore, ch'al loro decoro conviens, ed essendos il Dottor Signor D. Antonio portato in Napoli da teneri anni, per la sua prudenzia, e soavità di costumi si è reso grato alla miglior parte dell'insigne nobiltà Napoletana. Ne mi sembra fuor di propisito farti avveduto, che se nel primo volume di questa Istoria di molti Dogi, e Prefetti, che l' Amalfitana Repubblica governarono, non ti si faranno manifesti i cognomi, ciò deriva dal non averne la Cronica Amalfitana fatto più distinta menzione, esplicandoci i cognomi.

gnomi di quelli; tanto vero, che tace anche il cognome di Sergio, siglio di Giovanni Doge nell' anno 1004, il quale su certamente della samiglia Pansa, come si cava da un antichi simo istromento matrimoniale tra i Pansa, ed. i Fusuli di Ravello, ove viene a
to matrimoniale tra i Pansa, ed. i Fusuli di Ravello, ove viene a
tilippo Fusulo data in isposa Ametruda Pansa, qual istromento
ancor aggi si conserva dal Signor D. Tomaso Perelli, datquale anche si cava, come di Sergio Pansa Doge, su siglio un altro Giovanni,
che anche la stessi dignità ottenne dopo la morte del Padre. Ma io
non voglio più, amico Leggitore, trattenere la tua curiosità, e R
ardente desiderio, che ti si sarà senza dubbio destato nell'animo, d'
approsittari in leggendo la presente Storia. E chi non sa, essere la
Storia uno specchio lacidissimo, nel quale chiaramente le trasandate cose ci si rappresentano, e che ci sa avveduti di quello, che Noi
abbracciare, o suggire dobbiamo dovendos leggere le Storie non solamente per curiosità, e diporto ma per divenirne migliori, e nelte cose della nostra prieve vita più accorti. Sta sano.

### EMINENTISSIMO SIGNORE.

pare un libro, intitolato, l'Istoria della Costa d'Amalsi del Signor D. Francesco Pansa; che però la priega a commettere la revisione achi meglio le parerà, e lo riceverà agrazia, ut Deus,

Rev.D.Nicolaus Pollio U.J.& S.Tb.D.& M.revideat, & re-ferat. Neap. 13. Junii 1723.

D.Petrus Marcus Giptius Can.Dep.

### EMINENTISSIME DOMINE.

Uthoritate Em. Vestræ librum, cujus titulus (l'istoria d'Amalsi) mira eruditione compositum à præclarissimo viro D. Frācisco Pansa, magna jucunditate perlegi, nihilque inveni, quod nostræ Fidei dogmatibus, bonis moribus, aut Ecclesiasticæ jurisdictioni adversetur. Quapropter typis mandari posse, censeo, si ita Em.
Vestræ videbitur. Neap. die 27. Junii 1724.

Em.Vestræ.

Humillimus servus Nicolaus Pollio.

'Attenta supradicia relatione, imprimatur. Neap. 20. Septemb.
1724.

D.Petrus Marcus Giptius Can.Dep.

### EMINENTISSIMO SIGNORE.

Paolo Severino supplicando, espone a V. Em., come dovendo stampare un Elbro, intitolato l'Istoria della Costa d'Amalsi del Dottor D. Francesco Pansa. Per tanto la priega a commetterne la revisione a chi meglio le parerà, je lo riceverà a grazia, ut Deus.

Rev. D. Nicolaus Poliso videat, & in scriptis reffrat.

MAULEON REG. ALVAREZ REG. GIOVANE REG. PISACANE REG. Provisum per S.E. Neap. 30. Julii 1723.

Mastellonus.

Sp.Reg.Miro absens.

Sp.Reg.Mazzaccara, & Ill.Dux Lauria non interfuerunt.

### EMINENTISSIMO SIGNORE.

Er ubbidire agli ordini di Vostra Eminenza no letto l'opera, in titolata (l'Istoria d'Amalsi) composta dal Signore D. Francesco Pansa, e siccome no ammirata in essa l'erudizione della lingua, la sceltezza delle istorie, e l'efficacia del zelo di sua patria, così non vi no ritrovata minima cosa, che possa ossendere li buoni costumi, e la Regia giurisdizione. Laonde la giudico degna della luce delle stampe: se però così parrà a V. Em. Napoli a di 27. di Giugno 1724.

Di V. Em.

Umilissimo, e devotissimo fervo.

D.Nicola Pollio Dottore dell'una, e l'altra legge,
e Maestro in Sacra Teologia.

Visa relatione imprimatur, & in publications servetur Regia Pragm.

'MAZZACCARA REG. ULLOA REG. ALVAREZ, REG. GIOVENE REG. PISACANE REG.

Provifam per S.Em. Neap. 22. Novembris 1724.

Mastellonus

Sp.Reg.Miro absens.

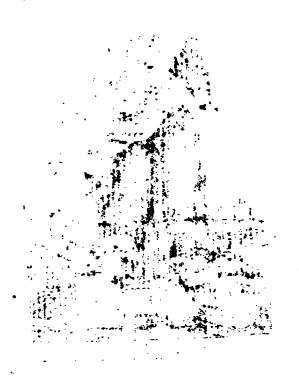

CHESTA E I ANTHA IMPALLA

# DIAMALFI

OF COUNTY ORA AUSTAM FATEO PARODIA



QUESTA E' L'ANTICA IMPRESA

## DIAMALFI.

DI CUI FIN' ORA ABBIAM FATTO PAROLA;



## DELSITO DELLA COSTA

# D' AMALFI



Ella più dilettevole parte d'Italia, e Strabour. nel più vago, ed ameno Sito della Solino. Provincia di Principato citra chia- Plinio. mata comunemente dagl'antichi il Tolomeo. Picentino : giace à guisa di rag- Pomponio, & guardevole Teatro nella Lucania di antichissima Nobiltà piena la bella Costa di Amalfi sita à mezzo giorno nel mar Tirreno, che riguarda larghissimo letto di mare: è da

Oriente l'antica, e caduta Picenza, la Lucania, e Pesti col suo bel seno, e Salerno: da Occidente la Campagna felice con la delitiosissima Partenore, e da Settentrione Nucera con i suoi spaziosi Campi . Viene questa Riviera dall'antica Stabbia , sino à Vietri d'altissimi Monti circondata; formando maraviglio-10 Teatro, come abbiam detto, ò come altri differo piacevo-1. sima Conca; lungi da Napoli trenta miglia, e sei da Salerno, Giovie.

la più bella, e la più ragguardevole di quante nel nostro Regno osservansi: al che riguardando il Boccaccio in far parola di Landolfo Rufolo ebbe à dire. Credesi che la marina da Reggio à Gaeta sia quast la più dilettevole parte d'Italia, nella quale assai presso à Salerno, è una Costa sopra il mar riguardante, la quale eli abitanti chiamano la Costa di Amalsi piena di picciole Città, di Giardini, e di Fontane, e d'huomini ricchi, e procaccianti in atto di mercatanzia; E senza allegare tanti altri Scrittori, che ne diverrei pur troppo lungo. Doppo lui il diligentissimo Leandro Alberto Bolognese nella Scrizzione d'Italia commendandola oltremodo dietro ciò, così favella. Voglio descrivere la Costa di Amalfi, che riguarda al mezzogiorno, la quale è di tanta vaghezza, che credo, che pochi luoghi si possano ritrovare da raguagliare à quella : Ella è di lunghezza circa venti miglia ; ove si veggono alti difficili , & aspri monti , e massimamente da quel lato, che è sopra del mare: & è tanto difficile la via da salirvi, che ogn'uno solamente à vederla se stracca : se . veggono però frà detti strani balci molte aggradevoli valli; ove sono belle fontane con altri sorgivi di chiare acque, delle quali escono laghi, e dilettevoli ruscelletti, e scendendo con gran mormorio, esosurro, dando gran piacere alle persone: sono questi ameni luoghi molto abitati; ove si svorgono tutte le maniere di fruttiferi alberi ; sincome di aranci , cedri , limoni , pomi , olive, pere, succini, pomagranate, cerase, con altre specie di frutti, che sarei lungo in descriverli, apparono anche belle vigne, dando eziandio gran piacere à gl'occhi, ed all'odorato le parete di mirtella, alloro, bussi, ellera, gilsomini, ramarini, rose, e rosette di diverse specie, con altri simili arboscelli, da i quali scaturiscono suavissimi odori , e rendono à gl'occhi gran dilettazione: Evvi quivi l'aria temperata, e si scopre il mare quasi ad ogni lato; ella è tutta questa Costa (come dicemmo) molto abitata in tal guisa, che pare à quelli, che navigano il mare vicino à questi luogbi risguardandola una continua Città di lungo tratto più tosto, che separate abitazioni: Poscia nella sommità del monte è posto Ravello Città, la quale benche antica molto non fia , come all'altre : ella è però tanto bene edificata , che si può facilmente annoverare, trà le prime , e nobili Citta del Regno di Napoli, scendendo poi al lido del mare sotto i monti apparono due Città, molto belle di edificii, e di ameni territorii, cioè Majori.

Majori, e Minori: Ritrovasi poi quasi nel meszo di questa Conca presso il lido del mare la Città di Amalsi capo di tutti questi luogbi, che è molto bella, e nobile, dalla quale trasse il nome tutta

questa Costa.

Ella è quasi tutta questa Riviera piena di sorgivi di fre-Ichissima acqua, e di limpidissimi fiumi, i quali per mezzo de' Paesi scorrono con gran mormorlo non solo ad irrigare i giardini commodissimi, e molto piacevoli in tempo d'està: ma profittevoli per li molini, Ramiere, Balchiere, Cartiere, e Ferriera, dalle quali cose il nostro Regno riceve gran utile, come ancora dalle tavole, e cerchi, & altri legni da formare botti, e tini, ò altri vasi simili, delle quali se ne caricano i Vascelli conducendosi in altri Regni, oltre di quei, che di conzinuo (ono menati in Napoli, e de'carboni, e della calce, & altre cole necessarie, come à dire la neve, & il vino detto di Gragnano, molto profitrevole al corpo nostro. Oltre di questa • sorte di vino tutto il rimanente è di sapore acro, dolce, e spiritofo, che gli abitanti chiamano latino: così nominato per li latini, che vennero ad abitarvi, molto piacevoli in tempo d'estate. Suole questo tirreno produrre frutti di rarissimo sapore, che in niun altra regione si formano consimili, ne di tante differenti specie, massimamente di fichi, di pruna, e di pera, trà i quali ave il primo luogo il bergamotto d'està, i Granati dolci, de'quali trovasene ancora senza il granello, l'uva vitillo così nominato da un huomo, che seco portollo dalle parti d'Oriente, che tiene la großezza di un prugno il fuo acino, cosa che à quante Dame, e Gavalieri Napoletani hò regalato, ave arrecato gran maraviglia. Sono stimate altresì di questi le cerefa, le foscelle, i cedri, i limopi, e gl'aranci, delli quali frutti la terra ne produce in grandissima copia; Laonde il Giovio chiamò questa Conca piena di boschi, di cedri, e molto prima di lui Revitio Testore appello Amalfi cedrosa, domicilio di Bacco e di Pallade,

Questi pregiatissimi alberi, che seco condusse Ercole dalla Media surno la prima volta in sì piacevolissima regione piantati dalla Ninsa Amalsi al parere de i più viridici Scrittori, e perciò Scipione Mazzella in lode di questa Riviera, così ebbe à dire. Laondè molti dicono esser questa Regione un condimento di tutte le grazie. E' ancora ella di vaghe selve, e di

embrofi boschi ernata, e di altieri monti, e piacevoli colli ces abbondanza grande di sorgenti; dalla parte di mare, bà sicure Porti, e bellissimi lidi; e sono molto abitati, molte sorti d'alberi fruttiferi, e particolarmente di questi trasportati à noi da Ercole della Media, come sono Cedri, Limoni, & Aranci, & quali piantò la bella Ninfa Amalfi nelle vezzose falti della Costa luogo che sembra à riguardanti un bellissimo Arezzo, ove più appresso accrescono piacere all'occhi le parete di Mortelli , allori, Ledere, Celfomini , Rose , di Ramarini , di sori di diverse spezie, et altre pianti fimili, dalle quali esce una fraganza, che mista di diversi odori, rende una soavità mirabile. Chi potrebbe narrare l'apparati, e l'ornamenti delle vigne, dalle quali fi cavano soavi, e delicati vini? Sono certamente luogbi di questa Regione si deliziofi, & ameni , che sono degni d' annoverar fi frà i più vagbi, e dilettevoli d'Italia, e quivi l'aere temperata, e di tutto l'anno da Cacciatori i volatili si fanno bellissime cacciaggioni. In vero il Territorio di si bella regione è tale, che. non ne bà quasi tutta Italia il simile. Onde si può chiamare perfetta opera della natura, in lode delle cui doti questi ver E compose il Dottissimo Giulio Eesare Scaligero.

Qua Borea gelidas furias contemnit ovantis.
Torva procellofi despicit arma Noti.
Medorum, & Sylvis fecundas provocat auras.
Fundis, & abiferis indica dona jugis.
Protinus Autumnus veris cum tempore certat.
Et Ver cum Autumni tempore certat item.
Huc accessit Hyemes venerantibus uda Capillis.
Et peperit mirans, & sibi poma legit.
Tuta mari fruisur, terra dominatur à mare,
Et Cali mutat jura quid ergo? Dea.

Ma ella suole effere cotanto grande l'abbondanza degl'alberi de' vivi, e verdi Arangi, Limoni, e Cedri, che delli loro frutti in ogni tempo se ne caricano i legni conducendosi
in Roma, oltre di quelle barche, che alla giornata sogliono
sar altro trasico, portandovi la semola, i maccaroni, & altre
cose simili di Pasta, come quelle che in nessuna parte del nostro Regno sogliono sormarsi migliori. Sogliono esser di questre Selve, e boschi stimate le castagne delle quali ne producono in gran copia, & i Funghi, li quali di tante differenti sonti
esser

effer sogliono, che troppo lungo diverrei à ravvisarli, trà li quan evvene una chiamata da' Paesani Gallinaccia per la similitudine, che tiene con la cresta della Gallina, di sapore delicatisfima, delle quali se ne ritrovano di rotola 30. l'uno, e più come mi fi dice, e sono le sue foglie à guisa di Carcioffole, bianche, e molto materiali, che formano spaziosa gossa, delle qua-Li per non haverne havuta cognizione alcuna per lo domicilio fatto da me in Napoli dalla fanciullezza, quando d'amici ciò mi fù ravvisato, alla prima giudicai, che meco voleano Scherzare; ma effendomi stato mandato un gambo di rotola sette, m'indussi à credere, che potevano essere di sì fatta grosfezza. Vien commendata, e suole esser molto diletrevole la caccia di Ficetole, Malvizzi, e quaglie, giacche quella de'quadrupedi (effendo dirupati i passi, per dove passar solevano le Fiere): affatto si è perduta, e dicono i vecchi che nella lor zioventù fi macellavano i Cignali, & altri animali selvaggi, • il che si può comprendere da quel che abbiamo altresì allegato del Mazzella. E sopra tutto l'altre cose il mar di questa Colta fi vede abondantissimo di buoni, e rari pesci : l'abbondanza de'quali hà fatto à giorni nostri, chese ne patisca molto: à causa, che dove prima per non perder i pescatori ne soleano carricare i legni menandoli in Napoli oggi di per lo contrario à vil prezzo vengono i Napoletani à comprat selo, & oltre di ciò à tal effetto venti grossi legni di Procita vi pescano alla giornata, i quali tengono con detti Napoletani il lor partito non senza gran detrimento degli abitanti di questa Riviera.

Onde Ferdinando Vghelli sanamente nella sua Italia Sagra non senza ragione della Costa di questo tenore intrapre-

le à ragionare.

Ager illius cum ipsa Amaibhitana Costa, licet angustis sinibus sit conclusus, omne tamen amenitatis laude retinet name colles plurimi sunt pomiferis arboribus consiti, & valles storibus cujus cumque generis gelidis limpidisque sontibus irrigua, & quidem pomorum malorum Massilicorum, citrorum Aureorum punicorum altorumque fructuum, ac storum boc in tra-tiu mira est suavitas, marinis auris nescio, quid salsi irrogantibus in ipsa poma storesque quod saporem odoremque miristic gratum saciat egrum verò morsu suavitate copia est

Istoria della

ut en his multa aureorum millia indigena lucrari plerumque soleant. Jam Celum ubique saluberrimum, ac clementissimum unde viris, ac mulieribus corporis animique babitus egregius, vividus oris color, & robur corporis animique prastans denique mite ingenium, grata hospitalitas, & quibuscumque artibus felix progressus.

#### Dell'Origine d'Amalfi, e sua edificazione, ed i suoi Abitanti.

🗖 Rà le più maravigliose Città, e Nobilissime, che giàmai al mondo vedute si fussero: Roma siccome ora è capo dell'universo; così per avventura sù sempre, e la più venerata, ove d'ogni tempo i più ricchi uomini abbondantemente concorrendo: più virtuofi, & i più nobili cotanto di popolo grande ne divenne, e di dominio; che le più forti nazioni, e le più barbare, e selvangie soggiocando sue tributarie ne divennero; di maniera che per ogni luogo il nome de'Romani scorrendo con grandissimo stupore di tutti ovunque essi menavano, ancorche plebei stati fussero da Nobili trattati erano, e da Signori: l'autorità di cui crebbe in tal guisa, che tutti i Rè, e Signori, che in Roma si conduceano nelli loro bisogni, purche Romani chiamati fuffero, e pur che voce in quella Repubblica avuto avessero di esser incomunati si contentavano, e dichiarati dalla plebe da questi raguardevoli personaggi furono nella Costa di Amalsi sabricati i primi edificii, di cui quantunque diversità di parere intorno al tempo dagli Storiagrafi si adduce, niuno però hà dubitato, che da i più chiari Romani gli Abitatori della Costa non dipendessero.

Or giudicano alcuni, che essendosi da Romani distrutta la Città di Picenza con altre fondate, e sottoposte à Romani, per essenti collegati con Annibale gli abitatori di quelli, andarono per li suoghi circonvicini à far li loro domicilii, edificando vari Paesi, e specialmente nella Costa d'Amalsi cosa, che diversamente viene ancora riferita da Gio: Battista Bolvito; il quale scrive: La Cesta d'Amalsi ebbe origine da Romani, che ven-

nero

Costa D' Amal si. 7
nero ad abitare da tempi antichi in una Città, che oggidì è diru-

Cronica

ta, quale si chiamava Piesti, da loro edificata: ove sin'ora stan-malsitana mano meravigliosi edificii, & oltre di ciò edificorno un altra Città noscritta ripodetta Picenza, la quale benche diruta fusse, sin'ora ancora veg- sta nell' Archi gonsene i vestigii, la quale da costoro abbandonata vennero ud vio de' Santissiabitare nella Costa, e perciò molti Scrittori chiamano Picentino, mi Apostoli. e Colonia de'Romani. Altri però vogliono, che passato essendo Ottaviano, e Tiberio Imperadore per diporto nell'Ilola di Capri con le loro Corti, e con molti Senatori, da gran numero di Patrizi, e di buoni Cittadini accompagnati, i quali in quel-La picciola Isola non potendo tutti asseme sar il loro domicilio. à molti di essi convenne andare ne i luoghi convicini ad abitare, e proprio in questa Costa, il Sito, di cui oltre modo rassembrandoli dilettevole, ivi per sempre con la loro gente si s stiedero, quali essendo di migliori personaggi, che giamai avesse avuto la Città di Roma : dice il volgo, che nelli affari • gravissimi di quella repubblica erano soventi da i loro Compatrioti chiamati Donde nato fosse poscia. Quel volgare detto: l'ajuto di Costa: che i Romani in quei tempi fossero venuti à far le loro abitazioni in quelta Riviera, non solo vien riferito ciò dal diligentissimo Dottor Francesco di Pietro, ma consirmato ora dalle Cassette di marmo, che da me sono state conosciute in questi Paesi, in cui conservavansi le ceneri de'Romani riposte intorno a quei tempi come diremo.

Alcun'altri narrano, che essendo giunta in questa Costa, una nobilissima Donzella Romana figlia di Marcello Russo. chiamata Amalfi, la quale di sì belle delizie invaghitafi, volle qui per sempre fermarsi, edificandovi una Città col suo nome chiamandola Amalfi: altri però han detto, che Amalfi da Amalfo Capitano dell'Imperador Costantino esser stata nominata per aver egli fondato tal Città : ed altri esser stata questa Costa appellata d'Amalfi d'alcuni Patrizii Romani partiti da Melfi. che vennero ad abitarc in questi luoghi, le quali oppenioni vengano tutte riferite da Scipione Mazzella in far parola d' Amala: In che tempo, e da chi fusse stata edificata questa Città non fi bà cosa di certo. Però che alcuni credono che nell'anno DXX. certi nobili Romani, che dalla Città di Melfi fi partirno, e quivi fermati edificassero la detta Città, chiamandola Amalsi: attri dandoli più antica origine, vogliono che fusse edificata da Amalfo

'Amalfo Romano Capitano di Costantino Imperadore nell'anno CCCXXXV. altri finalmente dicono, che una nobil Donella, chiamata Amalfi figlia di Marco Marcello Rufo l'edificasse, e che dal

suo nome Amalfi nominolla.

Vuole Scipione Ammirato, che i Romani vennero ad abitare in questi luoghi per la fortezza del Sito ne tempi, che Roma stava sossopra dagl'insulti de'Goti. Li quali per sicurtà della lor vita abbandonando la propria patria sù questi monti. ricoveroronsi: cosa che viene approvata da molti Scrittori, e trà gl'altri dal Summonte, il quale in far parola delle guerre di quei tempi , così scrisse. Per raggione delle sudette guerre tra'Goti, & Imperiali essendo Roma di ambe due gli eserciti, hor perduta, & or recuperata, non potendo i Romani far più le loro abitazioni in Rome, molti d'essi come vuole l' Ammirato ad abitare ne lle marine di Terra di Lavoro ne venmero, che da una parte di costoro ebbe origine la picciola Republica Amalfitana , fincome quella di Aquilea fecero di . Venezia. Con tutto ciò l'eruditissimo Dottor Francesco di Pietro dopo aver riferito dietro ciò vari oppinioni, mosso dall'autorità di altri scrittori, questo istesso viene à confirmare: Stabilendo che in niun altra parte d'Italia Il sangue de Romani se hà possuto conservate salvo, che in questa Costa: Dicendo veramente le alcune relliquie vi possono essere de Romani in quella Riviera d'Amalfi potrebbe ritrovarfi, conforme scrive Scipione Ammiraoo, e prima di lui Marino Freccia, pervenutavi, o ne i tempi dell'Imperadore Ottavio, ò nel Magno Costantino, è pure di Geuserico, e finalmente del Rè Totila: finceme dicemo. Ad ogni modo egli dietro tal bisogno par che seguita altresì Marino Freccia, come diciamo, il quale mosso dall'antichissima Istoria Longobarda narra, che avendo Costantino Imperadore edificata la nuova Roma detta dal suo nome Costantinopoli, in cui convenendo il suo Impero trasportare, à tal fine se porre in ordine un gran numero de'Navi, sopra le quali imbarcata la miglior gente Romana, nel mentre che viaggiavano da gravissima tempesta combattuti patirono naufraggio. Laonde gionti nel golfo di Salerno, ove temendo oltre modo di sommergersi conoscendo quei luoghi non effer ficuri si accostorno verso la costa, dove ritroyando luoghi habitati, vi dimororno per sempre, edificando prima

prima la Città di Scala, e poi Amalfi: & ultimamente RavelIo. Cum posted Constantinus in Byzantium Gracorum Urbem Imperium transtulit, qua d suo nomine Constantinopoleos seù nova Roma appellata est, ut exercitum transveberet, ac rerum Romanorum, ac vetustarum principalium copias duceret, mirabili quodam navium apparatu viros praposuit, quin ex pompa,
& auctoritate mirabiles videbantur, & ex navium fractura, atque naufragio viri Romanorum praclarissimi Lucaniam primò
appulerunt in mare silaris, & dùm zon tutò ibi consistere prospicerent, timentes incursus repentinos pro tutela locorum Minerva promontorium addiverunt, ibique loca habitata paris construere edisciis, urbesque primo Scalarum, Amalphia, & Ravelli condiderunt. Pròut in vetustissimo Longobardo Historico

legimus.

Mà l'antichissima Cronica Amalsitane, quantunque tutto ciò ravvisasse; ad ogni modo ella dice, che trà tutte queste navi combattute da ficrissima tempeste, due solamente giunsero in salvo in Ragusa: sotto le leggi de quali l'animo di quei Romani non potendo soggiacere, imbarcatisi di nuovo sù i loro legni, sbarcarono verso Palinudo, edificando poscia la Città di Melfi, dove per le cotinue, & insopportabili guerre, non potendo far più i loro domicilii, passorono in questa Riviera ad abitare, come diremo à suo luogo, la quale openione viene seguitata da Cesare d'Egenio Caracciolo, dal Capaccio, da Carlo de Lellis, da Gio: Battista Confalone, dal Uguelli, da Gio:Battista Nicoloso nel suo libro intitolato il Giro del Mondo, come ancora da Francesco Gemelli, e da tutti gli Storiografi, che di questa Costa han raggionato, come dalli stessi sopranominati, Bolvito, Summonte, Mazzella, Francesco di Pietro, & altri i quali dopo avere sposti l'addotte opinioni, non tralasciano di apportare la mentovata Cronica d'Erimperto. Con tutto ciò alcuni altri Scrittori trovansi d'altro parere, e vogliono, che mentre Roma occupata stava, et insieme molestata: or da i Goti, ed or degl'Imperadori, non potendo più tante guerre soffrire, e di vedersi privi della loro libertà ; conducendosi nella Costa ; abbandonarono la Città di Roma lor patria; dimodo che conoscendo la fortezza del Sito, e l'eminenza, come per avventura l'asprezza: sopra i monti della Costa primieramente li convenne edificare le di loro abbitabitazioni, non solo che il mentovato Freccia c'addita in far parola della Città di Lettere, la quale di tal nome su appellata, dalle lettere, le quali da Roma venuti; ivi lasciar si soleano da i Corrieri, li quali à quei personaggi, che nella Costa risedeano portavano: Antiquitates quadam in Literense Civitate, & propè radices montis boc manifestant, & alia in superiori parte montis: Romani enim qui ab urbe territi Gotorum adventu. Ravellum eorum coloniam propter salutem ipsorum sa receperunt non permettebant nuncios, & tabellarios urbem Ravellam advenire, sed eorum listeras eodem in monte lasteo deponebant nunciis Ravelli asportantes; ex hac listerarum nomine, & Civitas sumpsit.

E l'addotto Marino Freccia asserisce in sar parola di Ravello, che ne i tempi di Costantino Imperadore, i Romani nella Costa si portorono per l'aria salutisera: Colonia Romanorum dedusta sub Constantino Imperatoris aeris salubritate celebratur nobilissimi habitata viris praclaris fundata adibus ab. Eustachio Venusino, & descriptore Italia, novissimo collaudatur

gentiliciis fulgentibus.

Altri vogliono ancora , c'effendo i Romani stati avidisfimi di trovare un piacevole, e quisto luogo, avendo avuto nos tizia della Costa: ivi alcuni d'essi si portorono; alla di cui vista raffembrandoli quei luoghi bellissimi, ed ameni per li freschifsimi fiumicelli, per li dilettevoli fiori, e salutifere erbe, de'quali cose per ogni verso la Costa, e vestita, ivi allegramente determinarono fare le loro abbitazioni, e primieramente diedero principio alla fondazione della Città, chiamata, tuttavia oggidi Scala, fopra il più erto Colle, che giammai la Costa di fertile, e salutifero tiene; laonde gionta la nuova in Roma di tal luogo delizioso; mentre altre famiglie Consolari, e Patrizie forse amici, e compagni stati erano, credo, nel governo, ed all'amministrazione delle cose della Republica, con gran piacere, più forse contenti per vedersi alleviati, e liberi da sì gravissime cariche, in cui li conveniva star sempre mai occupati, c'aver ritrovato il desiderato ristoro, d'un luogo si buono, e delizioso, ed un Clima sopramodo salutisero, nel quale, perche ricchissimi, non sò se dir dovria più di senno, e virtù, ò di beni di fortuna; à loro: bel aggio entro la steria Costa fabricorono sontuosi palaggi: alcune famiglie de'qualiza · fenza

### Cost a D' Amalfi. It

lenza punto estinguersi per memoria di si grandi personaggi, che nella Costa vennero, ancora in piedi veggonsi, de'quali chi tuttavia nobilmente ancora si mantiene, chi con uffici civili, in questo regno s' esercita, e chi per proprio bisogno di esercitar il negozio li fu di mestieri, chi in Constantinopoli, chi nell' Arabia, chi nella Sicilia, ed in altri paesi. Anzi siam avanti, poiche dicesi, che quei. Romani privati da i Goti vedendosi degli loro proprii ufficii, e del dominio della loro Repubblica, con animo cotanto forte. quanto l'abbifognava à fopportare quelle tirannie, e quei tanti duri disaggi, ove andati erano gl'altri loro compagni, vollero ancor con essi ritirarsi, con i loro averi, dove il numero degl'abbitanti oltre modo crescendo; accrebbero altresì infra brieve gl'edificii, e le Città, con sì bel artificio fabricate, che vaghissime lopra tutte l'altre, agl'occhi de'naviganti, si rendono di modo che il Boccaccio dovendo far parola di Landulfo Rufolo, li converme delle delizie della Costa darne un abozzo. così dicendo; Credesi che la mariza di Reggio à Gaeta sia quasi la più dilettevole parte dell'Italia, mentre assai presso à Salerno, è una Coßa sopra il mare rignardante, la quale gl'abbitanti di essa chiamano la Costa d'Amalfi, piena di picciole Città di giardini, e di fontane, e d'huomini ricchi, e procaccianti in atto di mercanzie: e ciò quantunque alttove si è portato, in questo luogo, però mi è parso riferirlo, per confirmare la verità di quanto fin qui si è detta

Or come vada dietro l'edificazione della Costa la bisogna deciam noi esser ella stata abbitata da tempi molto più antichi, di quei, che gli Storiografi ravvisano, ed innanzi di venir Ercole, d'Amasse leggiadrissima donzella, e bella oltre modo, la quale con suo gran piacere in sì dilettevole luogo menava sua vita; onde Revizio Testore si diede à credere esser istata questa riviera abbitata da Pallade, Dea quanto savia, e bella, altre tanto onesta, e prudente; e stanza di Bacco altresì Mant.

Agelat.I.L.Citrofa videtur Amalphis.

... Palladis & Bacchi domus inclita

Questa è quella riviera cotanto rinomata dagli Scrittori, e spezialmente dal Bossio, tutta di alberi, di cedri circondata, di boschi di melarangi non men piena, c'adornata: onde in sat d'Amalsi parola ebbe à dire. In questa Città molto vaga, e piena d'odorati, di boschi, di cedri, e melarangi & c.

2

Di questi boschi, sa menzione altresì il Pontano, il qualle sopra tutti gl'altri l'amenità della Costa descrivendo, ravvisa esser il più bel luogo, che giammai veduto si susse al Mondo, ove in fatti la Dea Amalsi scherzava fra fiori, e fronde, eletto avendoselo non sò se più tosto per diporto, o per continua abitazione, onde in tal guisa il sopracitato Pontano. cantò.

O facilis felixque vera Dea; me per apertos
Aeris immensi Campos summoque vagantem
Ethere mon toto numerantur sydera Calo
Illarum & relegis series, & fata recludis.
Atque ipso rerum causas deducis olympho
Ocia nunc hortique juvant genialiaque arva
Quaque & Amalphia fecundant littora sylva
Citrigenum decus hesperidum, monimenta sororum
Delicia quoque, pipsa mea Peneja phabum
Delectent tempe fraternaque pestora lauri.
Ed in altro luogo

Ergo agite d'tenera colicis, qua flumini Nympha Fundata & lamies, nivis trepidantibus hortis Phormiades Nimpha; qua roscida culta suessa. Quaque & Amalphejos saltus fulgentioque auro Sirenum rura, & fulvis rara metallis.

Or mentre questa vaga donzella godea le delizie della Riviera Ercole dopo aver vinto, e superato Cacco nelle Spagne, paísò ad abitare in Napoli, alla quale Citta, secondo l'opinione di molti antichi Scrittori, furono fatte le prime abbitazioni da costui ( benche altri li diano più antica origine ), e propriamente nel luogo presso Forcella, la quale sin ora detta strada tiene d' Ercole il nome, essendovi parimente presso la Chiesa di S. Agostino una Cappella, la quale chiamasi S. Maria d'Ercote, passò dopò questo alla Torre del Greco appellata Ercolana; dando principio da mano in mano all'edificazione di essa, il qualesecondo ravvisa Falco, il Pontano, Diodoro Siculo, Strabo. ne, ed altri, per varj luoghi di Marina si conduste, il che viene d'Antonio Sommonte riferito nel principio dell' edificaziome di Napoli, di cui Appiano, e Diodoro Siculo afferiscono ziconoscere d'Ercole la sua edificazione, & il principio, e ciò credo per molti luoghi, come scrive il Pontano, che sono nella sopradetta Città, chè fin' oggi di ritengono il nome d'Er-

d' Ereole: d'etro la Chiesa di S. Agostino; ove anche evvi la Cappella detta S.M.d'Ercole, vo e anco ra il luogo detto Echia, e così detto, per avervi il detto pascolati i bovi, che tolse à Gerione, passando di Spagna in Italia, dove avendo nel latio superatoCracco uomo malvaggio, e molto potente tenendo quel luogo castigato, e in mille guai per il suo dominio, e per la fua pessima indole, vagando or dutique l'industrioso potente Ercole per le marine di quella regione di Campagna, come anche nel Latio, e dove Roma fù edificata, lasciò di se molte perpetue memorie, poiche ne lasciò sin presso il lago Averno, come scrive il Pontano per Testimonio di Diodoro Siculo, e Strabone, il quale avendo trovato, che il Lago Averno scorrea nel mare, pose in sù la bocca copia infinita di terra, che perciò l'acqua non potè più nel mare fcorrere, onde per tutti i luoghi al mare vicini, collocò i suoi compagni stanchi dal camino, e vi è più dal età, così se anche presso dentro questa Città, come detto abbiamo, molti luoghi il suo nome conservano, e suor della Città vicino à i sonti che Ercolani dal suo nome detti edisicò un altra Città.

Così mentre per li luoghi di Marina ei andava verso la Costa, per lo promontorio di Massa, delle rarissime bellezze della. Dea Amalsi divenuto certo, s'incaminò volentieri ivi in cui con tutto quell'affetto si d'Amalsi ricevuto, c' al merito d'un tal personaggio, e Gigante si conveniva, il quale per lunga pezza ivi trattenendosi, ne divenne amante oltre modo, onde in pegno del suo amore li dono un pomo, il quale nella man destra tiene sortemente stretto la Dea Amalsi, che nella Moneta di rame della Republica Amalsitana di tal guisa vedesi impressa in una faccie, e dall'altra Ercole, secondo si legge in alcune Croniche antiche della Città dettanegl'atti di Vitagliano, le quali delle imprese di tal Città,

e di tal moneta ragionano.

che da lui anche Eraclea fit denominata.

Questa donzella di tal maniera fin à giorni nostri dipinta sè veduta nel Sopportico presso alla marina, sopra cui egl' è rigosto il palaggio della Città, in cui anticamente tanto i Nostli, quanti i Cittadini, di tal paese raccoglier solevansi consorme in far parola a suo luogo di tal Città sarò per ravisare; la quale Dea oltre del pomo che nella destra mano senea;

colla

Iftoria della

colla sinistra però, e sopra del sianco un Leone vedeasi tenere; simbolo della sortezza, e propria impresa de Romani, che giunsero alla Costa, siccome si dirà ragionando dello scudo d'oro, con tutto ciò sotto del finistro piede riposta offervasi la mappa del Mondo, con il compasso, e la bussola, e sotto del destro i libri delle leggi con la Croce di Malta, le quali imprese tratto tratto s'anderando spiegando a i loro speziali luoghi. Ma perche in un vecchio, e ricco pallio della Città, di questa stessa guisa vedesi di rigamo tal dozella dipinta, e con tali imprese, acciòche appò de posteri sì degna memoria non si perda, mi è convenuto, qui siccome nell'addotto pallio osser-

vasi apportar tutto ciò.

" **I** 4

Or da mano in mano quantunque da questa donzella la Costa abbitata stata fusse la prima volta; su poscia accresciuta di abbitazioni da i Romani, e sia come ravvisa D. Michele de Bonis da quei Patrizii Romani, che con Tiberio nell'Isola di Capra si menorono, ò sia doppo la destruzione di Vicenza, ò in altri tempi, siccome altri Scrittori apportati di sopra avete inteso; con tutto ciò gl'edifici della Città, nella Costa principiorono ne i tempi di Costantino Imperatore, ove i Romani in gra numero si raccolsero; cociossiache secondo il sentimento di molti Storiografi, e conforme c'addita la Cronica di Amalfi apportata da molti Autori, due Navi trà le molte che si perderono piene di Patrizie Famiglie Consulari, e delle migliori che in Roma trovavansi, dopo d'aver patito naufragio, ed esser istati in Iscavonia: mal sodisfatti in dietro ritornati essendo verso Palinudo giunsero in un luopo nominato Melfi (d'altri Molfa chiamato, per la qual cosa entrando più addentro, ed accostandosi verso la Puglia edificorono ivi una Città à cui il nome diedero di quel luogo, ove essi giunti erano, e quantunque poscia Eboli edificato avessero, con tutto ciò perche avidissimi, anzi perche partiti da Roma a solo fine di trovare un luogo, che piacevole fusse stato all'ozio della . presente lor vita, riguardando la Costa vestita per ogni verso di fronzuti arbori, di dilettevoli fiori, di falutifere erbe, di freschissimi, e limpidi siumicelli di ameni, e grati colli, ed alla fine rasembrandoli, necessaria alla conservazione della lor propria vita, per la fortezza del sito, in sì piacevole clima si ritirorono, e perche questi avevano per somma gloria il lasciare le

cariche, e gl'onori confolari, ed altre dignità, sì anche per lasciar ciascheduno di se eterna memoria, non avevano repugnanza buttarsi da sù del campidoglio in giù, dalche doppo lungo andare, che sono à tempi nostri li è convenuto per proprio sostegno del loro individuo, industriarsi chi in un, e chi in un altro miestiere. Onde con gran senno Francesco di Pietro delle Famiglie Romane, de'quali in varj paesi veggonsi nella Costa in piedi, raggionando, ebbe à dire. Dal origine Romazostolfero forse il Casaro la fanziglia Romana, Sorrentina (benche questa Famiglia sta di Scala come à suo luogo diremo) Romani leggiamo esser i Carboni Amalsitani, e poi loggiunge, dopo aver dimonstrato esfer la Riviera d'Amalfi abbitata da' Romani. Tali ancora si stimano i Rufoli Ravellesi, i Dentici Malliazi, e Tahuli Amalfitani da Rufoli Dentati Manlii, e Fahii Romani. onde abbiamo tra Scala, e Ravello l'antichissima porta Fanale: Romani sono i Giusti, al parere di Francesco Pietro, e Foschi, e Rustici Ravellesi, Galli Scalesi, i Moggi da Tramonti, nome tutti di famiglie Romani, come sappiamo, hò io Scrittura sotto il Regno di Ladislao: ove Giulio Russo di Ravello, da per moglie Vasta sua figliuola à Pantaleone Giusto della stessa Città, il quale siccome si chiama Pantaleone si fusse chiamato Papiniano: si vedrebbero, quei nomi sin dagl' antichissimi tempi da'Rumani rinovellati à nostri tempi; que-. Ita scrittura quantunque venga apportata da detto di Pietro, questo, della famiglia Rufolo raggionando questa stessa replica. Però della Famiglia Pansa à differenza dell'altre, i nomi Romani ancora di quei tempi adesso ritengono, quali sono i Scipioni, i Severi gl' Ottaviani, i Cefari, i Panfa di Panfa, i Colonna, ed altri nomi antichi, e strani, quali effer sogliono Bellonato, Gionata il nome di Petranio, cui fin'ora nella nostra famiglia traligna, e se il sopradetto Francesco di Pietros veduto avesse, e saputo, che in una Lapide nel Castello di Baja scoverta troyato avesse il nome di Petronio Pansa Senador Romano ivi condotto ad abbitar, per non vedere Roma assitta più, ed indivota al sangue del suo Consolo: al certo. che legni di maggior ammirazion ci averebbe dimonstrato alor che della scrittura sopradetta, apportandola egli non manca lodarla, sembrandoli pur troppo raguardevole, e degna d'effer notata: l'iscrizzione sù di quella lapide notata, a suo luogo;

la rescriverò.

Con tutto ciò mi piace riferire quì altresì l'opinione del diligentissimo Storiografo Carlo de Lellis, intorno all' edificazione della Costa, dicendo, esser fondata nella Riviera d' Amalsi quelle Città da'Romani, con l'autorità sì della Crossica, come per avventura di tutti gli Scrittori, che di ciò han intrapreso à favellare, così sanàmente dice. Et bò considerate primieramente, che è per la Cronica Amalfitana, e per l'uniforme tradizione di tutti gli Istorici è indubitato, c' avendo Costantino il Magno ne gl'anni del Signore 329, transferito da Roma l'Imperio in Costantinopoli, nuova Città da lui edificata, e-dal suo nome così appellata: designò c'ella sosse una nuova Romin's ma più con felici auspicii, e senza macchia d'Idolatria. Onde disposti poi per li di lui inviti d'andar ad habbbitarla molti Romani Patrizii Fedelissimi Cristiani, co le loro Famiglie unite in più nave, farono dalle tempeste del mare la maggior parte sommerse, ed altre ricoverate à Ragusa, e succeduta in · tanto la morte del medesimo Costantino, dubitando eglino forse delle turbolenze, che potevano succedere in Roma, e particolarmente di novità contro à Cattolici à Malfeto in Puglia, poi detta Melfi, e poscia ad Eboli, e finalmente alla detta Costiera si ritirarono, dove la loro Sede nel 339. stabilirono.

Ma tornando di nuovo à quelche addiciamo, dico ciò aver voluto ravifare fecondo la commune degli Istorici Scrittori, che seguitano la Cronica. Nulladimeno a i tempi di Costantino Imperarore nella Costa, benche à fabricar le Cittadi dato principio si fusse: Con tutto ciò non suor di ragione sembrami l'openione del sopranominato Marino Frezza, messo altresi dalla Cronica Longobarda, che dice non esser istate le due Navi in Iscavonia, ma nel Golfo filare, detto di Salerno spinte dalle tempeste, e combattute, lé quali nella Costa, ove era la calma ( non solo che tutto di da quei legui veggiamo usare, che ivi corrono il pericolo) buttorono l'angore, li quali quei luoghi veduti avendo abbitati, alle nuove Città diedero principio, la prima d'esse da quel nome che ivi trovarono fù chiamata Amalfi. Con tutto ciò molte altre ' principali famiglie Romane, ne i tempi di Goti tiraneggiati chi in un luogo fuggendo, è chi in un altro, molti d'essi nelLa Costa,a i loro compatrioti si portorono.

Nè per avventura evvi Scrittore, che con eccezzione dell' altre Città del Regno dovendo favellare, della Costa d' Amalfi mon ragiona;e mentre le scrivo, mi ricordo, di ciò che Gio; Frad cesco Gemelli nel primo Tomo del suo Giro del Mondo avanti d'ogn'altra cofa, della Costa con molta laude discorre; bencha preso errore avesse ( sia dette con buona sua pace ) intorno al tempo, ch'i Romani vi si condustero ad abitare, stimando ei ciò effer avvenuto, quando li Barbari a danneggiar l'Italia vennero, ed a porla in iscompiglio, allorche Amalfi, conforme diremo appressocella era Republica; nel qual'errore molti Scrittori sono caduti, i quali di certo sapendo molte famiglie Remane, e Pad trizie, in quei tempi, esser passati nella mentovata Costa, a far i loro domicilii: Amalfi giudicarono allora effer istata edificata, ed abbitata,e però tra veridic'autori, dietro l'edificazione d'Amalfi diversità cotanto grande di parero, egli è nata; conciosiache si. come altrove da me fu divisato, in questa spaggia, non tutti insieme, ed in una fol volta, ma partitamente, ed in diversi tempi, à Romani si condustero, secondo i loro bisogni; impertanto ogni fiata, che costoro vi si menorono, quella esser istata la prima sa diedero a credere certuni. Eglià vero però, che ne i tempi de' Barbari, quei Romani, che nella Costa si ricoverarono, serono le loro abitazioni su i Monti per vivere più sicuri, là dove edificarono Ravello, e Lettere Città più moderne, stimando l'asprezza del sito, per sfuggiro il timorejon de Francesco Gemelli. sopranotato, ebbe a dire: Dopo 50 miglia di navigazione, giuna gemmo la sera a prender terra nella spiaggia d' Amalfi ; cos} appellata d'una Città di tal nome. Ella dee la sua fondazione ad alcune famiglie de' Romanische navigando verfo. Costanti. sopoli, circa pli anni del Signore 120, e trovando asivi sicura porto dopo impetuosa fortuna di mura, vi si fermarono o fabricarla ed a farvi loro domicilio, ne mi par punto strano, come ad alcuni, che in sito così dirupato, e trà precipitose balze l'edi. ficassero, quante volte considero, che in quei tempi, ne i quali past'Isalia era infesta da i Barbari, ciascheduno in sito il più forte, che poteva, s'ingegnava allogarsi. Governossi da quel tempo in poi, in forma di Republica, frà tanto, che per le vicende de'tempi,uscito il Reame da man agli' Mperadori Greci, divenne suche ella sottoposta a'Baroni, oggidì zode del Regio Demaniore avede abbellita di leggiadri edificii, che la falubrità dell

aris, bà fatto, da molte nobili Famiglie fabricare.

Al che riguardato avendo Carlo de Lellis, dopo aver divid fato il tempo, nel quale i Romani, la prima volta vennero ad habitare nella Costa, dice: E poi nei tempi più pericolosi dell' invasione de Barbari molti, e molti altri de nobili Romani, per

Ma ò fia c'Amalfi, fia stata così nominata da Melfi, ò sia de

esimersi dall'oppressione, e dalle tirannie, si ridusero ivi-

Amalfi Donzella nobilissima, ò sia da altro Personaggio, conforme abbiamo ravvisato, noi sappiamo di certo, per quanto si legge nell'antica istoria, che Roma per la perdita di sì gran Personaggi, trabasciando dall'antico suo splendore, sinora so ne duole,e dolerassi, mentre starà il Mondo. Or dunque questi Romani secondo il costume di quei tempi stando mal sicuri, e nelle valli , e nelli luoghi della Marina, nella parte più rilevata di quella Colla si fortificorono, e propriamente in quel luogo, che da Pachni vien chiamato Pontone quale ridusfero in forma di inespugnabile Castello, guardando tutti quei luoghi, in cui l'inimici poteano far i loro agguati, e per dove poteano effer affaliti, non altrimente, che in Baja ferono le loro sortissime Ville. Cesare, Pompeo, ed altri gran Personaggi, che maneggi di quella Republica ebbero, secondo nota Seneca in una Epistola à Lucillo: così dopo esfer così ben'edificati i Romani in questo luogo, che guarda Amalfi da una parte, ed Atrani dall'altra, calarono poscia in questi due Paesi, ampliando li di edificil, reducendoli in due fortissime Cittadi, unite insieme, non altrimente, che solca dir Livio di Napolito Palepoli, duabas urbibus, idera populus babitabas, possia che solezno gli antichi in vece di una gran Città edificarne due, acciò con maggior attenzione si fusfero governati. Laonde vedendo, che tanto per lo mezzo d'A. malfi,quanto per lo mezzo d'Atrani scorreano due bellissimi fiumi, essendo lor costumi di fondar Città in luogo, ò che per li lati, ò per il mezzo passasse il siume, con molto lor piacere, edifi. corno questi due nobili Città, come abbiamo rav visato, che formavano una fola Republica, esfendo un'ittessa Nobiltà, ed un' illesso Popolo, per qua nto osservasi, che delle famiglie nobili di Attistiții ritrovano in Atrani, e quei d'Atrani in Amalfi, coss ancora discorrendo delle famiglie Cittadine, essendo dello stesso cognome abbitanti dell'unore l'altro Pacie. Eta selamina due

Carlo de

Costa d' Amalsi.

I 9

Città questa sola diversità, che il Duce si eliggeva nella Chiesa del Salvatore d'Atrani: non solo che ora nelli parlamenti gene; mali, raccoglionsi a ragionare tutti i Sindici della Riviera, e nel: la Chiesa maggiore d'Amalsi raccoglier si soleano, ad eliggere il Vescovo, quale quando noi non volessimo dire esser nominato Episcopus Amalphitanus, & Atranensis, bisognarebbe dire, effere stato in Atrano il Vescovo, per quanto si è letto sin a giorni nostri nella Chiesa di S. Eustachio, degli Assitti, (or progranata) in un tumolo. Sergius Episcopus Atranensis. Sono questi due Paesi così uniti, che sembrano a Forastieri una sola Città, quantunque il mare seco tirato avesse gran parte della loro abitazioni, come diremo nel suo luo go.

Ma essendo venuto Genserico Rè de'Vannali in Italia con Trecento mila combattenti a danni di Massimo, che usurpato si a veva l'Impero Romano, doppo aver costu dato il guasto alla Città di Roma, e doppo aver uceifo, e buttato Missimo nel Tevere, palsò in Campagnia, rovinando Capua, Nula, l'intorno, e Eutil gli altri Pacfi intorno, fuorche Napoli, e fu, sì grande il terrore, che concepirono i Romani, che molti per scampare il pel zicclo, fuggirono come in luogo ficuro nella Costa d'Amalfi; fecondo scrive Marino Frezza, Scipione Ammirato, ed altri, al che riguardando il Dottor Frencesco di Pietro ebbe a dire. Indi negli anni 456. Genserico Rè de' Goti Vannali, con maggior esercito di 200 m.soldati rovind Roma, ed assalito il nostro Reno, diede il guasto a Capua, ed a tutta campagnia, ma non già a Napoli, la quale si distre prudentemente dull'orgoglio di quel Barbaro, come altrove dicemo, nel qual tempo baona parte della Nobiltà Romana ebbe a ricoverarsi nella Riviera d'Amalfi sicome Scipione Ammirato o prima di lui Marino Freccia. Da quelti Romani, che si fortificorno su i Monti, fu edifici Cata la Città di Lettere, quale gente per effere dell'ordine Sezutorio, fin'ora nello scudo dell' impresa di quella Città leggesi 5. D.Q R. fondorono Trimonti, ed altri paesi posti sù quei Mon. fislicome a fuo luogo ray vifaremo.

Or avendo l'Imperadote Giustiniano ordinato a Napoletani, che scacciato avessero dalla loro Città i Goti, in cui si erano ben sortificati, li Napolitani poco coto avendo satto degli ordia na di quest'imperadore, come ancora di Belisario suo Capitano, Este assediata à tal sine tenca quella Città, alla sine a sorza d'ar-

3

*lib*.16.

mi, su press de questo velorosissimo Capitano per ordine, di cui furono quali tutti i Napoletani uccili, fuorche i Religioli, colli quali ei volfe portarfi umanamente, ficcome nota Gio: Villano nelle sue Croniche, molto piacevoli à leggerst da curiosi, che desiderano leggere la lingua antica Napolitana , e cacciati la Goti da Napoli, uccifi molti d'essi, e dopo, quasi tutti li persidinsi Napolitani uccisi crudelissimamente, che quasi a le donne non perdond,ma all'uomini Ecclesiastici. & d multi boni dond la vita, e così fà Napoli tutta destrutta, e desolata. E poi su abitata per uomini pervenendo da fore della Città, e Caste lla vicine,cioè Capua, Sorrento, Amalfi, ed Atella, e da quello tempo fa contaminato il Sangue Napolitano, lo quale era lo più nobile, che fuse per tutto lo Mundo, che ancora si dice Napoli Gentile. Ma gli Amalfitani i Capuani e Sorrentini abitorono in Napoli, allorche fu inondata da Saraceni, ma Belisario avendola brugia, ta,e saccheggiata, sù da Contadini abitati, come nota Paolo Diacono, che però Papa Silverio inteso avendo, che Napoli era stata rovinata da Belisario, lo riprese severamente. ed ordinolli, Miscella che procuraise di farla rihabitare: Belisarius verd se dulo à Papa Sylverio acriter increpasus, us tanta, ac talia bomicidia Neapoli perpetrasses, tandem correptus, & paniteus rursus proficiscens Neapolim, & videns domus Civitatis depopulatos, ac vacua, tandem reperto consilio recuperandi populi, colli gens per diversas Villa Neapolitana Civitatis Viros, ac Mulieres domibus babitaturos immist, idest Cumanos Puseolanos, & alios plurimos Liguria degentes & Piscinola, & loco Troccula, & Summa aliisq;Villis,& de Villa,qua Stabii dicitur adjungens viros, ac mulieres simulaque de populi Cimiterii. Laonde, se da gente pervenuta o d'Amalfi, o da Sorrento, o da Capua, o d'altri Pacsi, in cui era fiorita Nobiltà, non averebbe scritto st sattamence il Villani, nè tampoco D. Gamillo Tutini, il quale in far parola di quella gente, che in quei tempi si portò in Napoli dice: Che questa gente essendo ella ordinaria, si diede poi alle virtà, e comincid a nobilitarsi, e quel che sta dell'a ltre populazioni, che abstorono in Napol in varii tempi, che esendo gente incognita crebbero nelle virià, e furono uomini di nobil. tà grande - Dird solo, che infiniti furono quei del Popolo di Napoli casì antichi, come mo derni, s qua li fecero acquisto nell'anmi, e nelle lettere, ed ottenpero la vera Nobiltà, e produsero

#### Costa d' Amalfi.

21

nomini illustri in ogni dignità, Magistrato, e Professione.

E ritornando di nuovo a quel che diceyamo, effendo venuto il Rè Totila con numerolissimo efercito, per distruggere la Città di Roma; Belifario informato del suo cattivo fine, scrisse a quel Rè, che siccome l'edificar Città, e Tempi fu azzione d'uomini favii, che fapevano ben vivere alla Civile, così il rovinere quelle, che stavano in piedi, era cosa d'ignoranti, pazzi, e di quel, che non si vergognano, mostrare la loro pessima natura, le quali cose lette, e rilette dal Rè Totila, furono giusta cagione, che di ciò fare si manutenesse. Con tutto ciò non tralasciò di menat con esso lui il fiore della Nobiltà Romana in compagnia, smantellando le mura della Città di Napoli, e prefela con altre Città del Regno. Laonde molti Patrizi Romani, che poterono fuggire, dalle mani di quel Barbaro, vennero a falvarsi in questa Riviera, in cui col suo fortissimo esercito volendo entrare per distruggere da i fondamenti tutti i Paesi, sù da Narsete in quella famolissima giornata, rotto nel Monte Lattare di questa Costa presso Lettere:colla perdita di gran numero di soldati,e discacciati poscia i Goti furono dall' Italia, colla morte del loro Rè, come nota Procopio, e doppo lui il Freccia, ed altri. Per la qual cola Francesco di Pietro scrisse. Ma ecco nel 545. Totila Rè di Goti, Flagello della Republica Cristiana, il quale avendo prefate faccheggiata Romate ne calò a danni del noitro Regno menando seco quasi tutta la Nobiltà Romana, di cui buona parte, lasciò nella nostra Campagna, come scrive Procopio, c come Scipione Ammirato, per cagion di queste guerre i Komani li ricoverarono nella marina d'Amalfi, non altrimente che coloro d'Aquileja negli scogli di Vinezia.

Da questi Romani non solo d'abitatori accrebbe la Città Cron. Ad'Amalfi, ma ancora fu edificata la Città di Ravello, che chia. Frec. de masi, in riguardo dell'altre Città, più moderna, e d'allora in poi, Pet. 14. conforme vennero questi Patrizii Romani, così si mantenne 2.f.119. per lempre il loro langue illelo, e lontano dall' inondazione de' Suadin. barbari. Laonde Carlo de Lellis si mosse a dire, estendosi dun- mira de, que ricoverati in quei luoghi for tissimi in varii tempi i Roma- caga Bolni, non solo verse gli anni del Signore 339 che ampliarono l'an-vit. Cron Sichistima Città di Scala, con fondare quella perte più di esta Amali. vicino al mare, primierame nte detta Scalella, e Pontone; ma dopo gran parte de'Romani a tompo dell'invasione de'Goti, e di

Belifario, vi si ridusse, e dilatandosi fondarono Amalfi, ed altre Città, luoghi convicini, ed ivi la Romana Nobiltà si mantenne con somma pietà; ed ammirabil'illustre di ricchezza.

Singularmente a gran ragione gli Amalfitani si preggiano Frec. de che tutti l'istorici concordemente il conchiudono, essersi sempre fublib. mai conservato puro il sangue della Romana Cristiana Nobiltà Ammir. in quella Costiera, che per la fortezza naturale del sito, e per la delle fa- potenza, valere, e ricchezze ammirabili degli abitatori, fu semmig. no- premai dall'invasione de'Barbari esente, ed a'loro assalti inespuibile p. 1. onabile. Ed il successione de Barbari esente, ed a'loro assalti inespui carte 6. anabile ; Ed il suo discepolo Domenico Conforte in far parola Fran, de della famiglia Marciano, mosso dalla comune di tutti i Scrit. Pet. lib, tori così scrisse: contenne d'antichità quelle prime d' Europa. 2.hist.di non che dell Italia, la Nobiltà delle sumiglie, della sertilissima Nap. Eol Costiera d'Amaifi, come quetle, che senza al cun fallo, derivano tilo for da quei antichi Romani, e da altre Gittà d' Italia, quali fug. Amalfit gendo da i patrii nidi , per fcampare dalle mani di diverfe na. zioni Barbare, che l'inondarono, ivi come à sicuro porto per le je ţ٠١. naccessibil fortezza naturale del sito si ricoverarono di chi è del valore cost in mare, come in terra, ingegno, e folerzia des perso. naggi d'essa, ne vien con dovuti encomii fatto racconto. Ion za discrepanza alcuna da tutti gli antichi e moderni 1storici. Ma molto prima di lui Celare di Engenio Caracciolo ebbe a scrivere in questa guisa, di quei Romani pervenuti nella Costa. Ma diedero principio a fundare, ed edificare le sopradette Città di Seala, Ravello, ed Amalfi, ed in questo modo si propagorono per quei luoghi, dove ferono diverse populazioni, mantenendo sempre il decoro e preggio della loro antica Nobiltà Romana. con fatti,ed azzioni illustri.

Dal che rimane ora bastantemente provato, che i Romani

vennero a salvarsi in varii tempi in questa Costa.

Come gli abbitanti della Costa d'Amassi si governarono ; e de i soro progressi.

Ssendo dunque questa Costa divenuta piena d'uomini rica chi, viet uosi, e nobilissimi, senza pensar punto alla lor Patria abbandonata, con quella medesima libertà i Romani, con cui in Roma vissuto aveano: s'ingegnorono mantenersi, e viveze à modo di Republica, li quali in luoghi sì angusti, nè ussici,

DC

nà Feudi potendo avere da mantenersi da'Signozi, sicome nati erano, nella navigazione pofero ogni lor studio, impiegando tutta la maggior parte delle ricchezze à fabbricare Vascelli, o Galco con altri grossi, e piccioli legni (oltre di quei della Republica)per li loro mestieri bisognevoli; ove per goder l'antica liberrà, che effi cotanto amavano, à vergogna non illimorono, anzi con sommo lor piacere, si diedero alla negoziazione, i quali non tanto per lo nostro Regno, quanto per le più remote parti del Mondo, le loro ricch slime merci conducendo, in tutti i misteri cotato chiari ne divenero, e prudeti, che da tutte le nazioni,e per uomini di sommo talento conosciuti surono, ed estimati, in guila tale, che con i commendevoli lor portamenti, il lor nome appo de posteri immortale lasciorono, e della patria. Laonde Guglielmo da Puglia antichissimo Scrittore per ordine di PP.U Bano, dovendo serivere dell'acquisto fatto di Salerno da Roberto Guiscardo, così d'Amalfi ragiona.

Amalphim

Urbs bæc dives opum, populoque referta videtur
Nulla magis locuples ar gento, vestibus auro.
Partibus innumeris, ac plurimus urbe moratur
Nauta maris, cæstique vias aperire peritus.
Huc, & Alexandri diversa feruntur ab Urbe
Regiis & Antiochigens bæc sleta, plurima transit.
Hic Arabes: Indi, Siculi noscuntur, & Afri

Hic Arabes: Indi, Siculi nojcuntur, & Afri Hac gens est totum prope nobilitata per orbem.

Al che riguardato avendo Antonio Summonte, dietro ciò così scrisse: Dice in Pugliese (discorrendo della Città d'Amals) essere abbondante di Popolo, ricchì d'oro, argento, e vesti, abbondanti di Marinari, e persone dotte in quell'arte, da' quali alla Città d'Alesandria portavano moite mercanzie, ed erano conosciute nell'Africa, India; Perciocche andavano, e ritornavano con diverse mercanzie; il che diede occasione altresì di discorvere a Francesco di Pietro in questa gnisa, dopo baver narrato is satti dell'Amalsitani. E finalmente l'aver penetrato nell'esseme più remote parti del Mondo sparso il loro nome sino all'Arabia, India, e nell'alterna file essetti d'animi Romani, e Giozvan Boccaccio doppo aver ravvisato esser la Costa piena di Città ricchissime, ed uomini procaccianti in arte di mercanzie, sog-

foggiunge, Trà le quali Città dette, ne è una chiamata Ravello nella quale, come che oggi vi abbia di ricchi nomini, ve n' ebbe già uno, il quale fà ricchissimo, chiamato Landolfo Rufolo . al quale non bastando la sua ricchezza, desiderando di raddoppiari la venne preßo, che fatto di perder con tutta quella se sesso. Costui adunque, sicome usanza suol esser de' Mercadanti fatti i suoi avvisi comperd un grandissmo legno, e quello susto di suoi denari caricò di mercanzie, ed andò con esse iu Cipro. Or dunque di questi Romani stando in tal guisa i lor fatti dispostia cha per tutte le parti del Mondo erano conosciuti, e stimati allo stato di prima ed al dominio perduto non invidiorono punto. mantenendoli dell'istessa maniera liberi, fondarono già la Re. publica, così tralasciando il nome di Romano, tratto tratto quel. lo del luogo, ove essi far soleano il domicilio appresero. chi A. malfitani, chi Atranese, chi Scalese, chi Ravellese appetlandosi di da altro luogo, secondo era il nome del Paese, benche per effer istati tutti di una Costa, ove per principal Città, e Capo della Republica era Amalfi, e da'Siciliani, e dagli Arabi, da quei di Cipro, e da quei di Coltantinopoli, e da tutte le nazioni indif. ferentemente chiamati erano Amalfitani, non solo che in Pacsi Iontani, e stranieri, giungendo persona del nostro Regno soven. te, Napoletana chiamata viene. Laonde quella gente stando tutta impiegata, ad ismaldire le loro merci, avvenga che nobiliffimi stat fusiero; Mercadanti chiamati erano, della quale nobiltà, divenute certe alcuno nazioni, ancorche barbaro fuffero (tato nelli loro contratti e pubblici e privati. Nobili Amalfitani chia. mar loro soleano, non altrimente, che trà Cavalleri Genovesi vediam pratticare tuttodi, trà Lucchesi, Veneziani, ed altre Rei pubbliche, i quali per non aver modo da poter mantenere la loro Nobiltà, per l'angustia de i loro tenitori infertili ; lecito se li rende il mercantare, senza pregiudicar punto la loro Nobiltà: Perloche Gio: Battista Bolvito ebbe a dire: Li Nobili della Città d'Amalfi ban tenuto, e tengono l'istesso Privilegio, e costume, che hanno tenuto, e tengino li Gentiluomi si di Vinezia. Genua, Firenza, alli quali per la qualità delli luoghi, li è per. messo far mercanzie senza, che questo apponti prezindizio alla loro Nobiltà, ancorche quelle s'esercitano persone, di ogni altro offare.

E noi

pulo Am alphitano, & ecce Petrum Episcopum cum suo Petro Marino Free.

Archidiacono, caterisque prasbyteris repererunt propriis vulnis cia. Abb. Ferd. in tenuissimo panno Sanctam Martyrem, simul-gestantes, qui Uguel, & altri gum nimio tumultu, & populi vociferatione Episcopus opprimeyetur, & fisteret aliquantisper ante ejusdem Basilica Sancta nefibulum abjecto à quibu/dam Virgo pradicta ec membris il-🔭 lius felici rapina furtim quaque poterant, diripiobant. Mira tes , & agnita cunctis fidelibus , ita guttatim sauguis ejus fluebat terra tenus post tot annorum curricula, iterum ceu proprio tarnificis, & lanifia, jugulo feriretur. Concur fio interim atripsque sexus erat, quafi triticea messis tempore, formicas videas propriis cervicibus vicissim farra vehere, donec sua propsuatia repleant, quibus suis temporibus substentari valeant, & sua edulio tenuissima corpora satiari. Venerabile namque Sanciissima Trophimena corpusculum nautica pinus cum ingenti bonore, cum Amalphim deferret, collocaverunt in Ecclesia Beatissima Dei Gepirricis, semperque Virginis Maria bonorificentissime, quod esiam Pontificali praceptione quidam obtemperantes à Clero die, notinque fidele Deo servitium exhibentes ad gloriam ipfius nominis, certis oris cantica laudis explebant. Expleto igitur octavi **dici cu**rsu intempesta nocte, quando sopore gravi corpore fessa trammusur, in extast positus, pradictus Episcopus, vidit in vi-Sons , jam dictam Martyrem Christi rubicundo pullio coopertam, Ulafque illam Virgines obsequentes, fibique manu intendentem, stque compellatione minaci dicentem; cur Episcope meum temere tumulum ausus es violare? Pariterque meum cunclis corpusculum revelari propellis, & ex corpore meo quofilam artus vielenter divelli? nempe quia nullus pudor mei ergo fuit : scias te proximo moriturum, eadaverque tuum ex sepulchro expellendum, & à canibus comedendum, Omnes enim Prasules dormietune, unusquisque in Tronosno, tuaque de sepuichro tuo solus plleris. Denique expergefactus Episcopus, cum tromebundus voluere secum cepisset, quod in horrore viderat v fionis nocturna, mon jubet fiers sehi sepulchrum in pariete, quasi cubitis tribus in Jublime à terra à parte aquilonis, in Ecclefia Beati Joannis Pracurforis, at que Baptista, ubi Sancta Purisicationis, & Baptismatis unda, nova soboles renascitur, & proles facunda. At ubi Episcopi jussio est impleta, & parata, ut dictume est, sepulchra mox è vestigio subsecuta est, tàm crudelissima febris, as via trium dierum spatio, ac luce perfrui videretur ! Cum decurss vita suis temporibus, & finito termino, quem nullus hominum præterire potest, gregi suo vale dicens, ac sumens Viaticum, exuit bominem plenus dierum. Is namque pramissis, cum non multo post istius terra desolatio immineret, atriusque populi pestinia confirmato maleficio, videlicet Longobardorum, capta est Civitan ac depopulata penitus fine sanguinis effusione. Hujus siquidem Ch vitatis loca, dum bac, illac lustrando pergerent, & circuirent cubiculorum penetralia, & aditus Ecclefiarum, fi forte the Sauros occultos, & reconditos invenirent. Prasertim cum epibus effent ditati, tandèm aliquando veniunt ad tumulum ubi Episcopus vicinò sepultus jacebat, qui dum speraret ob fabrica recentis obstacula, quod in prasulis tumulo aurum. argentumva lateret, confringentes illum, invenerunt, Episcopi cadaver jam fetidum in monumente compaga corporis, & pene omnibus solutum membris ; à incomparabile Dei judicium, & ineffabilis virtus ejus! turba omnis retrè coacta est, & sepulchrum dimissum est patens, nec quaquàm opertum. Peracto igitur encidio 🛕 cundisque maniis dirutis Civitatis, adbuc ibidem Civibus commorantibus, caues rabito ore latrantes, maturo cursu currence. zes, abstrahunt à tumulo pradictum cadaver Episcopi . ut vaticit natum fuerat à Sancta Martyre Christi ejus dem Episcopo, ac revelatum. Il corpo della quale Santa, passò di nuovo in Minori, conforme fi dirà à suo luogo, mà essendo stato ucciso Sicardo, e divenuto Principe di Benevento Radelec suo Tesoriero, non volendo i Salernitani fotto il giogo di Principi Beneventani più star sottoposti, & eletto avendo Siginnulso, ciò fù caggione di una sanguinosa guerra trà Beneventani, e Sa. lernitani. Per la qual cosa gli Amalsitani, che in Salerno stavano cattivi per esser le loro navi, e galee, in varie parti del mondo, niuno agiuto de loro compratioti, avendo possuto avendo. re, raccolti tutti questi legni insieme nella Costa; furono pos scia liberati, conciòsiache stando i Salernitani nella Pastina luogo presso à Salerno, ove celebravasi una gran festività l'arma. ta Amalfitana, all'improviso, ivi si condusse, e prese Salerno. ponendo quella Città à sacco, & à fuoco, & imbarcatosi carichi di preda, ritornorono à ripatriare con i loro Cittadini, non senza lor piacere, riguardando da sopra i loro legni l'incendi ₫į

Costa d'Amalfi.

di quella Città, onde fin'à giorni nostri sentesi dalle bocche di tutti quel motto, che dice:

Mentre Salerno ardeva La Pastena redeva.

'Onde siegue l'Ammirato la sua Istoria. Morte Sicardo, prese 👞 🏮 Principato di Benevento Radelecchi suo Tesoriero; ma trà la Moorte dell'uno, è creaziene dell'altro, essendo tutte le cose in travaglio, e ritrovandosi i Salernitani nello staggione dell'Antunno fuori alle lor ville, e poderi, gl'Amalfitani colto il tempo opportuno saccheggiorno Salerno, & essendo molto bene da Arue: **si, &** argento ripieni, à tiabitar nella lor patria se ne ritornoro. 20. Questo fatto da Gio: Battista Nicolosa, viene altresì riferito, il quale dopo di aver narrato il gran fasto, col quale nella Costa i Romani si mantennero, dice, che cidapportò tanto terrore à i Prencipi di Salerno, che divenuti timidi; cercorono la Costa ruvinarè, tenendo molti di quei nobili prigioni, i quali furno liberati,come abbiamo raccontato. Qua tam mague Salerni Principum terrore, crevitque, & Nobiles Salernu transfulerit, elapsis quatuor annis Salernum cum Principis palatio captivorum opera deflagravit, qui ad muniendam Amal**phins r**egressi sunt, bac evenere anno Christi 829.

E prima negli addotti Scrittori narra la Cronica Amalfitana . che Sicardo non solo cerca to avea di tirare à se, e corrompere con larghe offerte quei Amalfitani, che avea nella fua Corte, mà ancora con lettere altresi, e promesse quei della Riviera, i quali non volendo usare quest'impietà verso la lor patria, vedendosi tal Principe fuor d'ogni speranza, di notte vi fe entrare il fuo Campo; menando molti Cittadini in Salerno priggioni, nel qual tempo, non ancora era diviso il Principato di Salerno, da quello di Benevento. Loci habitationem, qua scribunt usque ad Sicardi Principis Beneventani, & Saleruitani fi ii Sycenis, tempora non dùm enim Beneventanus Principatus à Salernitano divisus fuerat, mixtum eo temporis spatium fuisse Amalphitanorum genus cum Longobardis, & Nea-Politanis. Quapropter tantum crevit, ut Sicardo corum vires \*morem concitarent, egisse. Ideò Principem cum aliquibus ex M Civitate, ut occupatam Amalphiam diriperent, atque vastarent, multosque largitionibus corruptos, per literam affinibus, allad persuadere conatos esse: eos tandem ne locorum delicias de-

Erimperto. Capaccio. Ughelli ed altri

D 2

sere-

forerent, & nè impietatis in patriam accusarentur recusasse.Inserea Principem constantes eorum animos animadvertentem cum Longobardis, & iis Amalphiranii, quox apud se alverat in Amalphiam nocte quadam irruisse, & omnes ferè cives Salerwww dunisse captivos, sed clam inite confilio Amalphitanos, ut Illatam injuriam ulesfeerensar Selernitanos fuille adortos quineas, domos, incendific, & Amalphiam summo cum bonore effe Vodersos anno Christi 829. Diviste Salerni, & principatis & Bineventi cum Sigindulpho, Ladulpho Salernum obtingisse; net muali tempi ritrovafi Vescovo della Città d'Amalfi Leone, che

era successo à Pietro.

829: 830.

831.

Or dunque stando i fatti degl' Amalfitani in questa guifa. e vedendo, che la loro Republica non potea regersi senza in lor Capo, creorno di nuovo il lor Preferzo, che ancora con ti tolo di Conte vien chiamato, il quale appellossi Pietro, il 🐠 avvenne nell'anno 829, nel mese di Decembre successe à Piet Scripo figlinolo di Costanzo nell'anno 830, conciosache esti no questi Prefetti, ò come dir vogliamo Conti annali, successife a Scripo Mauro, doppo del quale gli Amalfitani 🛮 ogn'ann 🗢 non folo contenti di un Presetto, ne elessero due, delli quali no 📭 si hà persetta serie, con tutto ciò gli esponeremo, secondo trie : vanfi notate nelle Croniche: fenza gl'anni, giàche trovent Mauro, e doppo di Mauro Orfo; i quali m'induco à creder ever governata la repubblica sei mesi per ciasched'uno, à fonsli successero Orso II. Conte, e Sergio I. Conte, doppo de uneli creorono Leone Conte, e Tavoro Conte, à i queli fuc-. . doppo Orio III. ceffero Lupino Conte, & N. . . . Conte , e Sergio II. Conte , i quali, ò perche avellere tutt'in-Sieme esercitato la Carica di Prefetto in tutto l'anno, nate siano discordie trà di loro, ò per altri motivi la Repubblica ritornò di nuovo ad eliggere un Prefetto, e su il primo Andrea, il quale si anche Duca di Napoli, e di Sorrento, al que le successe Sergio figliuolo del Maestro de Soldat, e Duca di Napoli . Non altrimente, che ritencamo notato nelle Cronk. che Amalfitane, allegata da tutti i Scrittori del nostro Regno. Ceterum Amalphitani cum Amalphiam condidissens, instituens dam Urbis 🖈 Reipub. adminifrationem curarunt, Prafedes praficientes ; ne fine capite viverent , & Kalendas Decembris 3. Indit. Primonus Prafectum elegetunt Petrum , Sequenti engl

Scripum Constantii silium Comitis, deinde Maurum, post hos sin-Rulis annis binos sibi Prefectos crearunt, quorum seriem ignoramus; & moo al mum Prefectum ventum est, & babuere Maurum, post quem Ursum redire bini Prefecti, babuerunt Ursum Comitem, & Sergium Comitem, quos subsecuti sunt Processor, & Faurus Comes, adjecti anno provino Lupinus Cocomes, terum Ursus Comes, qui de Marina dicebantur, duos deinceps reliquisse videntur.

Gl'Amalfitani si governano con il Duce, lasciando il Presetto, e come Salerno per togliersi dal governo de i Duci di Benevento, ed avere un altro Principe, chiamano l'ajuto degli Amalfitani.

Aonde gl'Amalfitani unitamente con l'Atranesi, che for-mavano la Repubblica, conoscendo gran danno, che per mezzo del Prefetto annale avveniva, pensorono di eliggere il Presetto, à guisa di Duce. Per la qual cosa elessero Marino figliuolo di Luciano Pulcario, il quale unitamente com Sergio III. suo figliuolo governò la repubblica, anni quattordici, & eccecato Marino, in mandato in efilio in Napoli con effer Rato privato del suo Magistrato, secondo riferisce la Cronica allegata dal Capaccio, della quale se cognizione avuta avesse D.Gio: Battista degli Afflitti, non averebbe tolto via alcune parole, dalla Cronica, che diede all'Abbate Ferdinando Uguelli. dove nomina folamente gli Amalfitani nell'elezione si de'Prefetti, come de Duci, acciò il Mondo avesse conosciuto, che Scala solamente dagli Amalfitani sia stata governata. Post must tos annos idem Amalphicani cum Atranenfibus, Marinum Luciani pulcharii filium, quem seniorem dinere, elegerunt, re-¿navitque cum Sergio filio annos 14. quem excecatum Amalphitanus

I foria della

tanus l'opulus de Magifirat n dejecit, & Neapolim entrusit. Mà i Salernitani desiderosi doppo la morte di Sicardo, di aver un Principe da per loro, per non istas più sotto il dominio de i Duci di Benevento ferono intendere agl'Amalfitani ; ch'essi scordati affatto si erano di tutte le passate ingiurie ricenti vute. Perciò li domandavano agiuto à dover porre Siginita fo fratello di Sicardo al Principato di Salerno, le quali al ascoltate dagl'Amalsitani, accioche il Ducato di Benèven fusse diminuito, usorono tutto quello, che vollero i Salernica tani, considerando forse al danno patito ne'tempi passati, & a. quel che potea accadere, quante volte il Principato di Saler. no, & il Ducato di Benevento fosse stato solo di Radeles Te.. foriero dell'addotto Sicardo, eletto à sì gran dominio. Per tanto Scipione Ammirato coll'autorità di Arimberto scrive. Fr rono ascoltati volentieri questi consegli de i Salernitani, mà veggendo eglino cotanta impresa malagevolmente poter finire sensa? l'agiuto degli Amalfitani , fecero loro intendere , che d'ogni pres terita ingiuria fi scorderebbero, e poi soggiugne, che dovende il Principe contro-affi un di pipliar pl'armi, era pur miglior co-Ja prevenire, & aver compagni vali, quali esti Salernitani sarebbero, leggiermente li tirorno alla lor opinione, con quali di comen configlio, meso à punto an legno ottimamente armato, quello sotto vista di comprar vasi di terra , con maravigliosa secretezza, mandorno à Taranto, quivi arrivato il leguo, e cos loro sbarcati, à cui la cura di si gran affare, era commesso, fetero in modo, che mostrando esser sopragiunti dalla notte, e nen ever dove albergare dal Priggioniere sotto la cui guardia il mi-Firo Siginnolfo dimorava furono ricevati, il quale con denari lafingato, & inebriato del vino, in guisa addormentato, che ebbewo aggio di rompere la priggione, e diliberoruno Sighinnolfo, col quale lietamente in barca montati, nè vennero à Salerno: ove alzato da fautori, e da partegiani il nome di Sighiunolfo, & ucci-🌓 , e cacciati gli officiali di Radelec , lui Principe , e Signore chiamorono.

Per questo fatto Radelec montato in un grandissimo scenaro contro Siginnolfo, e contro coloro, che al Principato di Salerno, collocato aveano fè accoglier un ben fornito esergito, e con quello prestamente andonne in Salerno, mà Signa nolfo poco conto di lui facendo, uscì incontro lui con tutti i

fuoi collegati guadagnando il campo, con averne parte tagliati à pezzi, e parte posti in suga, secondo avvisa lo stesso Ammirato con incredibil ardore (raggionando di Radelec) si diede
à sar gente, e messo insieme un siorito esercito, con quello andò
sopra Salerno: contro il quale non dubitò punto di uscir Sigiumolfo, avendo tutti questi popoli insieme radunati Salernitani,
comani, Amalsitani, Agerentini, e Consani, seco venuto alle
mani, restò vincitore: avendo posto in suga i Beneventani, e
molti di loro tagliati à pezzi, guadagnati l'alloggiamenti, e tolti
loro molte banniere. Onde con suoi, ripieni di prede, e di gloria
à guisa di trionsante entrò in Salerno.

Mà doppo Sergio sù eletto Presetto Mauro sigliuolo di Mario, e nipote di Marco, al quale successe poscia Sergio IV. sigliuolo di Pietro della nobil tamiglia Comite nipote di Marco Vicario di Antiochia. Idem evenit siegue la Cronica post Sergium Mauro Marii filio cum Marci nepoti, & Sergio Petri comitis filio Marci Autiocheni Vicarii nepoti, qui in sue Magi-

stratu ejedo Sergio quinque annis prafuit.

Intorno à questi tempi, e propriamente nell'anno 848. essendo venuti i Saraceni con sortissimo esercito in Italia assediorono Roma, in cui stando prossimo ad entrare Leone, quarto Sommo Pontefice vedendo, che la Chiesa stava esposta ad effer destrutta; chiamò in agiuto di quella gli Amalsitani, Napoletani, e Gaetani; i quali posti in ordine le Navi con le loro Galee, presso la bocca del Tevere ferono il loso sbarco, non senza piacere di quel Santo Pastore; dal quale prima benedetti andorno virilmente contro quei infedeli, discacciandoli da tutta la spiaggia Romana, non altrimente, che nota Anastasso Bibliothecario, l'Abbate Ferdinando Uguelli, il Fortino, & altri, che descrivono sì fatta guerra. Laonde attal effetto ne ricevereno gli Amzifitani il titolo di defensore della fede, era Vescovo della Città d' Amalfi in quei tempi. Pietro Secondo, al quale successe Buono, ne quali tempi tanto la Cronica manoscritta, quanto Uguelli narrano, che gl'Amalfitani mutorono i Conti in Giodici, il che è errore, secondo nota l'isteslo Uguelli, e lecondo discernesi dalla Cronica da noi allegata. in sui non si nomina altro, suorche Conti, e Presetti.

Successe à Sergio Marino Terzo di questo nome Presetto, ne quali tempi Santo Attanasio Vescovo di Napoli, sa poIfteria della

Ro priggione nel Castello dell'Ovo, anticamente detto del Sal vatore, dal Duce di Napoli Sergio suo nipote, à causa, che son to la fua disciplina, avendolo lasciato Gregorio suo Padre, d' non volendolo ubbedire, contro ogni dovere seguitando le parti de i Saraceni, doppo tante ammonizioni, non senza di spia cere di tutto il clero,e popolo Napoletano, restrinsero si fata mente in quella priggione,acciòcche fatto fi fosse Monaco.d rimandarne i Glerici, che appò di lui aveva, il che inteso da Amalfitani da vera fede compunti, per ordine dell' Imperado prestamente ponendo in ordine venti Vascelli, andorno in Napoli scarcerando quel Santo Vescovo, con tutto che Sergio Duce di Napoli uscito fusse con i Saraceni suoi seguaci contre il Prefetto di Amalfi. Perloche Antonio Summonte scrisse. Audò al Monastero predetto del Salvatore: ove l'iniquo Duce li 🖊 ordinare, che fi dovesse far monaco, e rimandarne i Elerici, che seco avea ; mà il Vescovo lo se pregare li susse piaciuto ; che is quel luogo egli avesse potnto dimorare, fin che Iddio l'avessitate la durezza dal cuore; mà l'empio mosse dal solito furore; andè con buon numero de Saraceni per levar dall'Isola; mà per volet di Dio custodito per move di , da i quali inteso, ciò in Beneventa :: dall'Imperadore Carlo: dolendosi comundo à Marino Prefetto di Amalfi, che tofto toglieffe dall'Ifola il Santo Vescovo conducente. to à Benevento, il che effendo seguito il Duca virilmente Pusch incontro, il quale fà dal Frefetto posto in fuga, & i suoi Saraceni uccifi, benche il Dottor Carlo de Lellis dica esser stato l' Imperador Ludovico, e non Carlo, come nota il Summonte: che ciò impose di fare al Presetto Marino; giàche dice . Debeltorno gli Amalfitani i Saraceni in varie occorrenze, e follevoro: no gli oppressi dagl'empii, che però della potenza degl'Amalficani. si valse l'Imperadore Ludovico à favor di S. Attanasio Vescoup & Napoliscarcerato dall'iniquo Duce Napoletano Sergio suo fratalle & eglino con navi armate, e gloriofa Vittoria de Saraceni lo liberorono. Dalche si comprende, che Sergio sù fratello, come nota quest'autore, e non per avventura nipote di S. Attanasio. mà come vada dietro, eiò la bisogna tralasciare, dicendo solamente effer stato tal guerra descritta da Monsignor Attanasio. Bibliothecario da Uguelli, come ancora dall'istessa Cronica. che dice, che Marino su presetto nell'anno 871, come nell'aleidi Attanasio Vescovo di Napoli il quale resse la Repubblica

anni quattro, e perciè de Summonte prende errore nell'anne con dire effer ciò avvenuso nell'877. giàcchè Marino depo 4. anni, fu levato dalla fua Sedered eletto Prefetto, Orfo IV. figliuolo di Marino Comite, figliuolo di Panesleone Comite . e figliuolo di Marco Conneccio, il quale doppo fei mefi, fu quivato della fua Carica, essendo stato eletto in fuo luogo Orfo-V. Cabastense figliublo di Giovan Salvo Romano Vitale sieliuolo, cui doppo sei mesi, su ancor egli ributtato, essendo fucceduto in fuo luogo Mauro IL occedato, che dava in efilio in Napoli, con Pulchero suo figliuolo, col quale amministro la Republica sette anni, secondo nota la Cronica. Meriune Prafectus erat and Pay 1. mt in actis Attanafii Episcopi Neapolis tani . Item quatur annes Rempublicane administravit , & eje-Eus eft . Subrogatum Ursum flium Marine , Comitit de Pantas beane Comita filium Cumnacci Marci post fest menses quoque afen corume . Successio Orfus Cababentis . Joannes Salvus Romani Vitals 🌉 s . Post sex menses item ejectus, rediit Manrus cucus 🙍 **qui gum filio Pulcharo auso** 877. septem attus administra-

🚰 Dr i Saraceni, che più wite aveano tentato di smembra: re le sorme degl'Amalfitani, a di abbatterli, dopo di esser stati tagliati à pezzi molti di esfi presso Roma, come abbiamo detto, & in Napoli, alla fine conoleendos, perditore, con gli A's malfitani cercorno ular la tregua, e viver sempre con essi lorosin pace, per il gran timore conceputo e per aslicurarsi mag. mormente nelle loro imprese si collegorono non folo con eli Arelfitani, mà con altri Prencipi d'Italia, per la qual cosa, crea Mutt in grandissimo numero, scapporono però contro la Chiesa, dando il guasto à molti pacsi riposti nella spiaggia. Romana, non tralasciando di saccheggiare il Monistero di Monte Casino con la morte di molti Religiosi. Laonde il Sommo Pontesice per l'esperienze avuez degli Amalfiani, avvidendosi, che à domar coftoro, altra forza non bifogneva, falvo, che la loro: doppo aver fatto pubblicare, che fotto pena di somunica, si dovesse quel patto disciogliere, usato da Prencipi Cristiani, impole à Landolfo Velcovo di Capua à dover star attento à procurar l'osservanza delli patti con gl'Amalfitani, come riferiice Carlo de Lellis . Il Pentefice .. cgli parra , jorisse à Landolfe Velcovo di Capua, che Balle unita son difesa della Ròmana Chiesa

Thorra dolla

con Assamagio Vescovo di Napoli, & esservasse li parte es Amificani.

D. Cefare d'En-

Nè di ciò folo contento il Papa Giovanni VIII. pefandoli io Caraccia- molto aver con lui gli Amalfitani in questi bisogni, scrisse una lettera al Prefetto Pulcherio, lamentadofi molto aver fatto lega con i Saraceni, pregandolo di dover ficiogliere quel patto con esti avuto, cotanto perniciofo alla Chiefa ; & un altra lettera di fimil tenore al Vescovo di quei tempi . Onde l'Vghelli si mosse à scrivere. Anne verè 879, cum multi Italia Principes , ac populi propriis utilitatibus prospicientes, publicu m cum iisdem Saracevis fedus iniisent . Joannes VIII.PP. ut iniquum pactum, fedufque diffolverent fub excommunicationis pana eifdem pracepit . Illorum Caput eras Pulcberius Amalphitanorum Prafe-Eus, ad quem, & ad bunc Petrum Episcopum Joannes epistolas dirente vani lande digniffimas , qua funt in ejus registro num. 202.209.225. 242.anno 880.indit. 13. & feg. indit. 14. idem Betrus Amalphitanorum Prafecturam egit.

Vuole D. Giacomo Pignatelli, che il P.P. Giovanni VIII. scriffe sì al Prefetto, & al popolo d'Amalfi, come al Vescovo Domenico, che disciogliessero thi nodo con i Saraceni, e che permanendo in sì fatta unione, avesse il Vescovo Domenico privato gli Amalfitani de i Sagramunti, contro l'opinione di Ughel . che dice effer istato in quei tempi il Vescovo Pietro. Bt in spift.292. ad Episcopum, Prafectumque, totumque populum Amalphitanum, quod fi in tali impio scelere: diabolo perfundente ampliks permanere prasumpseritis, & ipsum pactum de prafenti non corramperitis, pracipimus buie Episcopo nostre Dominico, at vice nofira amui Ecclefiaffica ves communione priwere preceret : E la Cronica tanto manoscritta, quanto di Ughelli narrano, che in quel tempo era Vescovo Orso, successo à Sergio , e che il Vescovo Pietro, avesse governata la Repub blica unitamente com un altro Sergio Prefetto di Amalfi, ե quali cose parche non corrispondono, e seguitando la Cronica de Prefetti, diciamo, che à Pulcherio, fucesti fergio, infiame col Vescovo Pietro, governando la Repubblica non post fo realmente giudicase, se questo suffé il Sicondo Pietro Velcovo d'Amala, ò pure terzo di questo nome, quelche m'indutte à credere fie , che gi Amalitani per afficurate maggiormente marche anco il Vellovo avef-

vernato la Repubblica , lucinali cose raffettate , e soi santo il Pontefice, doppo un anno il Vescovo Pietro non fi-ni-Appa aver più governato, mà solamente Sergio il Prefetto portò il pefo di governare la republica, per lo spezio di cinque anni, in luogo di cui fuccesse Manzo suo nipote, e del Vicario di Antiochia, quale doppo aver dieci anni, & ceto aicata quella repubblica governato, fù deposto, e creato Prefeuo Leane II. Nepoletano figliuolo di Marino, nepote di Leone. Questo Prefetto fu , come abbiamo detto della famiglia Nappletata manado però se così cognominato, per esser originaria Nagioletatho, come vuole il Capaccio, è pure, che fosse stato della Ripriera e pallata in Mapoli , e poscia riternato, da paesani coal Salle Aug chiameto. Evyl Soors in piedi in Atrano. il lor Pahagio , effendoli ivi glimto nobilmente interno à 200. aani, , Secons nel secondo tomo diremo, siegue la Cromica, Possine menses ithu ejedus podit Meurus cocus, qui cum filio Pulcho 20 Axis B77. Septemi anno adversi fravit, cui mortus, successi datus ef Sergins flins Sergii de Lecnato, una cum Petro Epifcoand of filio. I and and proterity Potro dimife Sergius solut annis quinque prafait . Creatus deinde Maufus eins nepos , Pine Mas , qui Marci l'icarii Autiochenste nepot erat , & post decem annes, & acto dies deposituaciós. Prafecerunt sibi Leonem New politanum, Marini filium Leonis nepotem.

Mà avuto più maturo configlio, tanto il popolo , e la no biltà di Amalfi, e di Atrano, in vece del Prefetto, deliberorono creare un Doce in vita nella loro Republica, non altrimente, che quei Romani ferono, che paffarono a fondare la Respubblica di Venezia, & il primo a si gran dignità eletto. A Manzo Fufolo figliuolo d'Orfo, il quale doppo aver governato la Repubblica, con tutta quella vigilanza, che fi conveniva per lo spazio, di sedici anni, prese l'abito di S. Benedetto nel Monistero di S.Ciriaco, e Giuditta da lui fondato, sotto il monte d'Atrano, che ora appellasi S. Maria, contro l'opinione. di Antonio Summonte, il quale inavvedutamente afferifer efferfi questo Doce fatto Monaco in un Monistero da lui fondato nel Monte di Salerno, giache dice. Nel medefima rampo la Repubblica Amalfitana mutò governo . Perciò in luego. del Prefet to annale, volfero un Doce in vita, al modo di Venezia. Perloche nell'anno 892. fie eletto da Nobili , e popolo Manza Pafela fe glindo

Thoris della

glinela d'Orfe, il quale fu di suntà integrità, che lappe delle persate il peso del governo anni sedici, si sece Menace di S. Benju dette nel mente di Saleme da lut ediscate. Mà la Cronica nanca, en che egli prese l'abique come abbiamo detto nel Munistern di S.Benedetto nel modite, quale finora si vede tutto in piede. Subshir Cronica annos, & Duces à nebilitate, & populo elector unuo 892; Manjum Fusulum commensorant Urft silium, qui Duchenne secdecim unuos obtinuit, & posted administrationem dienachalose babisam innuit Benediclorum de Monte.

Sotto quelle istesso Doce, e propriamente nell'anno 900. trovasi nella repubblica Amalsitana, Conte Orso Dentice; il che appare da un istrumento, che nel Monistero della Trinità delle Monache della medessona Città conservasi, allegato anco da Francesco di Pietro in sariparola di quella famiglia, Per la aqual cosa m'induce à czedere, che doppo la creazione de i Daci, e Contr, è come dir vogliamo de Prefetti, esser rimasti in quella repubblica ad esercitare l'officio di Governatore, è altre cose simili.

Mà assendo gl'Amassitani dependenti da Patrizii Roma h,fu dagl'Imperadori al Doce di quella repubblica, dato l'onee di Parrizio Imperiale di Protospotario, e di veste, nomitate gri appò de Romani, di questo enorgi di Patrizio niun altro Doce di repubblica avea, fatvo che quello della repubblica Amal-Stana; dimodoche l'Imperadore ad istanza del Principe di Capoa, e di Salerno, dovendo mandare il suo Essercito contro i Saraceni, che à loro bella posta ne andavano per terra di Lavoco, per diffunire il Doce di Napoli, chiamato Gregorio, e Giovanni Doce di Gacta da si fatte unioni, per il suo Gapitan Generale l'inviò l'onore del Patriziato, dignità, nè per lo pafsato avuta de i Doci di quelle repubbliche. Laonde D. Ferrante della Marra Duca dellaGuardia,in far parola della famiglia Comite originaria della Costa, ebbe à dire. Dal Jecondo Landone · Comite nacque Adinolfo da cui il terzo Ladone,e da lui Manfredi Padre di Giovan Patrinio Imperiale: un sol essempio por taremo per veder di quanta importanza fasse questa dignità di Patrizio. al Cardinal Oftienfe wella Cronica Cassinese, dice; che volendo Plmperadore di Cokantinopoli pochi anni innanzi, & appunto nel 915. nd illanza des Prencipe di Capita, e di Salerne contre i Arraconi, che infosimuno partitularmente terra di lavoro pur disjuno de Amalfi.

Mojempero da esso loro Gragaria Duce di Napeli ; e Girvanni Du-so di Gassa : mando administra d'essi Duci , l'enero del Ressimiato, per il suo Capitau Generale Miche Pacinco, auc kegli Pa-minio i delche vien fatto menziono all'Aptonio Summonte, e gl'altri Istoriogial, giò descrivone a Guerra di quei tem-

Annial Duce della repubblica Amalficana egli era affola. andipendente de ogn'altro Principo Tupremo, non altriante, che dimostreremo successivamente colle scritture pro-Mitte in quei tempi, che cominciano. Musso dei Gratia Dan. huperialis Patritius, Authipasus puesti, &c. Il che non a rofferva ne i Duci di Napoli, i quali altro non erano, se non che Governatori, giàche in tutte le scritture leggesi Imperante Menie Magne, des. come à dite I Imperaisse Despine selles Ale vie Muguo auno 9. die quindecino Mai indie. 1 2. Nee Sergius de -Det nomino-Eminentissimus Consul', & Dun, atque Dei Gratid Magister Militams. Cost attoora Imperante Basilio, Emperatito Domino nostro Basilio Mugno. Nos Sergius Dei Grasia Imiwentiffimms Conful, & Dun. Delle quali scritture se ne confervano l'originali, come di molte altre nel Monistero di S.Sevese di Napoli, come ancora nell'Archivio della zecca, e da al-Eri antiquatii Napoletani . Laonde trasportato dall'affetto, che verso la sua Patria portava, il Dettor Francesco di Pietro, scapmoà dire, che i Napolitani usavano in quelle scritture. Imperante Bafilio , Imperante Ludovico, Alexie &c. per onorar l'Imperadori di quei tempi , come lor amici , e non per anventura. come Padroni, cesa molto ridicela, e poco difficovole alla bocca di si gran Dottore . Concressache non la sono veduti ancora scritture di si fatto tenore: nominandofi quel Prencipi che niuno dominio anno nelli los paefa. Il che appare manifisflamente da quelche abbiamo ravvisato del Duce Sergio Napoletano, il quale doppo di efferli stato cavato gl'occhi per ordi ne dell'Imperadore Ludovico, e mandato priggione, fu coltituito Vescovo, e Duce della Città di Napoli S. Attanasio, ne i quali temps fit de quest imperadore à tai fine totas da Napoletani l'Hola di Capri, e donata alla repubblica Amalfitana: fecondo scrive Marino Freccia, seguitato da tutti gli Scrittori, e delle Crossche Amalfitage Benche l'Ughelli in ciò prende errore inscrino nell'anno, dicendo, che ciò ay venne nell'anno 925.ConI paria della

pag. Concidiache in tal'anno egli era Imperadore Errico mimo, che successo era all'Imperador Corrado, dal che si conqsce altres l'errore del Summonte, che narra, che gli Amalitani liberorono S. Attanasio per ordine di Carlo Imperadore e
che à Carlo successe Ludovico, atteso l'Imperador Carlo morse nell'anno 889; succedendoli Arnolso. Mà lasciando tusto
ciò da parte, diciamo, che l'Isola di Capri su concessa à gli
malstani da Ludovico; per aver posto in suga, & uccisso e
Saraceni, liberando quel Santo, consorme abbiamo altres
marrato. Era il Vescovo di questi tempi Orso, come notano
le Croniche successo à Sergio, dove vi sono non piccioli errosi, siccome abbiamo più sopra narrato. Intorno à i tempi.

jot.

Questo Duce dapoiche su fatto Monaco, à lui successe MaRalo suo figliuolo, quale titolo avea di Eccellentissimo Impesiale, come nota la Cronica, e governò la repubblica
40. anni unitamente con Giovanni suo figliuolo. Costui su quel Duce, che ben sortiscò sopra i nostri monti quel Castello, che sin'ora appellasi il Pino per guardar bene
Gragnano, e Pimonte, affinchè negl'affari di guerra, gli nemici non avessero possuto entrar nella Costa per quella via, secondo scrivono le Croniche de Vescovi. Era Vescovo della Città
in quel tempo Jacquinto nell'anno 923, e Costantino nell'anno 949, morto, che su Mastalo, su eletto Duce Mastalo Secondo, il quale con sua madre Androsa su ucciso, dopo aver
governato quella repubblica quattr'anni.

- .0

948. 952.

Successe à Mastalo Sergio, il quale dopo aver governite. la repubblica sett'anni, passò à miglior vita. Fù queste Duca della Guardia mosso dalla Comite no solo avvisa che il Duca della Guardia mosso dalla Cronica. Anno 908. successi Massous Mansonis Fusoli silius. Encellentissimus Imperialis, & magistratu functus est anno 40. anno 948. Massous ejus post quatuor administrationis annos cuma Antresa matre occisus est. Anno 952. Dungligitur Sergius Imperialis Patritius, silius dicii Comitis, qui post septem annos, & sen menses obiit. Doppo la morte di Sergio su eletto un altro Manzone III di questo nome, quale per le sue commendevoli qualità, su non punto inferiore al secondo, il quale con tanta prudenza si adoprò à reggere quella repubbliquale con tanta prudenza si adoprò à reggere quella repubbliquale con solo si sazione si grande, che il nome di Gloriosissimo,

e per-

Coff a d'Amalfi.

Melinimo Duce esti acquisto. Costus per lo frazio di tue diffuo governo illustro maggiormente la Riviera, con eligere PArcivefcovo nella Città d'Amalir, conciofiache morso il Ve-'servo Maltalo, che fuecesso era à Costantino, se raccogliere il ero col popolo nominando Arcivescovo Leone Comite, Moa dell'ordine di S.Benedetto , & Abbate del Monistero di S. Parco, e Gioditta di Atrano, il che leggefi nell'indice de Pricovi allegato altresi dall'Ughelli . Regunte Domino Mantio Analphitano Date, defuncio Episcopo ejusdem Episcopo duldens Acclesa, Plucuit Domino Duci cuncto clero. & populo and verfe eligibe Leviens Presbyterum, & monachum filium Sergit Je Tiffo Conste ad Archiepifcopalems ordinens, qui confecidens est de decimen tertin Februarii anno 987. & accepit detude pallinus Archiepiscopatus permansus Jodunis Sunsusi Ponsificis quintidécitoi, auno decimo in Sacratifimo Palatio Latereneuf cure Aposolica Benedictione, Narra Veuelli, che l'anno decimo di Papa Giovanni Decimoquinto fia stato l'anno 994. mà vada pure l'abifogna, come si sia, giàche rate volte avvenit fuole, che in fatti, così antichi li Scrittori fi uniformano futorno gl'anni ; il che allo spesso à cui scrive è di somma nosa ; per non poterne scrivere la verità. Così ritornando da Romal'Arcivescovo Leone nella sua sede unitamente con la piebe, e tutto il Clero della sua Diocesi elesse tre Vescovi suffraganci nella sua Diocesi, il primo su il Vescovo di Capri, chiamato Giovanni, il fecondo fu Sergio Vescovo di Reginella, detta Minori, e il terzo fu Stefano Vescovo di Lettere conscrandoli tutti, e trè. Con tutto ciò fè fuo foffroganeo il Vescovo di Scala Sergio, che vivea in quei tempi, chiamandoli Vescovo Camenie, giàcche quella Città appellavati anticamente Cama.conforme ravviseremo nel secondo tomo.

Tutto ciò trovamo notato nella Cronica del Prete Orlo. onde l'Uguelli. Annas decimus Joannis PP. 15. erat Episcopus 994. Igitur prasatus primo Archiepiscopus Saudu Sedis Amalphitana Ecclesa, nua cum tota plebe sua, & cundo clere sua Diacesis ordinavit tres Episcopos, primum scilicet Joannem, & embe in Episcopum consecravit in Insula Capritana. Secundo verò Sergium su regiminis, qua nunc dicitur Minor. Tertium verò Stephanum in Castellum Stabienshus, qui dicitur nunc Episcopus Litterensis. Et prasat us Demistus Lev secto annis qualita.

**294**.

Uzwelli.

drugiusa dudus & & morsuus die 22. Aprilis indit. LE. & fipa tas eft in Ecelefia Sancii Fiti Martyris, cui in dico Episcopo eff dedicarne, de Leonis ordinatione fere ii/dem verbis loquitur. Pr-Ins Presbyter in Crenica Amalphitanorum Prasulum . Leo inquit Presbyter, & Monacus, atque Abbas Monasterii ad benneu rem SS. Ciriaçi , & Judicia confituet supra Atranum , cum set landabilis vita, & prafulgens moribus : & omnibus nosa reputatus fuit ab eximio magnifico, & Gloriofo Duce, & Par tritio Imperiali Domino Mansone, universo populo, cuncioque clera electus Antifies-Sancia Ecclefia Aesalphitana, & cum A malphitana respublica, tunc nimis florerer, & potens ese time in terrefiribus, quam in marinis, merito supplicavit Pontifica fue tunc Joannis XV. 2 quo babuerunt ipsum Leonet consecrasum primum Archiepiscopum Amalphitanum indit. 15. die 30. Nevembris anni 987 in palatio Lateranensi, sub tanc Imperatore Octobra III. tunc temporis Episcopus Camensis dictus vulgariter Scalenfis , qui erat Sergius fuit datus Suffraganeus , sed immunis à jure cathedratico similiter Episcopus Capritanus, quia fuerunt onerati, fuerunt relevati à dicto jure, codem tempore fuis datus Episcopus Sergius Ecclesia Reginensis, & Stephanus Calira Stabienst , nunc Litteranenst Civitati , cum bonore tamen jang, cas bedrátici.

Non solo su della samiglia Comite il primo Arcivescovo di Amalsi; mà ancora di Napoli, essendo un altro Leone Comite, secondo nota il Summonte, il quale dice: che nell'anno 1602. si hà notizia dell'Arcivescovo di Napoli, essendo que solo Leone il primo, dove s'induce à credere, essevene stati degl'altrì antecedenti. Questi Comiti sabbricorono con proprii denari la porta antichissima di Bronzo del Salvatore di Atrane, intornò cui era il loro Palaggio.

Mà di nuovo ritornando a Manzone, egli quantunque Duce giustissimo stato susse, su ancora ributtato dalla sua Sede da Alseno suo sratello, e condotto in priggione. Per la qual cosa Alseno col suo sigliuolo governò alcuni anni la repubblica. Laonde essendo stato di nuovo reintegrato Manzone, tenne quel Ducato per sedici altri anni, col suo figliuolo Giovanni per quanto discernesi in una carta di donazione satta al Monistero di S. Ciriaco, e Gioditta di Atrano, donandoli la quarta parte delli jurgadronati, che cali posseda sopra la Chiesa di

Scanoie di Minori. Mansonis gloriose Ducis, & Imperialis Patritii anno XXXV. & XVI. Joannis Gloriose Ducis silii ejus, die 22.menses Januarii indis,6.Amalphi, & c.

Trovansi di questo Doce, unitamente col suo figliuolo molte scritture allegate dal Capaccio, e dall' Vghelli, trà le qualicevvene una, dove leggesi, che l'Arcivescovo Leone, nella Chiesa di S. Sebastiano di Pugerola, crea Rettore D. Pietro Sormantino, dove trovansi par testimonii due Preti Cardinali. In memine Dei Mansonis gleriose Ducis, & Imperialis Patritii anne XXXVI. & XVII. Dom. Joannis gleriose Ducis silui ejus die 3. mensis Septembris indit. 7. Amalphia. Nos Leo Dei Gratia Archiepiscopus primus Sancta Sedis Amalphiana, una cum prafentibus nobiscum adstantibus Magnatibus cuncta plebis bujus nostri Archiepiscopi à prasenti die & c.

\* Leo Dei Gratia Archiepifcopus confirmavit.

🖈 Ego Lupinus Prasbyter, & Primicerius testis.

\* Ego Aguellus Prasbyter Cardinalis testis.

🛪 Ego Jeannes Prasbyter Cardinalis Tefis.

\* -Ego Leo-Scriba Scripfs.

Fù questo Doce huomo molto pio, il quale non solo edificò con suoi proprii denari, il Monistero di S. Lorenzo delle Monache in Amalsi, qualora vedesi tutto in piede, nel più bel sito di detta Città, mà ancora una famosa Chiesa dedicata à S. Maria Maggiore, que leggesi Manso Dum, & Patritius.

Quele scrizione vieue allegata dall'Vghelli de Gio: Battista Bolvito,da Francesco di Pietro,da Carlo de Lellis, & altri Scrittori Napoletanisda questo Doce han creduto cert'uni, che trae suo origine la famiglia del Doce d'Amalfi, altri la fa mi glia Manzo. Ad ogni modo vi furono nella repubblica Amalfitana, come abbiam detto, molti di tal nome, sì Prefetti, come Doci, dalli queli tali famiglia hanno potuto traere il lor cognome. Con tutto ciò, fu Manzo di cotanto valore dotato, che non senza ragione acquisto nome di Gloriosissimo, occupando Salemo, di cui ne su assoluto Signore, e Prencipe, secondo kggefi nell'indice de'Vescovi. Onde l'Vghelli in far parola del Vescovo Mastalo; narra, ch' celi visse sotto il Dece Manzone, il quale si usurpò il Principato di Salerno, e che nell'an-10 987. fondato avesse la Chiesa di S. Maria Maggiore. Massalus postremus Amalphitanerum Episcopus evasit anno 960. Sub ManMansone Duce, qui Salernitanum, aliquando principatum user pavit, ut scribit indiculus noster, & Ecclesia San. Maria Majoria anno 987. extruxit, ubi adbuc prostat brevis descriptio. Manson Dux, & Patritius sieri justi: condidit idem magnificus Dum vetusta canobium Sancti Laurentii pro Benedictinis monialibus & amplissime dosavit. Mastalus vere Episcopus vita cessit, circa annum 987. juntà indiculus sententiam.

Questa sopradetta Chiesa da tempi molto antichi, trovani in Amalfi, no solo, che abbiam ravvisato, ove il Vescovo Pietro, condusse il corpo di S. Trosimina; perloche m'induco à credese, esser caduta tal Chiesa Vescovale, ne'tempi di Manzo, e da lui edificata di nuovo; altrimente l'abbisogna non si potrebbe in

tendere, come vada.

Alcuni nobili Romani fuggiti da Roma, diedero principio ad una nuova Città nella Costa, chiamata di poi Ravello.

Vccesse intorno à questi tempi un avvenimento cotanto Itrano, che senza maraviglia non si può leggere: giachè effendo venuto in Amalfi un Eremita chiamato Pietro, con un fuo nipote Giovanni, il quale menandofi dall'Arcivescovo per ottenere un luogo da poter menar vita ritirata, li fu concesso presso Majori un luogo, dove cavavasi l'oglio, quale siccome anticamente, così ora Ogliara appellafi, in cui edificando Pietro alcune stanze, con una Chiefa, dedicandola alla Vergine Maria, ivi col suo nipote menava la sua vita in servir Iddio; e nell'ore meno diffoccupate alcune sporte di quegl'alberi, che itavano ivi intomo nel meglio, che lapevano formando, fi procacciavano il pane con venderle; avvenne un giorno, che Giovanni, mentre portava ad il medicine por a consideratione de il fuo costume, incontinue de l'acceptatione de la financia del la financia de l . do il fuo coltume , inconfi gliualo, che undeci anni finiti non avéa; nel meglio, che potè scampò quel pericolo, e ritornato senza il pane alla sua abitazione, col suo zio nel miglior modo che seppe, cercò iscusarfi, nulladimeno effendo stati digiuni, e senza pane, nel di avve. gniente, à lui disse Pietro, se andar desiderava ad ismaldir le sporte, le quali, come figliuolo obbedientiffmo addoffandofe il Romitello, verso la Città di Amalfi prese il camino, nella Cofta d'Amalfi.

anale ziungendo, e veduto da cert'uni con lunghissima barba minalero ammirati, menandolo dall'Arcivescovo, il quale dimandato avendoli, come in quella guisa era divenuto, Giovanni ravvisolli il tutto, non senza lagrime di quel Prelato; il quale rendendone grazie à Dio con tutto il suo Clero, & il popolo, pontificalmente vestito se porre in ordine tutte le navi che stavano nel porto, drizzando la proda verso il Romitozio. Pietro forse ispirato da Dio di tal apparecchiamento, acciò il Demonie in qualche peccato di vana gloria trasportato non l'avelse, spase il suo mantello sopra del mare, & andossene via senza punto bagnarli. Con tutto ciò l'Arcivescovo non tralandando di ular il fino officio, ammonì l'addotto Giovanni, & efortollo à vivere fantamente, menando ivi vita veramente d' Angelo, quale morto poscia, su seposto sotto dell' altare della sua Chiesa, trasudando dal Santissimo Corpo il liquore della manna, il che vien riferito altresì dall'V ghelli; credesi da cert'uni, che ivi ancora giaccia il Santo Corpo di Giovanni ama altri vogliono esser stato trasportato in Napoli, e propriamente nel Monistero di S.Liguoro, secondo nota il mentovato Vghelli . Fernut , egli addita, bujus Beati viri cerpus, Neapolim fuisse translatum in Ecclefia Sancti Liquorii.

In questi stessi tempi quei Romani, che poco avanti era- nell'ann. 100. no fuggiti da Roma, vennero ad abitare nella: Costa, e propriamente sù nella più dilettevole collina, chiamata il Torello defiderofi diliberarfi dal dominio della repubblica, diedero principio ad una nuova Città, nel medefimo luogo. e quella circondando di fortifime mura, e di baloardi, ivi tutti li nobili fi raccollero ad abithe, edificandovi fontuofi Palaggi chiamando quel luogo il Toro, il quale è di molta maraviglia à vedersi, essendo collocato in mezzo della Città di Ravello, che viene alquanto più rilevato quel luogo, è fortissimo, il che fatto poscia vi elessero un Doce à parte da Amalfi. Per la qual cosa da gl'Amalfitani, fu chiamato quel luogo Rebello, non altrimente nominata dal Siconio, & Vghelli . Il che poscia invece di Rebello chiamoffi Ravello, giàche li primi Vescovi di Ravello trovanli notate melle scritture Episcopus Rebelli. Fù da un Doce di quella repubblica concesso di poter edificare gl'abitanti del Toro una Chiefadedicata à S.Giovanni Battista, la più bella di quante ara vedesi nella nostra Costa. Laonde l'Vghelli un far parola de Vescovi di quella Città ebbe à dire, In media

Civitate dicus Thorns fe se porrigit, in que lapsis aliquet ab and nis salutis nostra millesimo ej us respublica, Dux quibus dain escitanda sub nomine Beati Joannis Ecclesia bis verbis potestatem fecit, ut possint construi facere Ecclesiam in comuni nostm logo, idest reipublica, qua dicitur Thorus, cumque postmodum ille de Thoro ah Amalphitanis descivisset, ab illis Rebelles appel-Latt eidem Civitati nomen conciliarunt, qued posted, pro Rebellem Lavellum dixerunt.

Arch. della Trinisa delle Monache d'Amalfi strom.n. 305. 306. ##. **3**2•

Morto il Doce Manzone, sti eletto in ma lalogo Giovanni figliuolo fecondo di quesso nome , sopra nominato Perella, il ottale dopo tre anni paísò à miglior vita, intorno à quali tempi trovansi col titolo di Conti,nella repubblica, (che altro non erano ase non che Giudici, ò come dir vogliamo Governatore. Sergio, e Costantino del Giudice successe à Giovanni in quel Ducato, Sergio VIII. figliudo di Giovanni, il quale col suo figliuolo Giovanni III. tenne quel Ducato 13.anni, fotto li quali Doci trovansi varie carte si di vendite come di compre, e di donazioni, anzi il Capaccio in far parale de Doci di quei tempi, che governar soleano allo spesso unita: si mente nella republica, allegar fuole ciò in esempio. Questi Do-L ci confermano la concessione fatta dal Doce Mastalo alla Veral. gine Santa Trofomina, di tutta la spiaggia di Minori, la quale benche sia spaziosa, era nulladimeno in quei tempi spaziosissi maper esser molto abitata, con molti Giardini di cedri. & altre piante fruttiferi parquale luogo senza licenza del Vescovo niuno può fabbricar cos alcuna. Questa Chiesa oltre di esser istata edificata da i Doci, in cui per lo più soleansi sepellire, su arricchita di molte annue entrade, per li molti miracoli usati dalla Vergine Trofimina, le quali cartole, secondo i tempi si allegaranno.

In nomine Domini Dei Salvatoris Jesu Christi, die 15.men-

sis Augusti indit.8. Amalphia.

Nos Joannes Domini Gratia Dux, & Imperialis Patritius Antipatus vesti, & Sergius Dei providentia Dun, idest Genitor, & filius à prasenti namque die concessimus, atque confirmavimus, seu scribere, & sirmare visi sumus in supradica hac Ven. Sancia Trophimenis Christi Martyris in Ecclesia nostra, qua constructa est in regiminis Minoris in manibus, & in potofatsus de te Domino Urso Ven Episcopus sedis supradicia San-Sa Bicofia Beata Trophiments, ideft pro quibus ab antique

tempore

compore Dominus Mastolus Imperialis Patritius dedit, atque concessis perfirmissimaim chartage in supradicia Ecclesia tota ib-Supragia de reginitais Mineris, quantum aputines de cantu inte. zantum, abi scarif futrunt pro . . . terbudi, & de futrascripta plagia, su terra de suprascriptum publicum de suita Supradictus Dominus Massolus Imperialis Patritius. Ledit que tradidit in supradicia Ecclesia B.Trophimenis Dei ipsa lem veterens in usu, usque intus mare, & de latitud me de cantulu municiones, quantum ipsa plagia contincimio a illo tempore usque madò dominavit, eos ipsa supradicta Eoste modò verò Redemptionis anima nostra , & de nostris Parento concedimens, & tradidimens, at que confirmavimens supradica plagia inclyta de cantu in cantum, & mydefuit sepalis veteris. quod supradicia charta sessionis proclaticat, quod sapradicius Dominus Makalus dinfermavit, usque intus mare in en enim ratione, ut à nuite die prajenti, & in perpetuis temporibus plonaria de integra supradida plagia, qualitêr superins legitur sit matta in Suprafcriptum Ecclesiana B. Trophimenis Christi martyris, & non babeat potestutem , nullus humanus bome, A ibidem fabricam facere, nec ullum adificium absque voluntate. & absolutione de te suprascrime Pomino Urso Ven. Episcopus, & de vestris poseris à modo, & sempèr, se per empia, & in onenibus inclyta suprascripta plagia, à nunc, in perpotuis temporibus tradita fit, in suprascr. Eccl. ficut supre de logitur, es ad faciendum ibidem nos suprad. Dom. Ursus 1998, & vestris posteris, omni quod volueritis fine omni nostro ; & nostris posteris fuccessores contrarietatem in perpetuum: & fi aliquis noster po-Beris successor, seù qualiscumque alia humasa persona magna, sel parva, contrà banc chartam nostra cessionis, vel confirmatiozois venire prasumpserit, alia persona babeat anathama à Patre, 👉 Filio, & Spiritu Saucto, & B. Trophim. & ab omnibus Sau-Sis, & partem habeat cum Juda traditore Domini nostri Jesp Christin infernalibus castris, insuper componere debeat illa per-Lona, in cujus manibus illa charta pervenerit auri folidos quincentes Bizanzios, & bac charta nostra concessionis, atque con-\_ firmationis, ut superius legitur firma, atque confirmationis,ut Superius legitur firma satque stabilis permaneat in perpetunma Verumtamin reclamament, quia superius legitur Dominent Pargins Gleriofus Dust, & Patritius Genitor. & Abius an

eit exinde chartam firmationis, una nobiscum à Domino Sergie Episcopo antecessorem vestrum, & nunc eos confirmavimentes banc chartam, superiùs legitur, pro quibus ipse Dominavimente gius Episcopus ipsa jam dicta charta perdidit, quando illumi approbensis ipse Princeps Salernitanus.

A Joannes Domini Gratia Patritius Antipatus vesti, 🖢

Par Amalphitanorum.

\* Sergius Domini Gratia Dun Amalphitanorum.

Ego Constantinus filing Mansonis Judicis testis sume.

Ego Sergius Filius Conftantini tefis Sum.

\* Ego Sergius Juden testis sum.

Praceptionens suprascripta Gloriosa potestatis anno 3. postentina recuperationens.

\* Gregorius Jactabecta testis est aquia ipsa spatta pa

ipfa exemplata eft,& vidi, & legi.

\* Ego Gregorius filius Leonis de Sengio testis sum quia jo. Sa charta, unde insa exemplata sacta est vidi & degi.

\* Ego Pulcherius filius Mauri Comitis testis Jum,quia if-

la charta exemplata fasta est vidi, & legi.

A Quod ego Joannes Prasbyter, & scriba banc chartane cossionis mana propria exemplavet, qualiter vidi,& legi, talster scrips, nec diminuavi aliquid, neque junxi.

Die 15 menfes Junii indit. 12. Amalphia.

Fù la Città di Minori colonia degli Amalfitani, & Atramesi, che formavano la repubblica, nel quale luogo solevansi. fabbricare Vascelli, & altri grossi legni, dove crescendo gli. edificii, fù poscia ridotta in Città, essendovi stato mento poscia dall'Arcivescovo Leone, Vescovo chiamato Sergio, come alla biamo detto, à cui successe Orso, che dagli addotti Doci rin vè la confirma della spiaggia di Minori. Da questa carta di 🗱 cessione si scorge, che Giovanni fù Padre di Sergio, Doci a bedue, dove la Cronica narra, che Sergio fù figliuolo di Giovanni, e con Giovanni suo sigliuolo tenne quel Ducato per tredeci anni, soggiungendo, che nell'anno so so strovasi un altro Sergio Duce della repubblica, dove niuna cofa di certo può cavarne, se realmente altro da quello dall'addotto fosse. funo 1001. successit Joannis Revolla Mansanis filius, in quene mperatur Ratritiatum centulit, decessique post autos pres. Anno 1004.SerCoftad Amalfi.

1004: Sergius Joannis filins, & come Jeanne filie 13. annos Daatme obtinuit . Anna 1019. alterum Sergium reperit fal adse confusé sum superiori, ut mibil certi eligere possim 3 Ne" time tempi palsò à miglior vita l'Arcivelcovo d'Amalfi il primo beone, e sh eletto à tabdignità Lorenzo, Monaco ancora dell'ordine di S. Benedetto figlitatio di Musco Chaite, del qu. Leone Comite, evvi di questa famiglia sip'ora in Atrano, il -lisogo,dove esti abitavano,che appellasi il Castro Legne, dal vol-👱o detto Cäftiglione, fù questo Lorëzo eletto Arcivescovo, come Barozio 🧗 🏲 🗸 narrano l'indici de i Vescovi nell'anno 1030 dal Clero, e dal po- ghelli, & altri. polo unitamete col Duce Gio: figliuolo di Sergio, il che parche no si uniforma colla Cronica de Duci, che narra, che nell'anno 1019 era Duce della repubblica Sergia de discolpa nel dirè eller santo confuso la cosa col primo che nulla sà cavarne di e altro. Duce , nelli quali tempi , e propriemente in Andrew Marione, parche fiano stati attri Duci, li quali in far parola delle famiglie di quelta Riviera, si alleghe-

ll Cardinat

1014

Fù l'addotte Accivescovo per l'integrità de costumi non punto inferiore à Leone, come ancera per la sua dottrina, il quale oltre della latina favella, nella Greca fu eccellentiffimo. Narra Pietro Damiano nella vita di S. Odilone Abbate, che mentre un Clerico stava guardando il morto Arcivestovo. comparseli il Santo, à cui dal Clerico domindato essendo come, e quando in quel luogo éra venuto: all'esequie del suo carissimo amico Lorenzo, li rispose Odilone essersi ivi condotto fù questo Lorenzo Maestro di Gregorio. Settimo Pontefice, il quale scrisse varie cose, e trà l'altri la vita di S. Zenobio Veová di Fiografia, come nota l'Uguelli.

4 Siece à melti tempi gli Amalfitani, che in Gerusalemme Califà d'Egitto ottenuto aveano privilegio da poter fabbria lor piacere tutti quei edificii, che desideravano doppo aver edificati le loro abitazioni, fondarono un Tempio dedicandolo alla Vergine Maria con un grandisfimo Munistero, il quale d'ogni comodità proveduto avendolo; un Abbate dell' ordine di S. Benedetto con Monaci vi menarono, con asfignarli tutto quel, che per il loro mantenimento era bisognevole. Con questo patto però , che Divini offizi vi dovessero recitare, le Sante messe: Per le chal cola appena udità in Italia,

Aporta della

in tutti quei paesi del mondo, che da Cristiani cramo distanti mosfi da desiderio di vera fede, à visitare quei Santi luoghi infinice persone, per dir eosi, tanto uomini, e semmine ivi s'invie rono lietamente; ti quali per paesi barbari dovendo parate maltrattați erano allo spesso, e shaliciasi in tal guisa, che in quei Santi luoghi ignudi giungevano, pericolando molti d'ef-Labnde divenuti in grandissimo numero, e non potende in quei alloggiamenti abbitare, à molti d'essi, la marte soprala nuda terra, e nelle pubbliche strade, li conveniga dormina con imminente pericolo di effer ammazgati da quei Barbari uomini, e tanto era la compassione, quantoche per publici cansonishvedeano tante povere Giovani buttati a guisa di capit Et avvengache de ognificante gente concorresse, per l'infesion pellegrini, non vi fu mai per sona privata, ò Principe zione, che adoperata si fosse a sabbricare ivi per a coloro un albergo. Per la qual cola da fantistima canta piant di nuovo gli Amalfitani, un altra Chiefa sedificorono, confecrandola a S. Maria Maddalena, con un Monistero di S. Momache con pefo, che dovessero tutte le donne, che ivi conduconfi ricevere, e servirle con tutto quello, che per lo lor bilogno si convenia. Gran generosità degli Amalsitani! giàcche in ogn'anno tanto coloro, che per tali luoghi conduceano 🕨 loro merci, quanto quelli, che nella Costa risedeano, per lo mantenimento di quelle persone saceano la tassa, il denaro di cui inviar soleano all'Abbate. Con tutto ciò trà l'uno Munistero, e' l'altro, per alloggiare tato i pellegrini infermi, uno Spedale a loso spese edificarono eo un altare dedicato à S.Giovani, con pe-\* so però che l'Abbate dovesse a ques poyeri porgere ajuto, & asse gnarli il vitto. Da quelto spedale, caduta nelle mani de Critiani la Città di Gierusalemme, ebbe origine la religione de Cavalier? Gierofolomitani, la quale detta di Rodi, & ora di Malta appli pellafi. Laonde l'Arcivescovo di Siro, in far parola delle guere re di terra Santa così degl' abitanti della Costa scrive, che tu quei luoghi per mezzo della negoziazione ferono domicilio con tutto the Raffero in mano de barbari. Regno Hyerofolymorii eum universa Syria, & Beypto sum adjacentibus Provinciis peceatis nofirie exigentibus in manus holi um nominis, & fidei Christiane, secundam quod antiqua tradunt historia devolutis, Scenti-

Centibus contrà eum Arabia, populis cersum est accidisse, non sdefuerant de orientalibus multi, qui loca sancta, licet in mamus bostium, potestatem redacta, aut devotionis, aut commerciorum, aut visitarent aliquotiès. Intèr eos autèm, qui negotiazionis contemptu de occidentalibus per illa sacula, loca pradicia zentaverant, fuerunt viri de Italia, qui ab urbe, quam incolunt, dicuntur Amalphitani. Est autem Amalphia Civitas inter mare, & montes eminentissimos constituta, ab Oriente babens Urbem nobilissimam Salernum, vin septem milliaribus, maximè ab ea ifante itinere, ab Occidente verd Surrentum, & Neapolim, ab Austro verò Siciliam ducentis milliaribus, plus modico remotam tyrreno mari interjacente; bujus Regionis babitazeres, ut pradiximus primi merces peregrinas, quas oriens non moverat, ad supradicta partes lucrifaciendi gratia inferre tentaverunt: Unde, & optimas conditiones apud illarum Prasides pro rebus necessariis, quas inferebant, & sine difficultate, & po-Duli.Nihilominùs possidebat illis diebus Princeps Ægyptius univerlas maritimas Regiones à Gabulo Civitate, qua fita est in litore maris, juxtà Leadiceam Syria, usque in Alexandriam, qua est novissima Ægypti Civitas,& per præsens singulis Civitatibus deputatos Imperium Juum lati reddebat formidasse. Pradicti verd Amalphitani, tam Regii, quam principum suorum plenam dabentes gratiā,loca universa,quasi negotiatores,utiliū tanquàm merces circumferendo cofideter circumire. Vnde & tradition um paternarum, non immemores, & fidei Christiana, quoties oppofitas dabatur, non habentes autem in Vrbe eadem familiare domicilium, ubi moram possent facere aliquantulum, sicut in urbibus babebant maritimis: Congregatis de suo populo, poterant revocare, Calyspham Ægyptings adeunt, & obtenta familiarium eins gratia petitionem suam scripto porrigunt, & vocis consora pracipiunt impetratum. Scribitur igitur Jerojolymorum Prafidi, ut viris Amalphitanis, amicis, & utilium in productoribus locus Jerosolymis, junta eorum desiderium in ea parte, qua Christiani babitat, & ad construendum ibi domicilium, quale voluerint defignetur amplissimus . Erat autem Civitas , sicut hodie est in quatuor partes, pane divija aqualiter, ex quibus sila quarta, in qua Dominicum sepulchrum situm est, sidelibus concessa erat, seli infideles babebant domeficas, designatur ergo eis de mandato Principis, qui sufficient videbatur ad confiruenda neceso . Istoria della

necessaria locue sunt aqua à negotiatoribus, quaft per Symble. lum equnia ante janua Ecclesia Dominica Resurrectionis quanzum intus est Monasterium erigunt in honorem Sancta . & Gloriosa Genitricis, perpethaque Maria simul, & in bis officinis, qua ad usum Monachorum, & sua gentis hospitium sufceptionem poperant aliquam prastare commoditatem. Quo facto de partibus suis tam Monachos, quam Abbatem transferentes, locum regulariter in fituunt, & Domino conversatione Sancta reddant placabilem. Et quoniàm viri latini erant, qui locum fundave Tant, & qui religionem conservabant. Idcircò ab ea die usque in piasens locus Monasterium de labina dicitur . Accedebunt etiam per ille nibilominàs tempora, ut loca deolcularentur venerabilia Santa Vidua, & continentes, qua timoris oblita faminei, & friculorum, qua multiplicia occurrebunt, non babentes formidinem, quibus advenientibus, cum non esset intra Septa Monasterii, ubi colligerentur honeste congrua, ut loca deascularetur Venerabilia Sancta Vidna, & continentes, qua timoris oblita fiminei, & perciculorum, qua multiplici oceurrebant, non babentes formidinem, quibus non advenientibus. cum non essent intra septa Monasterii, abi colligerentur congrue latis provisione procuratum est & ab eisdens saucis viris, qui lecum fundaverunt, ut advenientibus devotis faminis, non deeffet seorsum oratorium domus familiaris, & locus in diversorie tandemque favente Divina Clementia ordinatum est, ibi Mona-Berium in bonore pia peccatricis Maria nostra Magdalena, 🖝 foreres sub certo numero ad obsequium adventandum mulierum conflituta. Confluebant etiam per illa periculofa tempora, nonmulli ex aliis gentibus, tam nobiles, quam secunda classes bewines, quibus ad Sanctam Civitatem, nonnifi per terras oftium eras accessus de suis vindictis, cum ad Vrbem pervenissent, onenino non fiebat residuum, sed miseros, & inopes anta Civitatis portam, tamdiù cum summo labore fama, fiti, & nuditate expectare oportebut, quousqe dato Prbem eis licebat introire: ingressis autem . & locis sanctis ex ordine peragratis, non erat eis, vel ad unum diem refectionis spes ulla, nih quantum de pradicto Monasterio fraternè. ministrabantur, nàm omnes alii Cloitatis habitatores Sanaceni . & infideles excepto D. Patriarca, & Clero, & populo Surfation, qui diebus singulis tot Angaris, & Perangaris, & fordidorum in numero prudentiaris,

vis Mit Ditt fibi in Suprema panpertate confitutio, in continue pianera mortis liceret respirare: nestris ergo confluentibus illuc peregrinis miseris, & ad supremum afflictis, & egentibus cum mon effet, qui victum praberet, procuratum est à Beatissimis viris, qui Monnerium latinorum incolebant, ut milericorditer viciui, o: tengmento detrabentes ad opus talium intra ambisame fibi defignatume, pleniloquium eligerent, ubi tales sanos,& agresantes colligerent, ne de nocte per vias reperti jugularentur, & in codem loco congregatis de reliquiis fragmentorums meriusque Monasterii, tangvirorum ad quotidianam substentazionem, qualemeumque aliquid ministraret, erexerunt etiam in codeus loco altare in bonore B. Joannis Eleymon, bic vir Dee placens, & per omnia commendabilis natione fuit Liprus, tandem suffragautibut meritis, factus est Alexanditions excellens, enjus pia studia, & liberales eleemosinas in perpetuum enarra-Lis omnis Ecclefia Sanctorum. Indè à SS. PP. vocatus est; Eleyme, quod interpretatur misericors, buic Ven. quod ita charitaseque, se ad bomines, neque redditus erat, quam qui negotiaziones, Amalphitani, tàm qui Domini erant, quam qui negoziationes sequebantur collecta inter le , quasi per symbolum peania per eos, qui Jerosolymam proficiscebantur. Abbates, qui ibi erat offerebant, ut indèfratribus, & sororibus ad victum,& regimen provideretur, & de refiduo fieret, advenientibus chri**flicolis in Kheno**dochio aliqua mijericordia, ità ergo per mult**o**rum annorum curricula, quousque placuit summa rerum opifici, quam proprio orrore mandaverunt à superstitionibus gentilibus purgare , sub iis conditionibus manfit locus ille . Advenien-. te tamen Christiano populo, & Principibus adeò protectis populo, quibus regnum illud , Salvator tradi voluit in Monasterio feminarum inventa est. Abbatia fungens officio, quadam Deo devota, & sancta mulier Agnes nomine nobilis secundum carnem nationem Romana, qua etiàm postquam restituta sidei Christiana, per aliquot visitandos, & in Khenodochio similiter repertus vitam Gerardus vix probata conversationis, qui pauperibus in oodem tempore oftitialis de mandato Abbatis, & Monachorum multo tempore devotà servierat.

Alle quali cose riguardando, il Bosso in sar parola della fondazione de Cavalieri Ospidalari Gierosolimitani, or detta di Malta, così ebbe à scrivere, traducendo nel volgare Idioma tut-

to ciò hab hiamo esposto del Arcive avo di Siro. Or internata questi me desemi tempi alcuni Gentiluomini , Mercanti Italiani della Città d'Amalfi, soleano spesso frequentare i porti , e le Gittà Maritime della Soria, e dell'Egitto: dove portando colle Navi 🛵 ro, moreanzie pellegrini in quei paese non più vedute , 👉 à quoi Barbari: erano per questi amati non solamente da Governatori della Città, ma dall'istesso Califà d'Egitto, il quale all'ora dominava tutte quelle riviere maritime da Gabola Città, ora desta Cibella viçino à Laodicea di Soria, fin' ad Alesandria: Assalfa è Città d'Italia, e del Regno di Napoli, fituata nel rivo nel mar zirreno, trà la spiaggia della marina, e monti disposti, da ponente è Sorrento, e Napoli, e da mezzo giorno la Sicilia poco di ducento miglia lontano, essendovi traposto il mar tirreno. Questi Amalfitani portando mercanzie utili, e grate, liberamente pratticar doveano in tutti quei paesi della Gindea, e dell'Egitto, senza che data li fusse modostia, è impedimento alcuno. Et essenda devoti, e buoni Cristiani seleano spesso andare in Gierusalemme à visitare quei Santi luoghi, dove l'ammirabili Misterii della redenzione nostra celebrati furono . Però non avendo quivi parti-Bolar albergo, & alloggiamente, come lor doveano, quasi in tutte le Cift aritime, è defiderando ancora per consolazione dell' mime loro; che in Gieru alemme vi fusse alcuna Chiefa conforme all'uso della Romana, se non alla greca, ispirati da Dio di comun resoluzion, e concordia ebbero concorso al Califà d'Egitto, al quale per mezzo di alcuni favoriti suoi, porsero un memoriale, quale lo supplicorno che fusse servito ordinare, che in Gerusalem li fusse concesso un sito, per far edificare una Chiesa che avesse à servire ad uso loro, contentosseve il Califà, e desiderando gratisscarli: scrisse al Presidente di Gierusalemme, ordinandoli che assignasse alli Amalfitani nella Città, dove abitavano i Cristiani, per edisicar Chiefe, e palaggi, come piaceva. Era all'ora la Santa Città in quattro quarti divisi, nelle quali dove è situato il Tempio del S antillimo. Sepolcro, era conceduto a'Cristiani per abitarvi, essendo l'altre parti tutte da infedeli occupate 🥫 abitate.

Fù adunque d'ordine del Principe assignate à detti Amalftani luogo atto, e capace per edificarvi quanto desideravano, & avendo rac colto frà tutti loro il denaro per tal fabrica bisognevole, drizzarono incontro alla porta del Tempio della Resurrerzione del Signore lontante da quello quasi un tiro di pietra, una

Chiesa

Colon Amalfi.

Chifain onore della Glanda Pergine Maria, infieme con un Momafero; case, & altra dimmodità necessarie per abitazione de' Monaci, e per albergo della gente lero. E doppe aver condosta quella fabrica è perfezzione, fecero venire dal paese loro; come alcuni da Monte Casino un Monace di S. Benedetto, quale diedero la Cura, & il governo del Monastero, con carico che albergar dovesfero tutti i Pelleggini Cristiani, che vi capitassero, chiamato S. Maria della letina, à differenza dell'altre Chiese Greche, che crono in Gerusalemme.

Or divolgandose la sama di quella Santa opera, e della commodità che i Pellegrini Cristiani in Giera Jalemme indi riceveamo: cominciò à concorrervi gran numerò di pellegrini: trò i quali capitandovi anche molte donne, e Sante Vedove, le quali sopra
il sensini timore sprezzando i pericoli, non dubitavano de porse in
così lungo, e pericoloso viaggio, acciò potessero vistare quei Santi
lunghi, e non escendovi ricovero alcano, dove elle onestamete albergare si potessero, non essendo conveniente, che con gl'uomini si alloggiassero, per questo su deliberato di ediscar ivi un'attro Monastero
in onore di S. Maria Maddalena, nel quale deputorono un certo
numero di Monache, acciò avessero cura di albergare in di serviro
lo donne pellegrine, che ivi capitassero, talmente, che si si capitasserte dall'Italia, mà da tutte le provincio del Cristiane simo vi concorrevono così Donne, come nomini, così nobili, come plebei.

E perché arrivar non si potea alla Santissima Città, se non passando per paesi d'Infadeti, quindi spesso avveniva che i poverè pellegrini quasi tutti erano shaliciati, e rubati. In modo tale, the giungendo poi à Gierusaleurme, conveniva che sedendo fuori delle porte della Città, miseri mendici, e ivi merendost di same, freddo, e di calde: afpettassero fin tanto che pagato avendo un ducato d'oro à testa: conceduto vi fusse il potervi entrare. Entratà poi, e pistati avendo per ordine i luogbi Santi, non gli restava speranga alcuna d'aver pur à poter cibar fi per un sol giorno, se nou in quanto dal dotto Monaftero della Latina, con carità fraternale amorevolmente erano soccorfi, essendo tutti gl'altri abitatori di Gerusalemme Sarraceni, & infedeli, eecetto il Patriarça, Clero, 👉 Soriani, che ritrovandos in estrema povertà, con un continuo timore di morte, appena vi era permesso poter spirare s però crescendo non oftante tutte quelle difficoltà ogni giorno più il concerjo de pellegripi, ne effendo quel ella damenco, ne i MonaIftoria della

Berj capati per alloggiar tante genti : Si rifolfero quei verannate pii uomini di levarsi quel poco , che per loro vitto, e vestito que era necessario più tosto, che patire, che i poveri Cristiani pellegrità non avessero luogo, dove la notte ricoverar si potessero, e fossero costretti dormire nelle strade à pericolo d'esser ammazzati dall'infedeli, e nemici del nome Cristiano, come à molti occorre.

44

E però ne' confini del lito à loro assignato edificoro no un Spedale grande, e molto capace, nel quale alloggiavano pei cost informi, come sani, e vivendo eglino con quella maggior pari fimonia,ch' egl' era possibile nel ambe due Monasterii, si sforzavano di pascere, e di sostentare al meglio si poteva, di quello che li avanzava, quei poveri pellegrini nella buona cura, e per servig. gio de'quali usorono di deputare in detto Ospedale un Governatero, d fia Rettore ad elezzione del Abbate; drizzarono anche sel medesimo spedale una Cappella dedicundola insieme con l'Ospidale à S.Gio: Battista, essendo stati informati, che in quel medesimo luogo Zaccaria Profeta Padre di quel Gloriofo Sante , folea (peffe andare à far orazione:Scrivono però alcuni che la detta Cappella fà dedicata in onore di S.Giovanni limofiniero, il quale fà Patriarca di Alessandria in tempo di Foca Imperatore: e chiamate limofraiere dalle molte elemofine che faceva,non avevano però quei Monasterii, nel santo Spedale entrate, ne possessione alcune .- Ma gli Amalfitani sopradetti, così quelli che attendevano a' trafichi, 👉 a'negozii in Soria, come quelli che in Italia rimanevano, spoztaneamente tassandosi, e conforme alle proprie facoltà, à sì santa opera molto volentieri contribuendo: mandar foleano in Gierufalême denari all'Abbate che di têpo in tempo reggeva il Monastero della Chiesa Latina: acciò con essi alle cose necessarie per li Frati,e per le Monache proveder potesse, e di quello avanzava: ne soccorresse i poveri Pellegrini, che nello spedale si albergavano: e così per lo spazio di molti anni , mantenerlo gli Amalfitani alle proprie spese loro, i Monasterii, e l'Ospidale da esso fondato, fin tanto che piacque à Dio deliberare la Santa Città dalle mani dell'Infedeli, come diremo appresso.

Morto Stefano Vescovo di Capra; li successe un altro Vescovo, di cui non trovasi il nome, cui una visione avendo avuto Benedetto VIII. cotanto terribile, che assicuratosi poscia della sua morte, lasciò il Vescovado, e prese l'abito Monacale dell'ordine di S.Benedetto, secondo nota Ughelli. Siegue la

Croni-

10 24.

Costad Amalfi.

عرب

Cionica de Duci, che Manzone IV. successe al Ducato, insie me con sua madre, chiamata Maria Duchessa, e Patrizia, secuado nelle scritture trovansi, i quali regnarono quattr'anni, e tre mesi, Giovanni suo fratello, che Duce era della repubblica Napoletana, venuti in Amalfi per esser'istato ributtato da qu'ella repubblica; fè cavar gl'occhi al Duce Manzone suo fratello. e per viver più sicuramente, mandollo in esilio all'Isole Siren use (or detta li Galli) non altrimente, che gl'antichi Romani far soleano, quando disterravano qualche personaggio dalla loro repubblica, mandandolo nell'Isola di Ponzo, ò in altro luogo simile. Manzo Sergii filius, cum Maria matre, quam Ducissam. Patricissam in diplomatibus dictam reperio : regnavitque annos quatuor, menses tres, quo reguânte Joannes frater Neapoli quo eje&us faterat Amalphim rediit, & ducatu recuperato Man-Sonem fratrem ad Sirenusas insulas (Gallos vocant) duxit, atque oculis privavit, & Constantinopolim profectus est.

Gli Amalfitani non potendo soffrire il dominio di Guaimario Prencipe de Salernitani, con i quali uniti, l'uccifero.

A Guaimario Principe di Salerno, potentissimo essendo divenuto, rese la repubblica Amalsitana à se tributaria, come nota il Summonte, Guaimario, agli dice, essendos con l'aggiuto de' Normandi impadronito di Sorrento, ne se Duca Guidone suo fratello, aggiunse poi al Principato di Salerno Amalsi: quelche trovasi nella Cronica de' Duci notato egli si è, che Guaimario sù eletto Duce nella repubblica Amalsitana, ne i tempi, che la repubblica stava sosopra, e le sazzioni, che vi erano trà la parte di Giovanni Duce, e di Manzone; tenne questo Ducato Guaimario con Gisulso suo sigliuolo cinque anni, e sei mesi, sin'à tanto, che ritornò il Duce Manzone passato dall'Isole delli Galli in Costantinopoli.

56 Iftoria della

Or Guaimario scordandosi affatto delle cortesie usatoli da: PAmaifitani, riguardando alle fue forze, e giudicando effer invincibile per effer Principe di Capua, e di Benevento; poco ò niun conto facea degl'Amalfitani, li quali per costume effendo stata gente libera à vivere, ne potendo sofferire il dominio d'un Principe straniero, con i Salernitani si unirono, che non mica, di lui vivevano mal fodisfatti, e nel lido del mare di Salerno per dove andava, dandofi buon tempo, con 26. feriti da costoro su quel Principe ucciso, e portato per quella Città intorno, trainando, come nota la Cronica Cassinese, il Summonte, & altri. Onde l'Ammirato s'indusse à dire: Era il Principe Guaimario fatto in tanta felicità superbo, trattava male gl' Amalfitani, ne molto più di loro si tenevano gli Salernitani, & alcuni suoi stessi Parenti del suo governo contenti . Perche prese un giorno occasione, che egli à diporto sù per il lido del mare ne andava, da molti di loro assalito, fù con 36. feriti , morto , e poscia per Salerno passandolo per le mura della fortezza, e della Città per lungo spazio trainato. Ritrovafi questo fatto, ancor riferito dalle Croniche degl'Arcivefcovi.

In quest'ultimo anno del Ducato di Guaimario, quei Mercadanti, che di questa riviera doveano per li loro negozii far domicilio in Melfi di Puglia, ivi fondorono un Monistero dedicandolo à S. Bencdetto, arricchendolo di molte ann.entrade con peso, che quei Religiosi nell'ultimo della lor morte, dovessero esortarli al ben morire, & affisterli con recitare i Divini ostizii, e le messe, per le loro anime, con sepellirli dentro la loro Chiesa, surono i Fondatori di tal Monistero, gl'abitanti di Ravello, della famiglia Torello, Castaldo, Auripendolo, Boccasio, Cassano, Pironto, Rogatio, detto da noi Rogade, Delago, de Fusco, & altri, secondo puossi leggere nel-

la seguente Scrittura, che conservasi in Ravello.

In nomine Domini vigesimo sexto anno Principatus Salerni, Domini nostri Guaimarii gloriosi Principis, & VI. anno Principatus ejus Capua, & V. anno Ducatus illius Amalphia, & Surrenti, & II. anno suprascriptorum Principatuum, & Ducatuum Domini Gisulphi eximii Principis, & Ducis silii ejus, & secundo anno Ducatus corum Apulia, & Calabria mense sunii 12. ludit.

Ideoque ego Angelus Prestyter , & monacus , quam

Cofta d'Amalf.

dus de Ecclefia S. Petri, qua est ab isto latere Montis Vultuum, declaro me in Civitate Melphi ante prasentiam Domini Urf Gratia Domini Venerabilis Abbatis de cenobio Sancti Michaelis Archangeli, qui dicitur de Vultu, & ibidem adesset Alpheri Juden, & Comes, una cum, aliis bonis bominibus, qui subtus, & Jeripti suut . Quoniam habui comprehensum à foris muro Domimico terram, quam, & perconcessum de bonis bominibus de pradicia Civitate Melphi, secundum scriptum, atque rebora-≠um de egrum partibus babeo comprebensam à foris muro Domizico terram, quam, & perconcessum de bonis bominibus de Pradicta Civitate Melphi, secundum scriptum, atque roboratum 🗫 eorum partibus habee, ubi talia declarant , 👉 omnibus borits 🕰 tque diebus Domino auxiliante cupiebane laborare y ibidem que Acclefiarum in bonorem Sancii Benedicti nostri Abbașis, 👉 congregare ibidem Presbyteros, & monachos, ficut Monasterium condecet babere, sed antequèm talia adimplerem per spirationem Dei Omnipotentis venerunt ad me Malphitanos, qui ve-Aris hat prasentia. Unus fuit Leo filins Urfo de Turello , 🗢 alius Sergius nepotes Sergii Castaldi . Tertius Mauro silino Joannis de Aripendulo Quartus, Leo filius Sergii Boccafi , Quintus Confrantino filius Sergii de Morrone. Sefine Sergii de Cassano. Septiment Mauro de Turello. Octavas Leone Circino . Nonus Mauri Pironti. Decimus Conftantino Rogatio Vudecimus Stephano Circino. Decimus secundus Joannes de Mirando. Decimustertius Joannes Chidemontano. Decimusquartus Petri de Sergii de Marrone. Decimusquintus Balsamo. Decimus sextus Urso de Lago. Decimusseptimus Confantino filio Joannis de Aripendulo. Decimusoctavus Urso Estriano. Decimusnonus Urso Mannarola . Vigesimus fuit Leone Pironti . Vigesimus pimus Juit Sergio Pironti . V igefimus secundus Mauro Gratiaw. Vigesimustertius Sergii de Fusco, & caperunt me omnes rnare, ut illis una mecum Deo auxiliante, relicia Ecclesia in edem loco confirmere, vel in honoreus Sancti Benedicti deditare, omnes supradictos Amalphitanos, vel corum baredes deni Impore ibidem se congregare ad audiendum Sanctis boris, quam Adeillis agrotaberit vita pradicta, Cives Melphi de propinquo de corum gente Melphitanos, aut ad mortem carnis evenerit: us ego ad illos pergere jant vel monachos adefe dirigere visitandos in lectos, & morante de illis in dicto Monasterio sepeliendum, co tenore, ut omnes pranominati una mecum pradicio vocabul uno

Sandi Benedicti laborare, quam adificare, & de suos unusquif. que ibidem donare, ut per Deum adjutori, & per ellius Jurgas ipsum Monakerium de codices, & paratures, quem & illuminata nocte, ac die fat ficut decet Monafterium, & me quidem omnes spirituali parte babeant, & orationem pro ejus apud Dominum, & auctorem noftrum Regem Culefem fundam, & nunsupatum mibi, ut in illis talia adimpleam, ut in Sancta Ecclesia necessum es , ut omnes christianos , ibique deserviat vel donet : ut requiem, & mercedis anima acquirat. Quapropter anteà prasentia supradicte Domino Urso Ven. Abbatis, & nominato Juden, & Comes, & Subscriptos testes, & Supradicia ratione perveni cum illis in bona convenientia,& per ipsa convenientia, qua inter nos convenit bona mea voluntate, ego qui supra Sacerdos & monachus, quam, & Abbas nominate Angelo, anà cum Joanne de Alarino meo Advocatore, per fustem de mauns , secundum legem tradimus , corum supra nominati Amalphitanes ipfum jam diclum meum-comprehensum, whi ipse Ec. elefia confiruere debuimus, quant & in circuitu suum continem. tem, vel conquistum babeo in boc ordine, ut laboremus, & adificemus ipsa Ecclesia, ficut dixi in honorem Sancti Benedicti no-Bri Abbatis, & toti ipsi pranominati Amalphitani, vel corum baredes, una mecum, vel cum eos posteriores, omni tempore parati fiant ad conciliandum ipsum Monasterium de codices, 👉 paraturas, vel quidquid decet habere in honorem, & landens Dei per Clericos, & Monachos: & concedo eorum baredibus omui annualiter Nativitas, & Resurrectio Domini, & ejus festivitates Sancti Benedecti, donèc corum, tam ego, qui supra Abbas, vel meos posteriores tres paras umblatas, & cesios pro oblationem, & illi dividant inter se, unusquisque sicut eorum in cire cuitu ipse Ecclesia sepulturas, ubi voluerint de suos sepeliendum, 👉 ego vel meos posteriores ibidem congregatos fuerit per me, 💸 per corum voluntatem, tam Clerices, quam monachos, corum infirmos vifitandos; 🏕 de illis mortuos sepelliendu in circuitu, pout decet Pastor bonus, vel rector Roclesia tuas oves congregare, & pre Suprad.ratione, vel cobenientia qua internos cobenit placitavimus ipfius Adsati omni tepore parati famus, tam baredes, secundum nostrana postam, vel quantum nos Deus conspiraveris ipfa pradicia Ecclefia ordinavit de codices, & paraturas, & de omni quantuntubidem decet habere, & ipse Abbas, vita sua in

Louring deportemus, vol de nofram ei serviamus potestatem annie de infa Ecclefia, vel [nos Clericos, ant monaches absque . sna Columtate eiicen per nullam occasionem, aut alium Abbacem , aut Chricas , wel monachés prainare absque nutu in ipse meonaftinio condunare, vel congregare. Nam si evenerit ipfins supradicii Abbatis aliquid moleftum, & ei aptum paruerit. & zuvenerit housinene religiofune interadicto monasterio conjugamus nos cu illo, & qualiter exinde aptu par merit adimpleamus. 👉 de medietatem de ipsa Ecclesia, qua ei pertinuerit potesiatem habeat illos mittere in manus hominum, qualis fueris voluntas fic tamen, ut à nobis, nostrisque haredibus adimpleat, ficut superius de oblatione, vel vistandos nos ficuti Pastor suas oves, 👉 non babeamus potestatem ampliùs de ipsa Ecclestamuarere, ant iphus supra nominato Angelo nokro Abbati, ant suos posteriores excepto ficut dictum eft, qued sua bona voluntate nobis concedere in boc ordine ego, qui supradicto Angelo Sacerdos, & monachus bona voluntate, una cum dicto Advocatore une, & aliis pranominati Amalphitani recipientes illum doti uno tenoro . 🚱 mediatore posnimus. Poto qui est genitus Domini Urfi supradicas Abbas Bobbi & Gaballi sui, & omnia sua pignora legitima, & illegitima ad pignorandum illum, & sac baredes -omni tempore absque calumniis tenore, ut fi de omni superias legisur vobis, vestrisque haredibus adimplere noluerimus, & in aliqua intentione nobis exinde parare prasumpserimus pre qualicumque ratione, vel ingeniis, meosque oblige posteriores, vobis omnibus supradicit, vel ad vestros baredes centum felidi auri nobis dandum, & in ea per babitis, & pro distincto idm dicto mediatore adimpleamus vobis ficut pralegitur. Unde & nos 👉 qui supra nominati Amalphitani bona nostra, bona voluntate, & pro supradicia ratione, que inter nos competit similiter, quod ipfins supradicti Abbati dedimns, recipiente illa una cum jam dicto Joanne Advocato suo, & supradicto Poto eorum mediatore posuimus pro apposita omnia sua pignora legitima, qued k nos, nostrosque baredes ipkus Abbatis, vel ad suos posteriores emmia per ordinem, secut declaratum ef , corum adimplere voluerineus, 🗖 supradicia ratione disrumpere, aut retrovare, qua ferimens, & in aliqua intentione, exinde parare prasumpserimus pro qualicumque ratione, vel ingenii sui, supradica pena vis , nos nostrosque havedes obligamens subjacondum , & in antea

antea peribitis adimpleamus emnia per ordinem, schiftur per eadem Gaud. Per pradicium mediatorem, qui nobis communiter obligavit se, suosque obligabit baredes, per Book, & Gaballi sui, & omnia sua pignora legitima, & illestima usque dans Dee omnia communiter pervenerimus, & indè de veram suem, quare Marcus Diaconus scribere voluimus. Nos omnes supranominati communiter acum in civitate Mémbica mende in dicto suprascripto felicitèr.

\* Ego, qui supra Ursus Abbas.

\* Ego Alpheri Judex, & Comes.

₩ Ego , & c.

2044.

3050

Mà effendo stato ucciso Guaimario, come abbiamo stetto, e venuto Manzone IV. da Costantinopoli, quantunque cieco suste stato: ottenne di nuovo il Ducato di Amalfi, governando quella repubblica per lo spazio di dieci anni: Per la morte dell'Arcivescovo Lorenzo, successe à quella sede, Pietro uomo savio, e nobile. Costui intorno al Sagramento dell'Eucharistia d'alcuni scrupoli d'incredulità essendo stato soprafatto, e spazialmente nel tempo, che egli il Sagrificio celebrava vide non senza stupore quell'ostia divenir rossa, non attimizate che Carne persettissima stata sosse, nella divisione di colo, panni di qual Sagratissimo Sangue, trovossi tinte.

Per la qual cosa rimase privo d'ogni dubbiezza. Cost ui. poscia in presenza del Sommo Pontesice, confessado tal avvenimento, in presenza di cui trovandosi Pietro Dimiano, tutto se fi mosse à scrivere all'Abbate Desderio di Monte Castnd, anche amico dell'Arcivescovo Pietro in una lettera, Es vester ille intimus pia recordationis. Amaiphitanus Episcopus Stephano Romano Pontifici prasente, sub jure jurando testatus eft, quod cum aliquando ad monsam sacrificaturus accederes, fed super Sacramento corporis incredulus extiterat, in ipsa confractione falutaris bostia rubra prorsàs, ac perfecta caro inter ejus manus apparuit, ità ut digito illius cruentaret, ficque Sacerdoti scrupulum dubitationis auferret. Mà il Doce Giovanno IV. fratello dell'addotto Manzone tornando da Costantinopos li, gli Amalfitani con gl' Atranefi, che eligger foleano 🛊 🎾 ce, ributtarono Manzone, ponendo à quella sede di nuovo Giovanni, quale governò la repubblica per lo spazio di sedica anni. Onde la Econica. Anno 1039. Guaimarius IV-Salerni-

Capaccio.

tanus

Costad Amalfi.

Sanna Montes cum Gisulpho II. filio, mense Aprilis indis, 7. A-melphisanus Dunc creatus est. in quinque annorum, & secu men sum spatio, Manso Ducatum ebtulit, asque bujusmodi cucus alionaperm annos imperavit, sed anno 1054. cum Joannes Consalionapeli rediisset. Amalphitani, & Amanenses debellantes Mansonem empulerunt, & mense Octobris B. 6. indit. Joan-main prisimam dignitatems evectus est, segnavitque 16. au-

Dovendon celebrare il Sinodo dal Papa Nicolò IL l'Ar-Evo Pietro convenne ivi andare nell'anno 1059. Quest' istesso Pontesice Nicolo II. con tutto il Collegio de Cardinali venne in Amalfi lotto quelto istesso Arcivescovo, e nel Palaggio Arcivescovale, celebrò un altro Concilio, dove dichiarò, e confirmo Roberto Guiscardo Doce di Calabria, e di Puglia. Questo Pietro nella fua sede stiede coll'addotto Pontefice con Damasio II., con Leone IX. con Vittore II. con Alefandro II. con Stefano IX. e con Gregorio VII. all'ora Cardinali, e poi divenuti Pontefici, fecondo nota l'Abbate Ferdinando Vghelli . Interfuit Petrus Romano Synodo Jub Nicolao II. celebrato anno 1059, item prasens fuit alio Concilio ab codeme Nicolao II. Amalphia in Archiepiscopali Palatio celebrato, ubi Robertes Guiscardus Calabria, & Apulia Dun, Comesque Siallia confirmatus est . Sedit verò Petrus Archiepiscopus in sua Amatabitana Sede Damafio II. Leone IX, V ictore II. Nicolao II. Alexandro II. Stephano IX. & Gregorio VII. Romanis Pontificibus Scrivono alcuni, che tal confirma ricevè Roberto Guiscardo da Bicolò 11. in Melfi non sò però se per errore, ciò detto avessero, dettfondendo Amalfi con Melfi, ò pure, che realmente ciò in Melfi avvenuto fosse, ad ogni modo pella Chiesa Arcivescovale di Amalfi, e propriamente nella porta dell'antichissima Chiese di S. Cosmo, e Damiano, vedesi l'imprese di questo Pontefice Nicolò colla segnente iscrizione. Nicolaus II. Jub quo Amalphismorum Concilium coastum est, Robertus Guiscardus Calabria . & Apulia Dun , Comesque Sicilia confirma-

 1059

Ikoriu della

· Carlo Sigonio. zella,ed altri

fo lui, aventiol festituito Benevento, & altri paeli della Chie. sa, che tenga in suo dominio, alle quali cose, guardando il Pontefice dimostrolli atti di sommo affetto, e con sollenze Sagramento fù celebrato in Amalfi tal funzione, dove Roberto fe due atti di giuramento, uno di fedeltà, l'altro di voler ciò pagare il cenzo alla Chiesa. Ego Robertus Dei Gratia, & S. Scipione Man- Petri Dun Apulia, & Calabria, & utraque subveniente face. rus Siculis ad confirmationem traditionis, & ad recognitiona. sidelitatis de Terra S. Petri promitto me ; quot annis pro umano. que jugo Bovum penfionem duodecim denariorum papitakum persoluturum B. Petro, & sibi Domino meo Nicelae PP. & nibus successoribus suis, aut tuis, aut successorum tuorum, unueis ad S. Resurrectionem obligans me, & meos baredes, fine smccessores tibi, & successoribus tuis, sic me Deus adjuves.

L'altro atto è quelto. Ego Robertus, 👉 S. Petri gratia Dux Apulia, & subveniente futurus Sicilia, ab binc in polle. rum fidelis ero S.Romana Ecclefia, & Apostolica Sedi, & D. poes Nicolao PP. neque ero auctor, aut adjutor, ut vitam, aut meinbrum amittas, aut capiaris mala captione confilium, qued mibi credideris, & ne enunciam imperalis, non enunciabo in tamm detrimentum sciens S. R. E. ubique adjutor ero ad tenenda. & acquirenda regalia S. Petri, ejusque possessiones pro viribus meis contrà homines, & adjuvabo te, & secure, & bouvrifice tenens Pontificatum Romanum, terramque S. Petri, & principatum, nec invadere, nec subjicere tentabo contendans, si in tua tuerumque successorum licentia. Contentionem de Terra S.Petri teneo, aut tenebo, ficut statutum est, & à side studebo, & anotannis Ecclesia Romana persolvam omnes Ecclesias, que in mea constituunt dictione, came earum posessimibus in tua potestate dimittam, & defensor ero earum. Ad fidelitatem Rom. Ecclefia, & fitu, vel tui successores, ante me ex hac vita decesserim, proùt monitus fuero à primis Cardinalibus Clericis ; & laicis Romanis opem feram, ut Pontifex eligatur, & ordinetur ad bonorem S.Petri . Hac omnia supradicta scribo . S. R.Ecclefia, 🖛 fibi, & successoribus tuis ad honorem Sancti Petri ordinatis . qui mihi firmaverint investitur am à te mihi concessam, sic 🗯 Dens adjuvet, &c.

Così Roberto divenne suddito della Chiesa, & in questa manieCoft and Amalfi.

Mapoli, essenti usati verso la Chiesa, investi, al Regno di Napoli, essenti usati verso la Chiesa, investi, a altri luo-

æhi. Per la morte di questo Arcivescovo Pietro, ottenne quella Chiefa Giovenni eletto dal Clero, e dal Popolo. Morto il Doce Giovanni IV. successe à quel Ducato Sergio X. suo fiabuolo, il quale dominò la repubblica anni cinque, sotto que-Ro Doce, e propriamente nell'anno 1073. Gisulfo figliuolo di Guaimario, coll'ajuto del Duca di Sorrento suo zio, conquisto di nuovo il principato di Salerno, riducendo gli Amalita. ni à pagarli il Tributo. Del che gli Amalfitani, che ufi eran ad esfer liberi, dolendosi molto appò Koberto Guiscardo, à lui si raccomandarono, che cognato era dell'addotto Principe al quale udendo le loro ragioni effer giustissime, giùdicò in que-Raffare doversi interporre. Il che malamente inteso di Gisusso. nè insorse fierissima guerra, come nota il Pugliese. Laondo il Summonte si mosse à dire. Nel medesimo tempo, come fiegue PAutor predetto, gl'Amalfitani, che si ritrovavano sotto il piogo del Principe di Salerno, come si disse sopra, non potendo soffrine la sua alteriggia, fi raccomandarono al Duca Roberto, il quale conofeendo le loro ragioni, mandò un Ambasciadore al Principe Suo Cognato, pregandoli volesse rimettere agl' Amalatani il triba-🤧 , acciò refiasse l'amicizia antica i promettendoli volerli ricem. seufare in altri ferviggi, udita dal Principe la proposta, parendeli troppo ardente, e fuor di ragione, venne in si fatto [degre. ché rispose all'Ambasciadore, ch'essendose in ciò il Duca, dimostrato matta arrogante, egi renunciava in tutto la sua amicizia: inteso da Guiscardi la pessima risposta, posta da parte la parentela, delibero privario da Pinicipato: il che saputo dal Pontesice Gregorio Fili, pramossi più più passo alli 29. Giugno del 1073. se intendere al Principo, che su ogni modo procurasse pacisicarsi col Duca, e mentre il Principe non si degna d'eseguirlo, ne anco di ri-Bondere: it Duca chiamato à se Riccardo Principe di Capua (come scrive l'Ammirato) affedià Salerno, l'Abbate Desiderio di Monte Cafino, volenduli pacificare: condusse il Principe Riccar**do d** Gifulfo , e vedusolo dispreggiare ogui configlio , anzi giurar **Rithon voler accordo alcuno col Duca : disperato l'Abbate d'ogni** bases successe, lasciò fare alla fortuna i Perloche l'assedie & firin-

1070.

Istoria della

se di talmodo contro la Città di Salerno, che mancaté le cose me cellarie al vivere, furono necessitati i Salernitani di cibarfi delle carni a cavalli, cani, afini, e topi: che come fi legge nothe Cronica Cassineje al Capitolo 44. nel terzo libro,un fegato di casse fà comprato dieci tarì, un ovo di gallina nove tarì, sette ficbe un tart, & un modio di grano 44. bizantii, le quali cose non essendo al Duca nascosto, si diede una notte nel prosondo del senne ad assaltare la Città, nella quale entrato per una rottura d'ass muro felicemente nel 1074. la prese. Avendola tenuta assediata 8. mest, come nota il Pugliese: e benche il Duca Roberto, levesse una ferita nel petto, con un legno nel sparaze un mortalo, nen molto doppo fù guarito. Poi con maggior forze si diede ad espegnare il Castello, ove era Gisulfo, il quale vistose nell'estremo, f diede con tutte le sue robbe à Roberto . con patto della sua libertà, e partitofi, andò nel Monistero di Monte Casino, ove benignamente, fù ricevuto; andò poi à ritrovare il Pontefice Gregorie, da cui fù con amorevolezza accolto , concedendoli la regione 🦚 Campagna.

Successe al Doce Sergio Giovanni V. suo figliuolo, il quale avanti di prender possesso, ottenne il Ducato Roberto Guiscardi. Onde la Cronica siegue, quo mortuo, discorrendo di Giovanni IV. ejus filius Sergius anno 1070. electus est, viscitque annos 5. suc cessit Joannes filius, qui antèquèm dominium exerceret modico interjecto intervallo Ducatu proscriptus. Anno 1075. Robertus Guiscardus Ducatum obtinuit, qui undecimprasuit annorum, & menses octo, obiitque anno 1088. kal. Angindit.neque pacifice Ducatum obtinere visus est, quando Angiphiam occupavit, & Cardalonem nepotem contum oculis persente

kem accufavit.

Fù moglie di questo Duca Roberto Sighilgnita, le qualidona alla Vergine Santa Trofimina tutti i beni comprati
Minori da Manzone de Blatto, e da Maria sua moglie figliala di Paradiso, consistente in case, vigne, boschi, scatti
beni stabili, nel luogo, detto Sanguineto, con peso però che
il Vescovo unitamente col Clero, debbia recitarli i Divini officii, una sol volta per ciaschedun anno, le quali Scritture se
conservavano nel Monistero di S. Lorenzo, allegate dall'Ughelli prodotte in Amalsi, delle quali da me ne sono state, oltre dell'addotte vedute, molte di donazione prodotte sotto tal
Doce.

Questo Duca Roberto con un grandissimo esercito alla Città di Benevento andato essendo, per soggiogarlan da Rodo Comité, sa disesa virilmente quella, con morte di molti Adati di Roberto: il che avvenne nell'anno 1078. e benche Mario della Vipera, giudica effer questo Lodosfo Comite originario Beneventano, ad ogni modo egli traeva sua origine dalla Costa, come nota il Duca della Guardia, il quale afferike, che i Comiti d' Amalfi, avendo imparentato con i Prencipi di Salerno, i quali anche il Ducato di Benevento possedeuno, meraviglia arrecar non dee, egli afferisce, il credere, che de Salerno alcuni di questi Comiti d'Amalfi esser passati, à far i bro domicili in Benevento, e veramente non fi può negare, che i Comiti centinaja d'anni prima di trovarsi in Salerno, e Benevento, furono in Amalfi, avendo presu tal famiglia il nome di Comite, dalli Comiti della Republica: conservo scrittumin mia possa, prodotte nel tempo di Guaimario, dove legrefi, che Manzone Comite d' Amalfi abitante in Salerño, vende alcuni beni stabili, che possedeva in questa Riviera. Si trovano molti di questi Comiti esser di Atrano, de' quali ne dicesero i Platamoni, ed i Cappasanti, come nota l'addotto Duca della Guardia, ove fin'ora veggonfi i loro edificii colla porta di bronzo, la più antica, che sia nella Riviera.

L'Arcivescoyo Giovanni, avendo inteso, che gl'Amalfiuni faceano il loro domicilio in Gierusaleme, ivi aveano dirizuti maravigliosi edificii, & ospedali tato per ricevere le Done,
egl'uomini sani, quanto per l'infermi, da vera fede spinto, & afintesa visitare quei santi luoghi andossene, ove con grandissimanore dagli Amalsitani, che ivi abitarono sù ricevuto,
ilitale, come leggesi nell'indice de'Vescovi, passò à miglior
vià nella Palestina. Hic profectus in Palestina, loca sancta vilendi gratia, ubi summo cum bonore receptus fuit ab Amaltimis, qui Hierosolymis paucis antea annis duo extruxerunt
listatis, qui Hierosolymis paucis antea annis duo extruxerunt
listatis id exequerent vitam religiosam ferè instituerunt; Joaunes verò Archiepiscopus, sicut Domino placuit, migravit eso

boc mundo in Dalmatia, & ibidem sepultus eft.

Mà gi<sup>2</sup> Amalfitani conoscendo, che per levarsi dal giogo di pagare il tributo à Gisulfo, erano poscia divenuti sudditi di Rober-

Roberto, cominciarono trà di loro non solamente à susurrare, mà à liberarsi da sì fatto dominio usurpato, mantenendolo continuamente in travagsi, il che si può anche comprendente dall'addotta Cronica, che Roberto, neque pacificè Ducatanti obtinera visus est. E perche egli era Prencipe sortissimo, per esfer Duca di Calabria, e di Puglia, come ancora Signora di Sicilia, e d'Italia, convenne à gl'Amalsitani soggiacere sotto del suo dominio. Per la qual cosa dal Papa Gregorio IV. domandatoli da egli l'investitura, li sù concessa, come ancora di Salerno, tolta al Principe Gisulso, tutto ciò usò il Pontesce per l'ajuto prestatoli, contro. l'Imperadore Errico IV. Queste sono le parole del giuramento di Roberto.

Biconio. Alasella,ed ak-Eri.

Ego Robertus Apulia, Calabria, & Sicilia Dux, pof acere fidelis tibi Domino meo Gregorie. Pontifici , neque ancier ero,ant operam dabo, ut vitam, aut membrum amittas, aut delo malo capiaris confilium, quod mibi communicaveris in tui lame. num, sedens non enunciabo S.R.E. de te adjuvabo, nt teneas, and quiras , & defendas regalia S. Petri , ejusque possessiones pro meis viribus, contrà omnes homines, prater partem firmana Matchia, & Saleruum, & Amalphim, the garbus adduc non est decretum, & adjuyaborte, ut secure, de konorifice teneas. Pontificatum Romanum g. Petra quam pissides, vel babiturus est a Postquam sciero tua esse posesatis, nec invadere, nes acquirere conabor, nec pradari audebo fine tua, tuorumque successirum permisit pensionem de terra S. Petri, quam ego teneo, aut tenebo quot annis bona fide persolvam S.R.E. omnes Ecclesias, qua is ejus sunt ditione tua potestati dimittam, easque defendam, fit aut successores tui ante me ex vita migraverint, prout monit me fuero, auxi lium ero eligatur, & ordinetur.

Al quale il Pontesice soggiunse, mà di Salerno, e di Amalsi, e di buona parte della Marchia Firmana, che vi aveta usurpato ingiustamente, sopportandovi con patienza, per amor di Dio; abbisogna che senza pericolo della mia, e vostra anima vi adoperiate in qualche cosa, sicome ora sece. Ego verà Gregorius Pontisen invessia te Roberte de terra S. Petri, quam tibi concesserunt Autecessores mei Nicolaus, & Alexander, de isla autem terra, quam injustà tenes, Salernum dicas, & Amalphino, nunc te patienter substineo, in patientia Dei omnipotentis, & tra banitatis, at tu posea ad innorem S. Petri, ità

ngmas, ficut & te gerere, & me suscipere decet, sine periculo anima ena, & mea: Per la qual cosa Roberto s'obliga al Ponassice ogn'anno di ciò pagare il censo. Ego Robertus Dun, ad confirmationem traditionis; & recognitionis sidelitatis de omni terra, quame ego teneo proprie sub dominio meo, promitto me quot annis pro unoquoque jugo bouma pensionem duodesine demarierame Papiensum solituro B. Petro, & meo Gregorio Pontisio, de omnibus successorios suis, aut tuis, unt successorio tontisto.

Tontante de manda per manda de contrata successorio de successorio succe

Successe à Roberto, Roggiero suo figliuolo nell'anno 1086.da altri detto suo fratello, che ancor Roggiero appella. vasi . Nel Summonte dicesi, che Roberto lasciò Guidone suo Leliuolo terzogenito, la Signoria d'Amalfi, e di Sorrento; mà noi feguitando la Gronica, diciamo effer succeduto Roggiero spo figliuolo al Ducato d'Amalfi, il che appare da una carta di donazione, che sa questo Duca all'Arcivescovo Mauro di quei tempi, à cui dona tutte le decime della Costa, eccettuatene però quelle, in spi trovansi altri Vescovi. Con peso però, che in quattro farti dovesse dividerle, una per restaurazione della sua Chiefa dovesse servirsene i un altra per pagare i Clerici nell'Arcivescoval Chiefa, la terza al Vescovo successore: la quarta, che à poveri devesse distribuirla. In memine Sancia, & individua Trinitatis Rogerius Divina faven. te Clementia Dun Roberti magnifici Ducis bareses, & si. lius.

Convenit omnes in regimine constitutos Dominicis obedire praceptis, atque per quem regnant colles subiscere, ut Regni illius mereantur esse participes, quod fine caret, quod semper fine jatiura, sine murore durabitio amorem igitur celestis, per quem substitura, se regnamus per redemptionem, etiam animarum supradicti Patris mei bona recordusionis, de matris mea Sigbilquita, ob salutem quoque nostrant, et siliorum meorum offerimus, damus, tradimus, atque concedimus jure perpetuo babendum, et possidendum Archiepiscopali Ecclesia Sancti Andrea in Amalphia, et tibi Ven. Mauro ejus dem Ecclesia Archiepiscopo, et successorius tuis, emmem decimationem tua Diecesis, ides Amalphia, Atrani, atque Majoris, sive etiam quod totius tua Parochia est, exceptis illis, qua Episcopatibus tui Archiepiscopatus

patus jure, attinere creduntur, de commercio scilicet, et de hoc quod curia nostra jure videbitur pertinere, tali quidem ordine, et ratione, et in boc canonum censura servetur, quatenus de ea secundum canonum tenorem, fant per te, vel successores tuos quatuor portiones, prima videtur pro conservatione, vel restauratione ejufdem Ecclesia . Secunda Ecclesia Clericis , ut qui altari deserviunt, de altari vivant; tertiam vero partem fibi , tuifque successoribus habendam. Quartam item pauperibus distribuendam censemus. Hoc autem à nobis, et haredibus no-Bris firmum semper, et inviolabile stabilimus, ut pradicta Amalphitanenfis Ecclesia, jure quieto, sicut scriptum est, babeat in perpetuam ; si quis verò legis divina contemptor nostra hujus apoca in aliquo molestare tentaverit, sciat se iram Dei, et nostri graviter currere et prad. Ecclesia auri purissimi libras cetu se compositurum abs gibujus nostra pagina qualibet infirmatione,ut verius credatur, et firmius omni tempore observetur manu propria subscripfimus, et Typarii nostri justimus plumbea bulla inligniri . Datum Amalphiæ per manus Rogerii Berni filii nostri-Notarii . Anno Dominica Incarnationis, 1083. mense Maii 2. Ind.

\* Ego Rogerius Dux me subscripfi.

dissimo fasto viveano, coll'ajuto del Duca Roggiero, ottennero dal Sommo Pontesice Vittore III. il Vescovo nella loro Città, il quale su consecrato in Capua, facendolo soggetto immediatamente nella sua Santa Sede, assignandoli l'addotto Duca Roggiero tutti i censi, che sopra Bitonto, Giovenazzo, Barletta, & in altri pacsi della Puglia possedea: su questo Vescovo Monaco dell'ordine di S. Benedetto, chiamato Urso Papicio. Laode Ughelli si mosse à dire. Quibus victor Vrsonem olim in religio-

ne ipsius familiare, tùm Rogerium objequia Ravellensium, fidemque premio aliquo insigni afficere cupiente, non modico benesicio ebstrinxit, dùm Orsonem, caterosque ejus in Ravellensi Ecclesia successores Sancta Sedi immediate subjectos suo diplomate sanciverit. Rogerius verò in benevolentia argumentum eorum Ecclesiam regia muniscentia ingentibus opibus, censibusque apud Bitontum, suvenatium, Barlettam, aliaque Apulia loca cu-

Mà nell'anno 1087, i Cittadini di Ravello, che con gran-

Questo Duca Roggiero confirmo alla Vergine Sa Tro-

1087

69

Trofimina tutt'i Privilegii concesseli da i Duci Patrizii Imperiali Amalsitani, nell'anno 1091 la quale carta per brevità si tra-

hicia, effendo stato allegato dall'Ughelli.

Mà gli Amalfitani, che nati erano liberi, non fopportande il dominio del Normandi, à i quali erano odiofissimi, quantunque Roggiero fuffe stato Duca di Calabria, e fuo ario Conte di Sicilia, & altri Parenti Signori di tutta l'Italia. Con tutto ciò ne privarono Roggiero del Ducato d'Amalfi, ponendo in quella dignità Marino Bensabusto nell'anno 1096. Per la qual cola venuto, Roggiero Conte di Sicilia con un validissimo efercito, & unitofi col Duca Roggiero in Nocera, per afsediare la Costa d'Amalfi, intorno cui collocando il suo Esercite per affalirle, vi perdè l'olio, e lo studio per dir così. Giacthe com'egli venne, così ritornossene nella Sicilia, conforme Elegge nella Cronica Cassinese: Anno 1096. Rogerius Comes , Sicilia cum valido exercitu Empianerum , & Saracenorum, venit in Campaniam, & obsedit Nuceriam Kal. Julii in vigilia Pentecostes, & eam debellavit, & inde Profectus Amalphia, obfedit eam cum Rugerio Duce Apulia, & Calabria, reversusque es Comes fine effectu ficut venerat. Ciò vien riferito altresi da Lupo Protospadaro nell'antichissima sua Cronica, dove dice. che Roggiero affediò Amalfi con ventimila Saraceni, oltre di quei foldati d'altre nazioni con esso lui menati, e d'altri Signori della Puglia. Rogerius Comes Sicilia cum viginti mille Saracenorum, & cum innumera multitudine aliorum gentium, 👉 upiverst Comites Apulia obsederunt,&c. Il che troviam nota-20 altresì nella Cronica manoscritta degl'Arcivescovi Amalsitani. Laonde Francesco di Pietro conoscendo, che gl' Amaisitani furono sempre vittoriosi contro i Saraceni, si mosse à scrivere in far parola de razi portamenti degli Amalfitani. Se Paggiunge tuttociò l'antice valore des l'Amalfitani, e in speciale, il domare i Saraceni dall'Italia, ficome nel Leone Oftienfe leggia-

Intorno à questo tempo segui il conquisto di terra Santa, il che avvenne in questa guisa, stando la Città di Gierusalem me da Cristiani assediata, tutti quei sedeli, che dentro d'essa alloggiavano, à Dio di continuo preghiere porgevano, e tanto più caldi erano le loro orazioni, quanto che più d'ogn'alto tempo da quei Barbari disprezzati erano. Laonde veden-

1091.

• •

70

no essi, ch' alcuni soldati dentro la Città stavano dispossi ad 1 entrare tutt'infieme, raccogliendosi contro quei Saraceni, che guardayano quel posto, scappando apersero libero il campo 🗎 💄 i nostri da poter dentro avanzarsi, i quali l'un doppo l'altro dentro le Città furiosamente entrandosin un tratto la Città I na di foldati Cristiani si vidde, tutto ciò per opera degli Amalfitani successe, non solo per lo domicilio, che ivi sar solesno, e per il man numero d'essi, che ivi rittovavansi, mà ancora perche occultamente denari l'inviavano, & il vitto à quei poveri soldesi, che assediata tenevano la Città di Gierusalemme. Trovavas Presidente nell'Ospedale, ò come dir vogliamo Maestro il buon Girardo, il quale avvenga che alcuni Francessi Riudicano effer stato della soro nazione; spinti forse dal vedere. che in posta loro trovasi quel Santo Corpo, ad ogni modo ella è comune opinione degl'Istoriografi, esser istato della Costa d'Amalfi nativo, al quale sì perche lor compatriota, sì ancora. perche Santo uomo egli era; gli Amalfitani per lo manteni. mento di quei Santi luoghi, in suo potere mandar soleano il denaro. Narra l'Abbate Ferdinando Ughelli effer stato questo: Girardo della Città di Scala, non altrimente, che nel Seggi di quel Paese vedesi dipinto con la Croce di Malda, nel qualit. conquisto vi furono molti Cavalieri di questa Riviera. Gerardus primus militaris ordinis S. Je: armis Jerosolymitani Magister, ex nobilitate Amalphitana fuit, Scalensis patria, qui came multis Amalphitanis Ducatus nobilissimi viri in Cruce signatis in sacra expeditione fuisset. Con tútto ciò, prima di lui Carlo de Lellis delle rare virtù degl'Amalfitani, e dell'azioni lor riguardevoli parlando dice . Escendo anobessi adoperati con enolta efficacia, e valore per la liberazione, che segui di quella Santa Città dell'arme Criftiane , mentre reggeva detto Ospedale il Sante nomo Girardo della Città di Scala (primo per la fundazione in anella Costiera) come dall'antichissima Scrittura dell'Archivia Cassingle, attesta il Governator Marulli nelle vite de'gran Mae-Bri di Malta, cosa verissima, che mentre gl'Amalsitani erano fondatori, à proprie spese le mantenevano quel Sagro Spedale, and che da un di loro fi governava: Il che da Gio: Battista Nicolosi vien confirmato, fù costui tanto giusto, che ancora da Turchi, per uomo da bene era stimato, narra il Bossio, che mentre durò l'affedio di Gierulalemme, Girardo uomo pio, e Prefidente

dente dell' Ospidale di S. Giovanni Gierosolimitano sipendo, che nell'Esercito Cristiano si pativa gran same. gettava spesse siate dalla mura della Città 3 di nascosto nel-Està spesso gran quantità di pane à Cristiani, e ch' essendo ita volta frà l'altre, veduto dagi fufedeli, ne fit acculato al Governadore di Gierusalemme : il quale benehe infedele, nondimeno amava quel Santo uomo per la gran bontà. Marità, che inlui vedeva, avendolo in concetto di gran uom la bene, e però diffe agl'accusatori suoi, che vedendolo un alera volta getremidche altrimente non lo crederebbe. Perloche exendo un' ilera volta colto in fallo, ne fix con le falde della veste piena mane preso, ed avanti al Governadore condotto, dove al larfindo egli per comandamento del Governadore, le falde della Altiluffermano, e frà questi particolarmente l'Autore dell'Istotia intitolata Militaria ordinis Joannifarum, che i fratelli dello Spedale di S.Giovanne, ajutarono grandemenre la conquista di stafalemme. Perciòche nel maggior ardore dell'ultimo af-Tho, the l'Esercito Cristiano diede alla Città, vedendo egliuni Saraceni occupati, & intenti alla difesa delle Mura, con empito grande improvisamente affalendoli, abbandonar fecerola difesa delle muraglie, onde diedero occasione, e commodithà Criftiani d'entrare con poco contra sto.

Ben pare ad altri più verisimile, e più credibile quello intomo à ciò da alcuni più gravi autori è stato scritto, che essedo entrato i Cristiani in Gierusalemme, sui detto Girardo ritrovato in una ofcura Cascere molto maltrattato, & in maniera tale mal concio, che aveva rotte alcune dita delle mani, e de piedi, e questo per la gelosia, e per lo sospetto, che gl'infedeli averano, i quali conoscendolo vuomo di gran valore, dubitavano, che con qualche vantaggio, e secreta intelligenza egli ritrovasse modo d'introdurre l'Esercito Cristiano nella Città. Etanço perche vedendoli fare si larghe limofine, non potendofi imaginare, che fuffe uomo molto ricco, pensavano con comenti, che li diedero alle mani, di farli confessare, e rivelare i suoi tesori, e pagare gran summa di denari, il che viene confirmatsi con quello, che scrive l'Arcivescovo di Tiro, il quale dice, che saputo avendo gli Egizzii, che l'Esercito Cri-Liano voleva andar all'affedio di Gierusalemme, tenendo tanto ristretti, e rinchiusi quei di loro, che erano di senno; che senza rischio, e pericolo della morte, dalle case proprie uscir non poteano: ritenendo il resto de poveri, che erano atti alle satighe per servirsi di loro, come schiavi di sar portar avanti se indietro le monizioni, le marchine, l'altre cose, che erano necessarie alla disesa della Città in quell'assedio. Questo Girardo nel Seggio della Città di Scala stava dipinto coll'abito di S. Benedetto, con la spada nuda nella man destra, e nella sinistra lo scudo con la Croce in mezzo, che sar sogliono i Cavalieri Glerosolimiani, sotto i piedi di cui era notato Bratus Girardus Civitatis Scalarum. Con tutto ciò noi l'abbiamo cavato da un atto prodotto, per mano di Notar Stesano Verrone, in presenza di D. Scipione di quella Città, e del Sindico D. Tomaso Sasso, & altri nobili.

E Scipione Mazzella dopo aver avisato sì fatti avvenimenti, e delli Monastett fondati in Gierusalemme dagli Amal. fitani: narra, che in quel luogo fecero un capo, che lo chiama. zono Rettore. Laonde dopo certo tempo un Rettore del detto luogo nominato Gerardo l'anno 1099. avendo lungamente 20vernato il predetto Spedale, cominciò à portare infieme con suoi compagni una Croce bianca nel mezzo del petto, in veste negra, e tostituì à tutti i compagni una regola di vivere di S. Agostino, il medesimo fece Agnesa, che era priora del Monastero delle donne, fù poi la detta Religione dal Pontefice Onorio II, nell'an so 112 🛣 🚄 approvata, e confirmata, che fù la regela, la cosa andò tanto inzanzi, che per liberalità de'Prencipi acquistò molte ricchezze, e fù creato gran Maestro di quella Rammondo d'Appoggio; essendo poi Gierusalemme stato nell'anno 1187, presa da Salandino Re di Turchi, i detti Cavalieri ebbero nell'anno 1189. per loro abitazione l'IJola di Rodi. Da Ifaccio II. Angelo Imperadore di Costansinopoli; laonde per causa della detta abitazione, furono poi chiamati Cavalieri di Redi . Tutto questo abbiam voluto dire per mostrare, che l'origine della detta nobilissima Religione de Cavalieri Gierosolimitani, già di S.Giovanni, poi di Rodi, & ora di Malta detti, dagl'Amalsitani aver avuto principio, & à questo fine vogliono alcuni, che i Nobili della Costa d'Amal-🕯 volendo divenire Cavalieri dl Malda, senza provare la loro Nobiltà de'quattro quarti, possono essere ammesti in quell'ordine, bastandoli solamente portar carta di esser nobile in que-Ita KiCoffa d'Amalfi.

A Riviera il quale privilegio vogliono gli abitanti di questa ziviera, che si perse in quel sacco, dato da Pisani sotto Lota-≈ io Imperadore, menando con essi loro i libri delle leggi de' mani, conforme diremo à suo luogo. Morto il Vescovo di Ravello, Eursone, successe à quel Vescovato Costantino Rogadeo nobile dell'istessa Città, il quale stando il Papa Pascale #1. nella Città di Benevento, ivi andato, ottenne potestà di Promovere i Canonici nella sua Catedrale, secondo la bolla al-

legata altresì dall'V ghelli.

Mà tornato Roggiero nella Costa, non per mezzo del Tio valore, ne del fuo fortifilmo Efercito, nell'anno 1100. ottenne il Ducato d'Amalfi, per mezzo d'alcuni nobili Cittadinì, che seguitavano le sue parti, trà i quali furono quei del Giudice. Laonde a Sergio del Giudice per la sua fedeltà, e Cervitù prestatali, concede un luogo presso alla marina, da poter Fabricare à sua posta, ciò che li piaceva, la quale carta su prodotta nel 4. anno (dopò l'acquisto fatto di questa riviera) la auale è degna d'effer letta, datami dal Rev. Sacerdote D. Anzonio Casanova, estratta dall'originale, che si conserva in pos-🚅 del Cantore D.Gio:Battista del Giudice.

In nomine Dei Salvatoris nostri Jeju Christi, ab Incarnat. ajuldem millesimo, centesimo quarto, mense Julii indit. 12. Aalphi. Ego Rogerius Dei Gratia Dux à præsenti die promptis. 🖚 voluntate per boc nostrum praceptum, concedo tibi Sergio Juz. Lice amantissimo Parenti, & fideli nostro filio quidem Domini. Constantii Judice, filii Sergii de Gregorio, de Constanzo Comite Pizzillo, idest plenariam terram nostram vacuam pertinentem bujus nostri publici, bic in plano Analphia positam, juxta ipso muro istius nostra Civitatis de ipsa parte, juxta litore maris,qui nominatur alla Corte. Undè declaramus vobis fines, seù pertinentias quomodo eas babere, & fabricare seù dominare debeatis à parte verò meridie parietem comunalem babeatis cum ipso muro istius nostra Civitatis Amalphia, 6 à parte Septentrionis Parietem liberum vobis ibidem fabricare debeatis hoc est habeatis jini fine causam de haredes Pantaleoni filio Domini Maide Pantaleone de Maurone Comite, & à parte vero Occidentis parietem liberum vobis ibidem fabricare debeatis, & habentis fini ipsa viam bujus nofiri publici, & à modo, & in auteà quando vobis placuerit licentiam, & potestatem habeatis fabricare vobis ibi-

dem Apotheca cum omnia adificia, & pertinentiam suam à terra ujque ad jummum quantum volueritis., & à quale parte vo. \_\_\_. lucritis facere Regia, seù fenestra potestatem habeatis, & cum alba via sua, & omnem suam per tinentiam, unde nibil ence--praavimus, & hoc vobis concessimus, & donavimus pro amore. 👉 bono servitio, quod nobis fecistis in omnem delibera. tionem, & in omnem deceptionem, ut à nunc die prasentem, in perpetuis temporibus in vestra, & de vestris baredibus sit potestatis babendi, fabricandi, possidendi, fruendi, dominandi, of faciatis, of judicetis exinde omnia, quod volueritis fine omnia vestra, & de nostris posteris successoribus, & de omni humana persona contrarietatem ultra requisitionem in perpetuum,ut neque à vestris, vel à nostris posteris, vel à quolibetcunque or. dinatis reipublica, vel à quibuscumque humanam personammagnam, vel parvam unllam requisitionem, aut contravietatem exinde babeatis, non Vos, non vestris haredibus per nullam 🗷 rationem in perpetuum. Si quis autem de bis emnibus nostris.\_\_\_ qua jure vobis concessimus, & donavimus violator, vel contemptor existere prasumpserit, sciat se compositurum auri purissimi libras tres medietatem in Camera nostra, & medieta. sem vobis, & à vestris haredibus, & hac charta nostrorum praceptum firma permaneat in perpetuum, & ubi superius est infum disturbatum legitur posteris, & si nos, vel vestris haredibus à foris pradicta potecha voletis ponere mea. potestatem babeatis.

\* Ego Rogerius Dux me subscripfi.

\* Lea Judex testis est.

16 80

Leo filius Sergii, filiusque Joannis Judex testis est.

Ego Leo Isfisinatus testis sum.

\* Eyo Led Prothonotarius filius Ur (i, hanc chartam meam propriam scripfi meis manihus percussum memorata gloriosa potestatis anno IV. post recuperationem Ducatus illius Amalphi.

Fù questa famiglia del Giudice molto numerosa in Amalfi, & in Atrano, i quali si distinguono trà di loro per mezzo de i sopranomi, come à dire, Giudice Zanzatolo, Vacca, Pizzillo, & altri non altrimente, che nella numerosissima famiglia de Caraccioli in Napoli offervast.

Prese il nome di Giudice tal famiglia, da i Giodici della Repubblica Amalsitana, la quale per quanto appare dall'ad-

dotte

Cofa d'Amaifi.

dotte scritture. Cognominavasi però innanzi Comite, giàche dice de Costanzio Comite, quando non vogliam dire, dipendere, ò aver preso tal cognome da altro Comite, da quello, da prese il cognome la famiglia Comite, essendo stati nella Repubblica Amalfitana, come abbiamo, ravvisati molti Conti. Voglio altresì credere, che questa gente per impresa della: lor famiglia usono la Croce bianca, come gli Alagni, ed altri di questa riviera, per effersi trovati al conquisto di terra Santa segnitando il Duca Roberto, il quale ivi menossi, dopò aver lasciato l'assedio d'Amalsi, per ispirazione di Dio; non altrimente, che scrive Lupo Protospataro, il quale di quell'affedio discortondo natra. Obsederunt Ancalphim, & cum ibi perseverarent Inditò ispirazione Dei Boemundo cum aliis Cemitibus, facientibus sibi seguns Crucis super panne in bumero dextero, reliquerunt obfidionem , & auxilio bellando cum paganis , pergens lerusalem ad Sancium Sepulchrum Avendo poscia nel zitorno Roggiero, conforme abbiam detto, acquistato il Ducato, d' Amalfi , così ebbc il fine, la Repubblica A . . malfitana in questa guis, che per lo spazio di 700. anni, si era mantenuta libera, governandosi con Conti, Presetti, e Duci, Laonde l'Ughelli discorrendo dell'Arcivescovo Giovanni ebbe à dire: ejus temponibus Amalphitanorum respublica, per aunos Ferè septincentos sub judicibus, & Ducibus celebribus extincta ₽#.

Fù la Republica Amalfitana vastissima; conciosache oltre della Citrà d'Amalfi,e della Città di Atrano che formavano in quei tempi la Republica conteneano fotto il suo dominio la Città di Scala, di Ravello, di Minori, Majori, Lettere, Gragnano, tutte Città con altre terre, quali sono Citara, Tramonti, Piemonti, il Pino, Prajanò, Conca, Agerola, Pafitano, con molti altri Castelli, e Casali con l'Isola di Galli, Capri, distendendo il suo dominio fino à Nisita, il Castello di cui, su edificato dagli Amalfitani. Alle quali cose se riguardato avesse il Summonte, non averebbe scritto: la picciola Republica Amalfitana. Ma la vastissima, e la più grande, che in quei tempi era in Italia, Perciòche se noi vogliamo discorrere della Repubblica Napoletana, ella fiì picciolissima in riguardo di questă, à causa, che Napoli in quei tempi era Città non molto grande al pa- Beanillo To-

Mazze ila

76

rere di molti Scrittori ; raccogliesi dall' antico circuito descrito to da csi, e Napoli nella sua nascita esfere stata, una picciola: Città, tuttavolta il tempo avendo partorito incremento di fito, come ne dissero alcuni poco intendenti dell'Istorie, i qualità tappresentarono nel tempo della sua fondazione più grandeli in un certo modo della Città del Cairo. Cinsero Napoli de groffe mura gl'antichi suoi abitatori, come da un gran stubis di Scrittori si cava ; onde Fabio Giordano accuratissimo of fervatore delle nostre antichità, riferisce nella sua Istoria di Na 🕹 poli, che l'antico circuito di lei, incominciava dalla Chiesa di S. Agnello, perche con occasione di cavar fondamenti, in que fto luogo si sono ritrovati l'antiche muraglie, e di quelle isteli fe pietre quadrate, di cui fecero menzione i citati Autori . Caminava dunque detto muro per dritto, ove ora è il Monastaro delle Monache di S. Andrea, calava poi dove è il Palage gio del Principe di Conca à lato alla Chiefa di S. Antonio, indi alla Chiesa di S. Pietro à Majella ; racchittdendo dentro il Monastero di S. Domenico, e calava poi dove oggi di è il Monastero delle Monache di S. Girolamoptraversava per la strada di mezzo Cannone, tirava di fotto-il Collegio de PP. Gesuiti. e di fotto il Monastero di S. Marcellino, e S. Severiao, giungeva alla strada, oggi de'ferri vecchi, di là alla Fontana delli Serpi, e poseia per dove è la zecca, e cingeva il Monastero di S. Agostino. Onde da quella parte, che guarda il Monastero delle Egezziaca, se ne veggono alcune ruine, che tirano in su verfo la strada di Forcella, e detta antica moraglia verso Oriente. andava in quel luogo, the oggi giorno fi chiama fopra muro; e caminava per traverso in sù verso la Chiesa della Maddalena? Neggonfi prima, che fi giunga alla Chiefa predenti fin un Cantone, che guarda la Chiefa dell' Annunziata alcune reliquie di questa antica moraglia, di quei quadroni di pietra di fmisurata grandezza, de quali gli antichi discorrevano. Trascorreva detto muro da questo luogo, ne' portici detti de' Calferti, e se attaccava col antiche Terme , n' appajano i vestigii, ne' mentovati portici, lavorati di mattoni, poscia circondavi la Chiefa, e Monastero di S.Maria d'Agnone, e tirando per man drifta, giungeva dove ora è la Cappella detta S. Maria à Porta Cappand, ed ivi fi veggono due groffe colonha, che lo Rematano quella porta, nel cui lato appariscono le pietre quadrate,

Cost a d'Amulsi.

drate, e groffe dell'antica muraglia, la quale tirava in su verso S.Sofia, e per li SS. Apostoli. Indi al Monastero delle Monache di D. Reina, ove si veggono alcuni pezzi di muraglie, e qui vicino era la Cappella di S. Ciriaco (sita ad antiqua mania Civitatis Neapolis) correva detto muro per man sin stra per mezzo il Monastero di Giesù delle Monache, che s'andava ad unire coll'antica parte del Teatro, che oggi si chiama l'Anticaglia, e poscia congiungeva con quel muro avanti la Chiesa di S. Aniello, e questo è l'antico sito, che si è osservate nelle muraglie di Napoli, dal nostro Giordano.

Ma se la grandezza di Napoli, sù sì fattamente, avendo sotto di se alcuni pochi, e piccioli Casali; si deve dire senza alcun dubbio, che la Repubblica Amalsitana, sù assai più grande, sincome in fatti ella sù. Conciosiache la grandezza di Amalsi, e Atrano, solamente trapassava di gran lunga Napoli, oltre dell' addotte Città, Terre, e Castella molto abitati a scendendo agli abitatori al numero di 400. mila, la maggior parte, de'quali sì per la fortezza del loro sito, come ancora per effer dedita alla navigazione, presero questi luoghi inespugna-

Dili, e liberi dalle più fiere inondazioni de' Barbari.

E tornando à quel che dicevamo morto Roggiero nell' anno 1704., successe al Ducato di Amalsi Guigliermo suo figliuolo, Duca di Puglia, e di Calabria, e Principe di Salerno; Coltui nell'anno 1113. dona all'Abbate Leone del Monastero di S.Ciriaco, e Gioditta della Città d'Atrano, alcuni beni stabili concesseli dal Doce Marino Sebastori, posti in Maggiori, con pelo di pregare Iddio per l'anima de'suoi Antecessori, non altrimente, che leggesi nella sequente carta di concessione confignatami da Notar Lorenzo Vinatia. In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Jesu Christi, anno ab Incarnatione ejus milissimo, centesimo decimo tertio prima die mensis Februarii Indit.6. Amalphi . Nos Guiglielmus Gratia Dei Princeps, & Dux filii memoria Domini Rogerii eximii piismum Ducis filii Domini Roberti Glorioso Magnisico Duci, per boc nostrum praceptum concedimus, & confirmamus vobis Domino Leoni Ven. Gratia Dei Monachus, & Abbas Monasterii B.Chirici, & Judida Martyris Christi, qui constructus, & dedicatus est in scripta de Supradicta Civitate Atrano, & ad cantum vestram congregationem, cujus supradicti vestri Monasterii, & cum vestrorum po-Rerum

1113-

ferum successorum usq; insempiternum , idest plenariam, & integram ipsasq; bareditates, qua fuit de ipso noftro publico in regiminis Majoris pofita junta plaggia arenea maris , & quod ante his prateritis annis vendendum dedit, & tradit illos Marine Duci Amalibitanorii, ad Divu Leonem Ven.per cartă scriptă, 🖝 roboratam de ma.... pro folidi mille de tari de Amalphia. quod expedit ille. . . . . tate bujus Civitatis Amalphia, mode autem Domino Leoni Monialis, & Abbas, & precastisme, ut vos illam conformatur, ego autem vestrum Rogerium audivi, & pro amore omnipotentis Domini, & salutem anima genitorum meerum, & nostra, & pro bono servitio, quod nobis fecistis, dedimus, & tradidimus vobis pradicto Demino Leone Abb. . & per te in supradicto Monasterio; & de vestrorum posterum successorum, & de cunctarum vestrarum congregationem in dictam fupradiciam congregationem bereditatem quantum qualiter continet ipsam supradictam chartam benedictionis quibusque exinde babetis, qualiter in supradicto Monasterio fecit supradido Marino Sebafto, & neque, & nobis, neque ex vestris posteris successoris, non babentibus nulla requisitionem, aut contrarietatem in perpetuum, quia plenariam, & integram vebis tradimus, & confirmavimus ficut superius legitur, cum ifud iterum dedimus, tradidimus, & confirmavimus vobis, idefi plenariam integram.... nostram vocabulo Beatissimo Erasmo Christi Martyris constructu, & dedicatum est in plaggia nostra Regionis Majoris juxta ipfo muro de supra dictam bareditatem, qualiser superius legitur, sicut sui est ipsam supradictam Eccle siams fabricata, & ordinata cum omni edificio,& pertinentiam fuam sub viam suam, cum omnia, cum pertinentes de supradicia Ecclefia cum vice de viis suis, seù totum cmnia sui intra se babentibus, & pertinentibus. Unde de les omnibus supradictis nibil vobis exceptuavinius, quia toto e o indistum vobis. & dedimus, et confirmavimus, ut bis bac omnia supradica, ut ab bodierna die , et in perpetuis temporibus pleuariam integram emmia supradicta in vestrum, et de vestris posteris successoribus, et in Supradicio Monasterio sit potestatis babendum , fruendi, pessidendi, vendendi, donandi, sive faciendi, et judicandi exindi pro utili Monasterio, omniagi volueris , five . . . . . . vefiris pofieris succeforibus,et de emni. . . . . . . perjona contrarietatem, vel requifitionem. . . . . . fi quis autem de bis emziCost a d'Amalsi.

PEum existere prosumpsirit , stude compositurum librarum PEum existere prosumpsirit , stude compositurum librarum Veguti auri purissimi, medietatem camera, ex medietatem vobes ad posteris vestris, inc sumi praceptamismum, et in perpe-

R Beo Gnighidanus: Domini Gratia Dun subscrip ft.

🔭 Ego Petrus Judomsteftis Suns.

Mianus Juden teftis sum.

Leo filius Sergii filis Joanni Juden , et sic declaramus, Tuia ipje in supradictudisturbatum legimus.

Ego Petrus Juden of tellis.

A Ego Leo Prochonaturius filius Urft feripfipur percapeito.

Trovali nell'Archivio Capitolaressna care di denazione di alcuni denari, lasciati alla maggios Chiesa, da un Prete chiesi mato Pietro nell'anno i rattifetto questo Duca, arrecatif anche da Vguelli cominciando : A nomine Domini Dei, Andvatoris Jefu Christi anno ejusclem 1125. tempertbus Domini Guelielmi Gloriofe Principis, & Ducis anno 14. Ducatus ejus Amalphia die 8.menfis Augusti indit. g. Amaphi, & c. Dalla quale scullente si comprende Guglielmo nell'anno 1111, ottenne il Ducato di Amalfi Abrie fin'à quel tempo, doppo la morte del Padre, 20vernata da qualche proprio Duce, à causa che nella Cronica. de Duci trovansi errore: dicendo che Ruggicro Conte di Sicilia ottenne il Duchto d'Amalfi, à cui successe poscia Ruggiero no figliuolo . Fof Robertum anno 1686. Rogerius Comes factus est Dun Amalphia, qui Ducatum amisit, & Marinhe Ponsabustus , Sobostus , & Dun Amalohitanus electus est . Aines - ICOG Ancatum senuit usq: ad annum 1100 quo privatus eft, & Reperius Sicilia Comes , & Calabria Dux iterum Ducata potizus efficierio eidem successit Rogerius, filius hactenus Chronica.

Troveli in quell'anno Vescovo della Città di Minori 1113 Stefano, che successe a Leone, nella Città di Scale Alesandro,

e nella Città di Lettere Pietro.

Marto in quest'anno senza figliuoli il Duca Guglielmo, a si vasto dominio successe Roggiero Conte di Sicilia, il che non picciolo dispiacere arrecò al Papa Onorio II, tutto ciò per vederlo esaldato è tanto dominio. Onde l'Ammirato ebbe à direct seguita, la morte del Duca Guillermo, senza figliuoli, in Sa-

ler-

lerno, niuna cosa più dolserad Onorio, che il vedere, che Roggiero Conte di Puglia, e per vigore d'armi, e per ragione, de
eredità saldato nella Puglia, sperava di farsi Signore di tutta
quella Provincia, sicome in fatti avvenne, con cui il Papa contrastar non potendo, avutone il giuramento di sedeltà, s'investi
del Ducato di Puglia, e di Calabria, come nota altresì il
Summonte, che à lui strada su poscia da condurso à stato maggiore.

Per la morie di Sergio Comite Arcivescovo d'Amalsi, state eletto dal Clero, e dal popolo in quella sede, Mauro de Monte Vescovo di Minori, Abbate prima del Monistero di S. Maria di Positano dell'ordine di S. Benedetto, il quale in quest' anno passò à miglior vita. Trovasi in quest'anno Vescovo di Minori Costantino, il quale istituì nel suo Clero una Costituzio ne intorno al modo di vivere allegata dall'Vghelli.

Or Rogg ero, ch'era divenuto ricchissimo, e suor de solito sortissimo, tutte quelle Città, che lui come assoluto Padrone conoscer non volcano, spianava facilmente col suo Escretto, era gran Maresciallo di questo Duca Alsiero Comite seguitate dal siore della nobiltà della Costa, trà cui solamente della sociale. Rusche accesso

della famiglia Rufolo erano.

Così da tutti obbedito tratto tratto vedendosi Roggiero, di un dominio, che non si conveniva, e vosse denominarsi Rè il di cui titolo, negatoli da' Pontesici, con tutto ciò da Anacleto II. Antipapa ne su investito, secondo l'opinione di molti approvati Scrittori, e salutato da tutti Rè nella Città di Palermo, in cui egli era stato Conte, stabili la sua sede reale, ove nell'anno 1129, molti Signori Princ pali del nostro Regnounitamente con alcuni Vescovi, & Arcivescovi concorsero à coronarlo.

Chiamavast Roggiero, & intirolossi Rè di Sicilia, e d'Italia contro l'opinione di coloro, che solamente Rè di Sicilia afscriscono estersi nominato, non altrimente, che appare da una carta di donazione, che sa un certo tal Leone, ad un sino nipote allegata da Ughelli, che comincia. In nomine Demini nestri Jeju Christi.

Annonofiro ab Incarnatione ejus millesimo, centesimo tricesimo primo, es per temperibus Demini nostri Rogerii Sicilia, tralia Christini Regis, troprimo anno Regni ejus Amalphia. die 26. menfis Octobris indit. 25. Amalphia & c. dalla quale ferittura, e d'altre, che fotto altri Rè prodotte sono, si conosce, che dopò i Duci della Republica, su questa riviera chiamato Regno: il che viene confirmato altresi da Gio: Battista Bolvito, il quale dice aver veduto alcuni antichissimi stromenti, che in possa del Dottor Fisico Girolamo del Giudice si conservavano in Amalsi, & altre riposte nel Munistero di S. Lorenzo, del-

la medesima Città, ove leggesi il Regno d' Amalfi.

Mà il Papa Innoc.II. vedendo, che Roggiero dal faiso Pontefice Anacletogera stato investito del titolo di Rè: in chiano monte con tutti i suoi se un Concilio, condannando Anadeto, con tutt'i suoi seguaci; e con Lotario II. Imperadore à tal fine collegandoli, coronollo nella Città di Roma. Quest'Imperadore tornato in Germania, e Taputo avendo, che il Papa con suoi, per isfuggire dalle mant de'nemici, si era ritirato nella Francia, scese di nuovo in Italia con un Esercito fortissimo. & unitofi col Papa, armarono infieme 46. Galee, e-quelle mandolle per il nostro Regno, le quali la Città d' Amalfi, di Ravello, di Scala, e di Atrano, e di tutti gl'altri paesi riposti nella Costa, all'improviso affalirono, con i luoghi circonvicini. Erano questi paesi in quei tempi opulentissimi di ricchezze, e fin'all'ora inespugnabili, secondo S. Bernardo in una lettera, scrive, con somma sua maraviglia all'Imperador Lotario; del danno fatto da quei legni in questa Riviera. Miror egli scrive, cujus instinctu, vel confilio vigilantia vestra subripi potuerit, ni bomines digni certè duplici bonore, & gratia contraria à nobu audirent. Pisanos dice, qui primi, & soli interim adbuc comere vexillum adversus invasores Imperii, quam justos in cos Agia inconnuisset indignatio, qui populum frenuum, & devotam quacumque occasione offendere ausi sunt, eo pravipue tempre, quo accincti in multis millibus suis, exierant oppugnare tyraunum vulcisci injuriam Domini sui , & Imperialem defenfare Coronam? ut enim congruevissime assignem buic genti, quod sim de Sancto David dicebatur, quanam, quaso, in omnibus Civitatibus, ficut Pisa fidelis egrediens, & regrediens, & pergens ad imperium Regis ? Nonne bi sunt, qui etiam, quod penè incredibile dictuest, in uno impetu fuo expuguaverunt 'Amalphiam, & Rabellum, & Scalan, atque Atturinum Civitates ntique opulentissimas , & minktissimas , omnibusque qui ante

ac tentaverunt usque ad boc tempus (ut ajunt) inespugnabiles ? quam dignum , quam equum , quam plenum ratione , & jufitia fuerat fidelium terra, interim saltem dum hac actitarent ab omni boste secura contineret, tum pro prasenti Summi Pontificis , quem jamdudum exulem, Pifani apud fe cum fummo benore servabantur, & servant. Nam pro servitio Imperatoris, pro quo, & ipfi tunc temporis exulabant? factum est autem per contrarium, ut gratiam qui offenderunt, ut qui servierunt iram merentur, sed fortassis, vos adhuc est nesciebatis. Perderono gl' Amalfitani in questo affalto, le più raguardevoli memorie, & antiche, che con essi loro da Roma menato aveano; e dalli principali luoghi del mondo, massimamente i volumi delle leggi da Giustiniano Imperadore raccolte, della quale preda,i Pifani, altra cofa non chiederono dall'Imperadore, falvo, che questi libri, come cosa inestimabile. Laonde Carlo Sigonio ebbe à scrivere. Ex omni prada, nonnist rem unam eximii loco beneficii à Lotario petierunt, boc fuit juris Civilis Pannectarum volumen, olim à Justiniano Imperatore, quod in usque hunc diem Pifis Florentiam translatum ibi magna, ut ilà dictum, religione fervantur.

Furono di si degna memoria i Pisani, nell'anno 1416. ancor essi spogliati da Fiorentini, li quali libri à guisa di trionso surono ne'loro Pacsi da costoro menati, non altrimente, che tiserisce il nostro avvedutissimo Francesco d'Andrea, mosso dall'autorità degl'altri Scrittori. Eas namque Guido Caponius Florentini exercitus Dux anno 1416. Pisso captis, veluti in magnum triumphum sui partem Florentiam transtulit, inquit Arthurus D. lib. P. cap. S. N. e 13. Undè qua olim Pisana fuerunt post-

modum diche pannecte Florentine.

Questi libri delle leggi menorono gl' Amassitani con essi loro da Costantinopoli, ove l'Imperadore nel tempo, ch' essi ivi mercantavano, sar solea resideza, colle quali governarono poscia la loro Repubblica, così il jus Romano, che per tanti secoli era stato nascosto al mondo, per mezzo degl' Amassitani usci alla luce si degno tesoro. Onde Francesco di Andrea ebbe à dite. Cum jus Romanum in eam, quam nunc habeamus formam à Justiniano compositum per tot sacula neglectum, & panè sepultum jacuisse: suisse in lucem restitutum sub Imperatorie tario, anno 1137. ejusque rei gloriam uni nostro Regno debei

**Duacioni proxima Civitati Amalphia** , ubi P**annelia j**uris Civis servabantur ( eo forte egregia ab Amalphitanis delàte, qui durimum cum re nautica pollebant apud erudités, emnes 🎜 in confesso. Per la qual cosa, Francesco di Pietro trà le lodi, che eali suol arrecare alla Costa d'Amalfi, oltre modo la commen. da dicendo; e sopra ognialtra cosa di molta considerazione sembra, che da tempi antichissimi, si serbassero in Amali Megropoli della Riviera le leggi de'Romani dette Pannette: Teforo della ragione Civile. Queste Pannette Amalitane furono dette Pisane, secondo abbiamo narrato, e poscia. Fiorentine. le quali à governare i popoli essendo state conosciute da Lotario Imperadore profittevolissime, si da lui ordinato, che publicamente si dovessero leggere per l'utile comune, che sambbe per avvenirne : dimaniera che polcia tutti coloro, che nell'-intelligenza di tali leggi posero lor studio, e vi si apprefecorono, Dottori di legge furono per l'appresso nominati, ca-🐔 , che più diffulamente coll'autorità di Carlo Siconio . e di Paulo Diacono ravvisa il Sommonte, in far palitt'di tal guer-. za . Frà tanto egli addita, ambedue i Prencipe de Cristiani invioyono un armata di quarantajei Galee di Pisani, per la Rivieras la quale à 4. Agosto dell'anno 1137, prese la Città d'Amalsi, e Rawello con tutte le Terre convicine, come scrive il Siconio, e di gutta la preda , che si guadagne delle terre , i Pisani non chiesese altro dall'Imperadore, solo che i volumi delle leggi, compilate per ordine di Giustiniano Imperadore, Ebe in Amalsi se ritrovorono, i quali fin'oggi in Firenza, da Pisa trasferitisfi custodiscono chiamate volgarmente le l'anette l'isane, overc Fiorentine, è poscie son-Billge.Indi poi Lotario confiderata l'utiltà grade che da quelle legzi da Giustiniano ordinate,e da queiSavii Jurisconsulti costituite era per venire all'humano genero:ordinò,che restituite dalle tignuode per Vuernerio chelmerio è da Accursio chiamato leggessero nel**se publiche | cuole,e per tutto l'imperio s'osservassero;ciò nota ilCar**rione del lib.z. nella sua Cronica, da questo Vvernerio poi son dericati tanti, e tanti Jurisconsulti, che volgarmente Dottori son chiamati, che in Napoli solo ve ne è tal copia, che altrove d'essi 🗲 potria mandar le Colonie 💂 della sufficienza pei mi rimetto à loro. E ritornando all'istoria, scrive il Siconio, per testimonio di S. Bernardo, che in quest'assalto di Pisani, Fratta Castello di Ralo gli resistè gagliardamente, & ebbero, che fare per un pezzo despugnario.

84 Istoria della

Fù quest'armata fortissima, una parte della quale appresfatafi à Salerno, presa quella Città, quantunque in soccorso di quella venuto fosse Roggiero, con grosso esercito, à causa, che ivi fu rotto, e posto in fuga, e tornossene di nuovo in Sicilia . Laonde tornati i Pifani di nuovo alla Costa, da poi che il fortissimo Gastello di Ravello ebbero espugnati, verso l'Ifola d' Ischia drizzarono il camino, ove giunti diedero il saco, e carichi di preda ricchissimi ritornarono alla lor patria, come riferifce l'addotto Sommonte. Un altra parte dell'armata guidava, dall'altra parte Guibaldo Abbate Stabalenfe, per ordine dell'Imperadore à 9. di Luglio del detto anno si appressò à Salerno,& aspramente cominciò à batterla. Intanto Ruggiero venendo colla fua armata in ajuto della Città : dubitando di venire à giornata con quella del Pontefice, andò contro Pifani, e pofto in terra i foldati, dimostrò voler con quelli venir à fatto d' armi, e dato il fegno à 9. di Agosto, non potendo sostenere l'impeto de'Pifani, fu posto in fuga, e ributtato sin'al lido.& imbarcando le fue genti tumultuariamente, se ne ritornò in Sicilia, i Pifani avendo espugnata Fratta: navigarono nell'Ifola d'Ischia, la quale anticamente fu detta Enaria, e posto le genti in terra la faccheggiorono, e cariche di preda all'8. di Decembre ritornorono à casa. Per tanto nelle sue allegazioni dovendo far menzione della fortezza della Costa, Gio: Battista Confalone, mosso dall'autorità del Summonte, e del Siconio ebbe à scrivere . Anno 1137. Pifani cum Classe quadraginta sex triremium, licet tamen occupaffent Statum Amalphia, & inde Pannettas legum habuissent, que hodie Florentinis servantur, boc non ità facile evenit, sed post longum tempus, o cum janguinis effusione , & laboribus signanter, circa expugnationem Ravelli, quod Fracto dicitur.

Ma l'Arcivescovo Mauro divenuto carico d'anni, & inabile à portar quel peso rinunciò l'Arcivescovado, e ritirossi al suo Monistero di Postano. Per la qual cosa il Clero, & il Popolo Amalstano, & Atranese nominorono, secondo il loro costume il lor Pastore, e su Sergio Abbate del Monistero di S. Giorgio di Atrano, il quale andato essendo à tal fine in Roma à consecrarsi, Onorio II.all'ora Sommo Pontesice, stante le discordie nate trà esso lui, e Roggiero, non volle conse Per la qual cosa, Sergio al suo Monastero ritornorsene an

vo, non altrimente che nella Cronica scritta à penna troviam notato, ove leggefi il gran danno, che ferono i Pisani mella Città di Atrano, dando saggio de' Monisteri si di Monache. come Monaci, che in quei tempi erano in quel paese, e delle Famiglie Nobili di cui noi, in altro Tomo più diffusa, mente discorreremo . Sergius de Ferafalcone Abbas Sanchi Georgio de Atrano, ab Amalphitanis, & Atranenfibus fuit ele-Sus ad banc Ecclesian regendam, sed quia consecrationem non potuit à Summo Ponsifice obtinere, rediit ad Monasterium; non emittendum boc loco putavi, tunc Amalphim, atq; Atranum Civitatis tit.ad paria decoratus , fiquidem apud Atranum leguntur multa Ecclefia, & puellarum Monasteria: nòm erat num Sancti Thoma, alind Sancti Simeonis, alind Sancti Angeli, altud extra portano San La Maria de Fontanella, 👉 uname Monachorum SS.Ciriaci, & Judicia. Erant plurima Familia - Nobiles, ne de Angelo, nunc de Alagno, Agustaricoio, Cappasancia, Mallana, Platamone, Napoletana, Comite Maurone, Comite Joanne, & alia, ut de via recta, à qua ofium aneum Sancti Sala vatoris, usq. nunc legitur, sed à Pisanis funditus subversa. Dal che fi comprende l'errore dell'Ughelli per opera di Gio:Battista d'Afflitto, il quala siccome dalla Cronica de' Duci tolto via n' aves l'elezzione à gl'atranefi, così ancora in questo luogo nomina folamente gli Amalfitani all'elezzione dell' Arcivescovo: zia che dice: post multum tempus Populus Amalphitanus, cum soto Clerg, elegerunt Dominum Sergium Presbyterum de Terra Falcone, qui tunc erat Abbas Sancii Giorgii de Atrano ( Abbapiabac nunc est Profanata). Sed Dominus Apostolicus notuit confecture. Serversus est in Ecclestam suam Santi Georgii. Benchè in altro luogo in far parola della Famiglia Comite, per alcune donazioni fatte alla Vergine Santa Trofimena, fotto il Vescovo Lorenzo, come diremo, narra di esser stato quel Paese abitato da famiglie nobilifimi, mosso à ciò dire per necessità, trovandofiquella, Città nominata da Eremberto. Actum videtur boc documentum in Atrano, Atranum verò priscis tempozibus à Nobilibus habitatur meminit Erimbertus in Chronica.

Ma vedendoti gl' Amalfirani con gl' Atraneti, privi del let Pastore, unitosi di nuovo doppo tanti disturbamenti : elesfero Costantino Vescovo di Ravello, della nobilissima Familia Rogadeo, da' quali su fondato il più antico Monistero di 86 I forta delta

Monache nobili , che in quella Città vedefi, dedicato alla SS. Trinità, al quale negato il Pallio Arcivescovale dal Sommo Pontefice, ritornatofene nella fua Chiefa in Ravello, conforme troviamo Icritto nella Cronica . Constantinus Rogedeus Patritius Ravellentis, filius Domini Marci filii Domini Leonis, Fundatoris Monasterii Sanctissima Trinitatis Monialium Ravellensium, qui Constantinus erat 11. Episcopus Ravellensis tanta probitatis, qui meruit eligi ad Ecclesiam Amalphitanam ab eisdem Amalphitanis, diu supra ipsa electione altercantibus, & ab Atranenfibus toto Clero, & universo populo, ad quam regendam per aliquod temporis, accessit ad pagandas riwas, sed pallio sibi à PP. denegato, reditt ad suam Ravellensem Ecclesiam . Ciò avvenne intorno all' anno 1130. Laonde Roggiero vedendo la Chiefa Amalfitana priva del lor Pastore, egli che investi to era del Regno dall'Antipapa Anacleto, fe chiamare dal Clero, e dal Popolo per lor Arcivescovo, Giovanni della Porta, sotto il quale Arcivescovo la Costa d' Amalfi su saccheggiata da' Pifani nel modo che abbiamo narrato.

Avendo dunque Lotario II. Imperadore occupato lo Stato d' Amalfi, & effendo egli divenuto affoluto Signore, acciò che più quietamente, & a fua divozione tutta la Costa à lui obbedito avesse, con gran senno ad un de' Principali Signori di questa Riviera diella in governo . Costui egli su Niccolò Rufolo Duca di Sora, uomo ricchissimo di beni di fortuna, e dotto oltre modo, il quale scriffe sopra il Codice allegato da Baldo. Ma la Città d' Amalfi negandoli quell'obbedienza, che se li conveniva, ribellatasegli, da lui sù di nuovo oppressa, e foggiogata di nuovo, con fua propria armata, non altrimente. che scrive il Duca della Guardia . Egli fù questo Niccolò Rufolo, Egli avvisa nomo si potente, che ribellatasegli Amalfi, vi pose con una propria armata l'affedio, e costrinse à rendersegli. Egli oltre il valore militare . fù un gran Dottore, & avendo scritto fopra il Codice, vien allegato da Baldo, s'intitolò Duca di Sora, avendo per avventura quello Stato, e titolo occupato controvoglia di Roggiero. Perloche essendo i Normandi per la fortuna, e potenza loro, rimasti superiori, non si vede poi fatta altra menzione di quel Ducato. Seguita la pace trà Roggiero, & il Sommo Pontefice Innocenzio, il quale da poi ch'ebbe il tutto col firmato, poco tempo durò à vivere, soccedendoli Celestino,

Sigonio.

Cofea d'Amalfi.

quale dopo cinque mesi del sito Pantissico, passo à miglior vita, & eletto Lucio II. i quali Pontesici, tutto quello che à Roggiero su concesso, Anacleto, Innocenzio tutti quei Prelati spoglio della loro dignità, datoli da quel fasso Pontesice, trà i quali egli su Giovanne della Potta Arcivescovo d'Amalsi, il quale andossene in Salerno, & eletto dal Clero, e dal Popolo Arcivescovo, Giovanni Prete Beneventano uomo di costumi Santissimi, e dotto, il quale da Innoc. Pontesice nell'anno i vita su consecrato secondo leggesi nell'Indice dell'Arcivescovi.

Trovasi in quest'anno 1144. Vescovo della Città di Scala Orso, cui alla Chiesa di S. Stefania dona una biblia manoscrittà in lettore Longobarda, e due Cervi di Argento, sotto i piedi de quali stanno riposti l'impresa degli Afsitti. Giudicasi esserti

Amò Ruggiero fuor del usato, gl'abitanti della Costa per la sedeltà à lui prestata, e per lo gran danno patito, ne ottennero gra privilegii, secondo diremo appresso, consir mati dagl'altri Rè che à lui successero, il quale nella sua Corte avea molti nobili di questa Costa : onde la Cronica manoscritta narra, che i Bovi, i Rogadei, i Pironti, i Castaldi, & altri nobili di Ravello per li loro servizii, ottennero vatii Posti nella Puglia. Histe temporibus ut res Scalensium jacebans, sic res Ravellensium sorbant plurima familia benemerita Normandorum Comitum, or Dominum Rogerium, ob presita illius servitia multa receperant, apud Apuliam, propter qua multi Ravellensa recesserunt ad illas partes uti Castaldorum. Piront.

Bov.Rodad., or aliarum familiarum. Dove sin'ora per quelche io sappia, matenesi con gra spiedore una famiglia Bovi.

Ma dopo tante felicità, ficcome allo spesso avvenir suole: Roggiero nel meglio del godere di quanto avea conquistato passo nell'altra vita nell'anno 1149., e sù il suo corpo nella maggior Chiesa di Palermo sepolto, ove leggesi il suo Epitasso.

Si fastus bomines, si regua, & stegmata ludum.

Non legum, & recti bic norma Rogerius ifiis. Est lusus rebus comite, à quo nomine natus.

Virtute bic Splendor ficus of Diademuque Regum.

Vice an.LIX.P. Reguanis anno XIX.

OL. M.C.XXXXIX.

GVŁ

4.

1142

1044

1140.

## St If or in della Guglielmo devasta molte Città del Papa Adriano IV., per esserli stato negato la confirma del Regno.

C Vecesse à Roggiero, Guglielmo suo figliuolo, detto il mahvaggio, per esser state di costumi, quanto diversi da que del Padre, altretanto perversi, e cattivi. Al quale da Adria-IV. Sommo Pontefice per effer stata negata la confirmazione della sua Corona, sù cagione di fierissima guerra. Conciosache raccolto il Rè un grande esercito, nelli Stati del Papa andossene, soggiogando, e devastando molte principali Città. Per ta qual cola ne fu poscia demmunicato, eccettuatone però i Sudditi, e tutti i suoi Baroni, i quali vivendo ben sodisfatti delli portamenti di questo Pontefice, lui mandorono chiamando, promettendo di farli ricuperare, oltre quelche avea perduto, quanto egli desiderava, & à tal fine venuto prestamente in Regno, del valore degl'Amalfitani, fatto certo, come del-La fedeltà per avventura, e della fortezza del lor fito, altre Ranza non istimò dover effer più sicura in quei movimenti di. guerra, salvo che questa Costa. Ove con molto suo piacere con tutto il Collegio de'Cardinali si condusse in Ravello, essendo ivi stato da i Rufoli ricevuto nel lor maestoso Palaggio; cou tutti quei complimenti, che ad un Pontesice si convenivano, secondo scrive il Duca della Guardia, e prima di lui Marino Freccia, il quale prese in ciò errore, narrando esser'istato il Pontesice Vrbang: Arricchi Adriano IV. la maggior Chiese di Ravello, dedicata à S.Pantaleone Martire, di molte indulgenze, il quale la prima volta, che ivi celebrò la messa, su assistito da 600. Nobili, trà cui trovoronsi 36. Cavalieri dell'ordine Gierosolimitano. Passò in quest'anno à miglior vita il buon Vescovo Costantino di quella Città , come altrove si di se, eletto Arcivescovo d'Amalfi, leggendosi sopra la sua Cescia di Marmo. Dominus Constantinus. Prasul inclytus, aniescit bic secundus.

Mà doppo molti fatti d'armi, usati tal facente del Pon-

Costa d'Amalsi.

tefice, e del Rè Guglielmo, effendo tutte le cose in confusione, chi leguitando la parte dell'uno, e chi dell'altro Principe, deliberò Adriano venir à conçordia con Guglielmo, il quale inteso avendo la sua buona intenzione, andò à ritrovarlo nella Chiesa di S. Martino riposta nel territorio di Benevento, ove Lui aspettava, e prostrato alli piedi di quel Santo Papa, e domandata l'assoluzione, dopo averli giurato sedeltà, sù investito di ambedue le Sicilie. Con tuttociò, benche questa guerra fusse terminata. Tornato il Rè nella Sicilia, avido di denazi, trattando male i suoi Sudditi, di leggi insopportabili, à tutti divenne odiolo, e massimamente per aver dato il governo del suo Reame nelle mani del gran Ammiraglio di quel Regno, chiamato Marino, e da altri Majone, che per lo dominio acquistato aspirava alla Corona, mà tutt'i Baroni, & il popolo, che in odio aveano ugualmente il Gran Ammiraglio, & il Rè per le loro estorsioni,dopo tanti ragionamenti avuti trà di loro, ed i Baroni, la cosa andò tant'oltre, che Marino su ucciso da Matteo de Bonello suo socero principalissimo Barone di quel Regno, la quale famiglia con altre di questa Riviera passorono in quell'Isola, per mezzo della negoziazione, conforme diremo à luo luogo.

Mà non contento di ciò il Bonello unitamente con i Baroni cercorono per mezzo di una congiura, machinata trà essi loro di uccidere il Rè, e porre in quel Trono di Palermo Roggiero suo figliuolo molto caro à tutti per lo nome, e portamenti, che all'Avo raffomigliavasi; il che seguì facilmente, & entrati à tal effetto i congiurati dentro la Cammera del Rè su preso, & andando Guglielmo Conte d'Alessia, e Roberto Bovenie con le spade nude per ammazzarlo, vedendosi l'infelice Rè in tal guisa ridotto, voltatosi à coloro, che lo tenevano, umilmente pregolli, che non lo facessero morire, obligandoli de lasciare il Regno, & il governo volontariamente, il che essendoli stato permesso, non tralasciorono però di condurso in una oscurissima priggione, scorrendo i congiurati per tutta la Cit-🔌 🗗 Palermo, faccheggiando, & uccidendo i Saraceni, e gli Estathi del Rè, togliendo dal Real Palazzo tutt'i tesori, e po-Roggiero suo figliuolo sopra di un bianchissimo cavallo, con molta loro festa, quello per tutta la Città condussero, e su grideto Rede tutt's Siciliani ; Mè la cose non ando troppo oltre, à caula,

à causa, che stando i Palermitani aspettando il Bonello, che à tal essetto era andato à fortificare alcuni suoi Castelli, e vedendo i Palermitani, che doppo trè giorni non era ancor venuto, cominciò quel popolo à susurrare, & à dire, che era cosa molto ingiusta il vedere il Rè priggione. Laonde prendendo gl'armi liberorono il Rè, & il figliuolo Roberto cavando la testa suori di una sinestra per osfervar coloro, che assediata teneano il palazzo da un colpo di freccia su ferito nell'occhio, la qual ferita vogliono alcuni esser' stata leggiera, e quasi poscia guarita. Il Padre, vedendosi quel sigliuolo intorno inalzato alla Corona, tirogli un calge. Laonde inaspritasi la ferita maggiormente, morse l'inselice Roberto Duca di Calabria, non senza grandissimo dolore, e su il suo corpo poscia sepolto nella Chiesa di Morriale, appresso di cui su riposto il Corpo di Ersico suo fratello Principe di Capua, ovè leggesi.

Hic tua Roggeri Dux, quondam tempore Patris.

Osa tenet tumulus, tumulo contermina matris.

Undecies centum, decies sem is magis anno.

Migrans post Christum natum suo Herode Tyranno. Jungeris bic fratri, Princeps Henrici sepultus.

Quem tibi junzit amor, eadem que modestia cultus.

Mille decem, decies, decies septem datus annus.

Te tollit postquam carnem pius innuit agnus.

Dei requiem natis, & matri Rese pietatis.

Teque beet fatis Rex unica spes tribulatis. Rex cui larga datis manus erogat omnia gratis;

Rebus honestatis Rem par Guglielme Beatis.

In questo istess'anno gli Amalstani, che in Accona di Pitinnia nell'Asia Minore aveano i loro interessi, e mercantavano di continuo per l'utile grande apportato à quei pacsi, de alle Chiese ivi intorno li su dal Vescovo di quel pacse, chiamatoGuglielmo, assignatoli special Cemiterio nella Chiesa di S. Nicolò d'Accona, con ammetterli alla società di quella Chiesa, de à godere tutti li benesicii, e meriti, che dall'orazioni quei Sacerdoti ne riceveano. Il che tanto à coloro, che ivi per allora far soleano domicilio, quanto ad altri, che della Costa di Amalsi, ivi sossero per andare, su concesso. La quale Carta se conserva nell' Archivio Capitolare di Amalsi, allegata dall' Ughelli concessa in persona di Manzone, e Sergio Curiali se gliuoli di Leone.

In Nomine Sancia, & Individua Trinitatis Patris, & Fi-

Hid Spiritus Sauliidhnen.

Quoniaus justis petitionibus Fidelium deesse no debemus, dizuum dunimus Maufonem,& Sergium Amalphit.Leonis Curialis filios superis exaudire, qua ad bouttem, 💠 utilitarem Ecclesia 🔻 mofra nescinais pertineres Notum fit. ituna tous presentibus 🔾 guam futuris, quad Ego Pvillelmus Divina permissione IV in Account Ecclefia Latinorum Epifcopus, & ejufdem Ecclefia Femerabili Capitulo concedimus Mansoni , 🖨 Sergio Leonis Curidlis filiis; Et Amalphitanis, qui la Accortobierint locum quendam în Cameterio Sandi Nicolai in Afum Jopaltara Amalphizanorum, in que prunominatus Manfe, intaitu pietatiz Caruaviume ad esa mortuorens repenenda de propria pecunia construció, de zamban de super adificavit; Et quoniam devotionem prafitet Manfouis , & Sergii fratrum, & Amalphitanorum eren was & Ecclefiam woffrem devotam , & finceram fore cognefcimus, ipses in fragernitatem Ecclefia notra Acconenfi suscipimus, & orationum noftrarum beneficium spirituale concedimut in perpetuum . Cujus igitur concessionis paginam, at fabilis & rasa permaneat ancieritate Sigilli nostri confirmavimus, testibus Indusminatis, qui adfuerunt Fridericus Tyrenfis Archiepiscopus Rendertus Lidenfis Epifcopus . . . Hugo Abbas Temes pli Dome wi Il. . . . awnus Archidiaconatus , & Michael Camonici, & Presbyteri Petrus . & Diaconi Petrus Gozalavenfis Canonicus . . . Incarnationis Demine millefimo, centefimo, fereggefimo primo Indis. 4. Rognante in Sy-Tis.

Mà benche il Rè liberato stato susse da Palermitani, stava con tutto ciò quel Regno in armi somentato da i Baroni. Per la qual cosa il Rè deliberò mandare Ambasciadore al Bonello per sapere, se egli ancora era in compagnia de suoi congiurati, al quale su risposto, che benche egli di si fatta congiura nulla cosa sapesse, ad ogni modo restava molto ammirato in videre tanti Signori posti in disperazione offesi per le sue leggi, e statuti onninamente contrarii à gli antichi, e perciò se egli ponessi in esecuzione se leggi ordinate da Roberto Guiscardo, e dal Conte Roggiero, dietro ciò potrebbe star sicuramente. La qual risposta su caggiura, che il Bonello ne ottenne la grazia del Rè. Mà perche gli altri congiunati ana tralasciavano di occupara Città.

Istoria della

Città, e Castelli in quel Regno, il Re dubbitando, che tutto ciò si facesse con intelligenza del Bonello, se porlo in una fortissima priggione, cosa appena intesa da Palermitani, tumultuo-samente armandosi di nuovo, corsero al Castello per liberarlo.

Mà il Rè, che à tutto ciò sorse anteveduto avea, se tavarli gdi sechi, con tagliarli, i nervi delli piedi, il che diede non piestello terrore al popolo, che invano operato s'era bruggiare ancor la porta del Gastello. Cosa che apporto maggior consussione, u tumulto à i Palermitani, & à tutti i Baroni congiurati di quel Regno.

Passo questa famiglia in Palermo con altre di questa Riviera per mezzo della negoziazione,quale fù l'Afflicto, la Frencia, la Gallo, l'Acconciajuoco, la Pando, la Bonito, la Platamone. la Panfa, la Spina, la Trara , la Mancano , la Campolo , quella del.Duce, ed altre, di cui non abbiamo tradizione, effendo stati in si gran numero gli Amalfitani, che ivi si menorono prima dell'addotte, à far domicilio, che ingrandirono la quarta parte di Palermo, con maravigliofi edificii, e con la Chiefe dedicata à S.Andrea, la quale poscia dal Vescovo di quella Girtà, fit ordinata Parrocchia della Nazione Amalfitana, chiamata à tal effetto S. Andrea degli Amalfitani, la quale parte anticamente fii luogo Paludofo, & abitato la prima volta da quella gente, à cui su assignato da poter fabbricare, dove da mano in mano crescendo gli edificii, si rese la più bella parce di Palermo. Laonde il Fazzello nella scrizzione di quella Città, narra, che avanti del Rè Guglielmi non trovasi memoria della Condiaria, ne della loggia, ne d'altri simiglianti cose: à causa che essendo-Rato anticamente quel'hogo diffabbitato, ove per stagnarville allo spesso l'acqua, che ridondava dal fiume, ed essendo poscia divenuto arido, e ficuro da tal inondazione, gli Amalfitani ivi ferono il loro domicilio la prima volta. Quarta, & ultima Pazorze pars id totum spatium, quod inter voterem Urbem, duasest Wrbis pradicias partes, & portus littora interjacet, comple-Bitur ingens sane, & pluribus regionibus, sacrisque, ac profanis adibus praclaris ornatissma, nàm cum olim stagnante flumine, & stagno quoque cam perfundente, tota esfet paludosababitationis erat inepta. Processu vero avi paluda resiccata sub-Urbia locum dedit. Quorum pracipuum Amalphitanorum fuit 🤛 e deum Parachialic. Edes D. Andren Sacra, qua adbuc entar 🗲 **☞** D•.

D. Nicolai fanum propè eam, quod ab vulgo adbuc cognomità magur, de subinde catera regiones illis adjecta sunt, ut congravia, loggia, de terracina, cujus rei argumentum non insirmum est, quod tempore Guglielmorum Regum, neque congiaria, neque loggia regiones habitata, nec cognita sucrum demotante subitata, nec cognita sucrum dumetante submrbium, ut in diplomatibus, est tabellorum tabulis comperimus.

E non solo i Gentil uomini della Costa di Amaist, ampliarono quella parte di Palermo da poter far isbarco delle lo--zo merci, ove era il Porto, ma per tutte la principali Città del-La Sicilia far folcano i loro demicilii, paffedendovi, & alberghi. e piazze non altrimente, che nella Città di Simeufa, e di Mesfina, e in altre Città offervans ? Et à quelt? effetto ebbe à sen-- bere Alberto Bolognese della Città d'Amala Di quanta gran-- dezna, e posanza giù fosse detta Città facilimente sippi darne gin-–disio, vedendela fentuofa degli adificii , che in essa si ritrovano, 🗦 🏕 altrest per le gran numero de navighevoli legui , che avevano gli Amelfitani, secondo, che fi ritrova scritto, con i quali fate--wane gran mercannie, navigando per tusto il mara: E' ciè fossa verò (come scrive il Stanzano) fi puè giodicare pen alcuni partiadari luoghi, i quali anche oggi fi ritrovano in Messina, & altrove: Ove conducevano le loro mercanzie, e ivi la traficavano, a parimente fi vez zono i loro luozhi deputati 😛 e "frà zi" altri de i sossitori di panni, & alli luoghi eziandio ora si dimandano degli Amalficanit Anche in fin' ora fià in piedi la Chiefa di S. Andrea in Palerme fatta dagli Amalitani, & ordinasa Parrocchia 🗸 dil Kescovo per loro commedità s Constatto ciò doppo aver narento de fatti degli antichi Amalfitani così conclude.

Arvengache gli Amalfitani non fiano one di quelle ricchezme; come già erano, (come è detto) non dimeno non mancano di maffare di quà, e traficando la loro mercanzio. Laondè con tal efercizio, e con lar ingegno mantengono oggi di in buona repuanzione la lor patria.

In quest'anno Boemondo figliuolo di Boemondo Eringipe di Antiochia conoscendo il gran utile, che gli Amalfitani apportavano à i suoi stati, oltre di aversi affinati nella Città di Laodicea trè luoghi chiamati Estarconi da poter abitare, e sabbricare tutti quei edificii, che desideravano, e da poter imbarcare, e disharcare a loro hella posta, e vendere, e comprare si achi,

1162

Iftoria della

e liberi, donando ciò che volevano, donò a S. Andrea tali lu ghi, ed à gli Amalitani, la quale carta di donazione fit fatta in mano di Landulfo Comite di Maurone, e di Luca di Floro. la quale si conserva nell'Archivio Capitolare di Ardalfi, allegagata altre si dall'Vguelli. In Nomina Sancia, individua Tri-

mitațis, Patris, Filii, & Spiritus Sancii. Amen.

Universis Sancia Matris Eccleha filiis, tam prasentibus quam futuris, innotesco, qued ego Boamundus, Boamundi quond. Antiochia Nobiliffimi Principis filius, babens dominium Laedtciea, & Gabuli ad emendationem Patria mea providere sollcitus , ese comuni assensu virorum mesorum, dono, & concede El. clefia Dei & Saulti Andrea de Amalpha, cuncifq; Amalphienni, corumq; in posterum successoribus universis in electrosyname in vo bioreditario babendam, as possidendam libere, & quiete, & in pace, & fine caluminia medietarem emnium justarum menrum consustudinum, ac reddituum, quos mibi persolvere debuiffent . Ità prudictarum consuctudinum ; atq; redditumu Mihi , meisque succcefforibus dimidiam partem persolventes. uliam fibi in libertateus aternaliter retinentes, liberaus intenitum, atq; exitures per totam terram meam flando, vel eunde, vendendo, five emendo semper habeant, at q; posideant. Item deno , pariter q; concedo pranominata Ecclesia , cuntifq; per saccessionem Malphitanis sub eadem libertate, & absq; servitio tres Entacones in Civitate Laodicea cum suis emnibus consinentiis. est in eis ipfi Malfitani maneant, flent, ac super Extacones prout volverint, & quomodocumq, adificent, atq; laborent. Habens itaq;prenominati Extacuni ab Griente viam, ab occidente har bent portum maris, à Meridie babent Ecclefiam Sancti Petri de Platea, à Media nocte est domus Turicani nomine Affet. Hoe autom donum factum in manu Landulphi Comitis Mauro Luca de Flore, & mili pro bac nominata libertate, denog; prelibato mille, & treventos Bizanzios de comminiscentia, atq; eleçmos yna B. Andrey, ac praborum bominum Malphetanorum esc propria deliberatione dederant. Hos igitur donum fic facio, atque concedo, us unllus fit, qui boc donum five per me, five per alium alienare, aut destruere posit. Sin autem in predictis extra omnibus à quaq; aliqua beredum calumnen defensor, atq; emendator predidis beredibus Amalphitanis. Ut igitur hoc donum firmum , ne Aabile flat litterarum inferiptione meigillumbei, ac Principa-

lis

Coff a d'Amalfi.

lis Mente impressione monnio, asq; confirmo. . . . Dominas Spiniter, Rebitons de Suardaulle, Uvillelmus de Legis, Géstardus de Mauresh., Puillelmous frater Camarari, & cjus frain Joannes Gualterius Duella . Bernardus Cancj , Robertus de Fredan , Arnandus de Lanchef., Andreas, Petrus, Anicel, Pomus de Becal. Anna ab Incarnatione Nofiri Jesu Christi 1162. a

Teffendo passeto à miglior vita Costantino: Vescovo de Minori, fà in quella Sede eletto Mauro Scannapieco nobile 1166, Amalfitano: In questo istesso anno il celebrato Ascivescovo de Amalfi Giovanni refe l'anima à Dio, in cui luogo fu creato Areivescovo un'altro Giovanni Diacono della maggior Chicfa di Palermo avuto in gran preggio dal Re Guglielmo.

In quest'anno morse il Rè Guglielmo, il quale nella maggior Chiefa di Palermo in un recchissimo Sepolero di Porsida fà ripolto, e poscia nella Chiesa di Morreale trasportato da suo figliuolo edificata, conforme direino, ove al parere di cert'uni per la sua malvaggità su riposte in un tumolo senza scrizzio-

## Il Re Guglielmo soccorre il Papa assediato dall'Imperatore Barbarossa in Roma, ed i Veneziani rompono la sua Armata.

C Ucceffe doppo la morte del Rè Gugliel mo il secondo Geni-U to fuo figliuolo chiamato ancor egli Guglielmo, il quale per l'integrità de'fuoi costumi, e per la rara sua virtà, e benevolenza verso i suoi sudditi, à differenza del Padre su chiamato il buon Guglielmo. Costui oltre di esser grazioso di apetto, e di somma eloquenza dotato, su con tutto ciò modetato, e casto, liberalissimo verso gliuomini virtuosi, dandosi grandissimi onori;Governò i suoi popoli con grandissima giu-Lizia, e pace: Et il meglio che sece, egli perdonò generalmen-🕿 a tutti i banniti, e ribelli, reintegrandoli nelli loro stati, 🗞 in tutto le sue imprese, non si partiva dal conseglio di più pesone virtuole, e fopra tutto egli fit melto obediente alla Chie-

Iftoria della

a devoto, il quale vedenda, che il Sommo Pontefice Ale. Midro III.affediato dall'Imperator Federico Barbaroffa in Roma, Tontaneamente mandolli due Galee con gran fumma di denari in soccorso di quella guerra. Ma il Pontefice non potendo refistere alla forza dell'Imperadore, in luogo ficuro fuggi in Venezia, polcia ne avvenne per la gran battaglia fuccessa in intre, trà i Veneziani, e gl'Imperiali, dove fu in Venezia menato cattivo Carone figliolo dell'Imperadore Barbaroffa, con molti principati fuoi Baroni, la quale vittoria fu attributa sopranaturale grazia, d'onde poscia in Venezia comisci quella gran festività che si celebra il di dell'Ascenzione, avendo il Pontefice posto al Duce di quella Republica Pietro Zisni un' Anello d'oro alle dita, dicendoli : Ziani ricevi quest' Anello, e per mia autorità ti farai il mar soggetto, e tu, e tuò successori ogn'anno in tal giorno osservarete, acciò quelli che averanno à seguire, intendano la Signoria del mare per caggion di guerra effer voftra, e ficcome la moglie all'uomo, così il mare al vostro dominio esser sottoposta. Ma Ottone considerando, che suo Padre in sì fatta impresa, contro il Pontesice dovea effer sempre perditore, effendo stata due volte più maggiore la fua armata di quella de' Veneziani, tratto con est. d. col Pontefice di ridurre il suo Padre à pacificarlo insieme,e domandatoli licenza à tal fine, partifie da Venezia, e raccontando tutto il soccesso al Padre, ed attribuendo la sua perdita à permissione di Dio, voltò il Padre dalla sua ostinata opinione. che con gran minaccie per innanzi ordinato avea a' Veneziani, che in ogni conto mandato avesse legato in Roma il Pontefice suo nemico 3 Così menatosi Federico in Venezia, deposta la veste d'oro: menossi à i piedi del Papa, il quale innansi la Chiefa di S.Marco, aspettando la Pontifical Sede la venuta ... dell'Imperadore, li pose il piede sopra il collo, recitando que Salmo di David, che dice. Super aspidem, & Bafiliscum ambulabis, & conculcabis Leonom, & Draconem. Del qual modo is fuperbo Imperadore offendendosi, e che umiliato si era à Pietro, e non à lui rispose. Non ribi sed Petro. Ma il Pontefice più fortemente gravando il piede li soggiunse, & mihi, & Pe-\*\*o: E perdonatoli Poffesa fatta à Santa Chiesa, dopo grandissima festa fecero lega trà loro, nella quale volfe che inclusa vi fosse il Rè Guglielmo, whe ivi con moite galee condotto lui

aves, e tornato con esso lui in Puglia passossene il Rè poscia

algoverno de'fuoi Regni.

In questo tempo essendo il Rè Almarico V. di Gierusalemme divenuto Conte di Tripoli, conoscendo l'utile grande, che
gl'Amalsitani apportar soleano à i suoi paesi,, confirmò, e donò à S. Andrea d'Amalsi tutti i luoghi concessi, e donati da
Raimondo Conte di Tripoli da poter gli Amalsitani usare i loro trasichi tanto per mare, quanto per terra liberamente, il che
vien riferito da Uguelli, communicatoli dall'Abbate Costantino Gaetano, da cui li su mostrata tal Carta.

In Nomine Dei, & Individua Trinitatis.

Notum fit omnibus tam prasentibus, quam futuris, quod Ego Almaricus pro Dei Gratia in Sancta Civitate Jerusalem Latinorum Rex V. concedo, & confirmo Ecclefia Sancti Andrea. que est in Malphia, & comuni Malphia domos illas quas Comes Tripolis Raymundus in . . . dedit in privilegio suo , ceù confirmavit, has figuidem domos Ecclefie Sancti Andrea, ut dictum est communi Malphie omni jure, servitio, tam per mare, quanz per terra libere, & quiete in perpetuum, ficut prafatus Comes Raymundus Epi/copis eas fine servitio, & terra donavit, et imprivilegiavit. Ego quoque concedo, et confirmo. Ut autem kec mea concessio rata, irrefragabilis in sempiternum permaneat, chartam presentem testibus subscriptis, et Sigillo meo corroboro. Factum est hoc Anno ab Incarn. Dom.millesimo, centesimo sexagesimo octavo .Indit.2.cujus rei testes sunt . Gualterius Princeps Galilee. Hemphridus, Constablarius; Milo, Paphifer, Germundidus de Filiade, Guillelmus Marescalcus, Guido de Maneriis. Ado de Marla, Balduinus Vice Comes Neapolitanus, Gaulinus de Betthelem, Simon frater ejus, Manaffes de Cefarea, Fronzius Marra, Manzo Curialis, Urfus l'alar., Marinus de la Gravi, Manzo Phetinalis . Datum Ascalone per manus Landulphi Regisque Cancellarii tertio decimo Kal.Ottobris.

Nella quale Carta trovansi per testimonii alcuni di ques sta Riviera della famiglia Marra, Curiale de la Gravi, e Festinali. Dal che si dimostra l'errore di coloro, che dicono, esser la famiglia della Marra discese da Germania, e venuta in Regno

con Federico Barbaroffa.

Per la morte dell'Arcivescovo Giovanni su eletto in questa Chiesa Roboaldo di nazione Lombardo nella Greca, e La-

N

\*

tina favella peritissimo, il quale dal Pontesice Alesandro III.

su consecrato nella Città di Capua: in questo istess'annual Capitolo Amalsitano su concesso al Vescovo di Lettere di questempi chiamato Pietro il jus, che avea sopra alcune Chiese nella sua Città, e dell'altra intorno la quale per sodissare à gl

Amalfitani qui s'espone.

In Archivio Cap. Capitulorum Sancta Amalphitana Ven. Fratri Petro Episcopo Litterano, & ejus successoribus Canonice substituendis in perpetuum . Sicut injusta petentibus. Nullus est tribuendus effectus, sic legitima desiderantium non differenda petitio. Proinde Frater in Christo Petre Episcopo ad perpetuam litteranen. Ecclefia cui Domino Auctore Prafides pacem, & stabilitatem tibi tuisque successoribus, & per vos eidem Ecclesiain perpetuum confirmamus Universame Litteranensenz Parochiam ficut à B.M.Califio II. PP. Amalphitanis Archiepiscopis definita. & privilegiorum munimine confirmata est, qua nimirum Parochia hie terminorum distinctionibus coarctata videlicet Ecclefia Sancti Angeli de Petra aliena , & Ecclefia Sancti Angeli de Jugo inde ad rivum de Castello Maris em altera parte pradicta Ecclefia Sancti Petri de Petra ufque ad Ecclefiam Sancti Salvatoris de Pulpito , & ufque ad jam dum rivum de Castello maris per hanc prosentem paginam statuimus, & quacumque labes, . . . infrà hos terminos concluduntur Episcopali tibi , tuisque successoribus jure subjaceant , ficut & antiquis temporibus tuis subjacere prædecessoribus ignoscuntur, in quibus iis propriis vila funt nominibus adnotanda ip-Jum vz. municipium littera cum Ecclesiis, & appenditiis suis Castellum Pini cum appenditiis locus, qui apud montem dicitur cum pertinentiis suis , nulli ergo hominum facultas fit prodictam Parochiam . . . Jeripta occasione , seù temeritate aliqua invadere, occupare, minueere, permntare, sed in eofuturis temporibus statu permanent, & in quo statu permanent. o in que actenus cognescitur permansisse . Salva in emnibus, per omnia Amalphitanorum Archiepiscopi reverentia, se qua igitur Ecclesia, secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contrà eam temere evenire prasumpserit, secundò, sertiòque commonita; Si non satisfactione congrua emendaverit, ream se divino judicio existere, de perpetrata inquitate cognoscat, et à Sanctissimo Corpore, et Sanguini Dei, et Domini Noftri Jefu Christi aliena fiat, atque in entremo examine distri-

99

Es altienis subjaceat. Servantibus, sit autem, part Domini Nofirs Jesu Christi, quatenus et bic fructus bonç actionis percipiant, et supud distriction Judicem pramis eterna pacis inveniant. Ans en. Datum Amalphic 12. menses Decembris anno Dominice. Inc arnationis. millesimo, centesimo, sexagesimo nono Indit.3.

Diaconus . . . . Diaconus testis est. Manso Diaconus, et Abbas caput lupo se subscriptit.

Petrus Diaconus Cafello mada tefis.

A Pulcbarus Diaconus teftis eft.

Philippus Diaconus, et Abb.Caftaldus teftis eft.

Manso Primicerio Phaselus testis est.

\* Romanus Presbyter, et Archisacrista testis est.

A Jounnes Preshigter , & Cardinalis de Salerno testis

Effendo passato all'altra vita l'Arcivescovo Roboaido, il.
clero, & il popolo serono intendere al Rè la morte di questo
sero, & il popolo serono intendere al Rè la morte di questo
sero, & il popolo serono intendere al Rè la morte di questo
sero questo vomo, la quale novella li dispiacque molto per aver vedire o questo sonte limbidissimo di virtù, e Santirà spento delli
ci voli di cui ciascun del suo Regno potea avere sicuramente, secondo leggiamo nell'indice, costui alcuni beni da sui posseduti rel tenimento di Gragnano, donò alla Chiesa di S. Andres,
ingrandì maggiormente il Palaggio Arcivescovale, essendo
morto dentro una Camera da lui edificata.

Per la qual cosa il Rè con special lettera avvisò al Capi. 1174.

to, che dovessero eliggere il nuovo Pastore; & unitosi à tal

externo il Clero con il popolo, elessero Dionisio Vescovo di

pruzzi, versatissimo in ogni sorte di scienza.

In quest'anno Mauro Scannapieco Vescovo di Minori', 1177.

Passò all'altra vita, e su il suo corpo seposto nella maggior

Iniesa di quella Città dentro un avello di marmo colla segueniscrizione.

Noscat, qui nescit, quod Episcopus bic requiescit
Maurus dum vizit, oculos ad Sydera fixit.
Atque satis morum pleuum fuit ipse bouerum.
Cum grege Sanctorum requiescat in arce polorum.

'n

Successe à Mauro Lorenzo personaggio di gran affare, il quale vedendo il jus, che egli avea sopra i Clerici, venivali oscurato da i Ministri Regii, come quello per avvenire di punire gli adulteri, che erano nel soro seculare giudicati, com-

N 2

parfe

100 Iftoria della

parse in Palermo à tal fine al Buon Rè Guglielmo, st quale an 2 tevedendo à gli scandali, & al danno, che era per avvenir alla Chiesa, concesseli volentieri tutto ciò, ch'egli domando gli, la quale Carta da me si tralascia, allegandosi altresì des

Ughelli.

In questo medesimo anno Riccardo Comite Nobile di Atrano, mosso da divozione della Vergine Santa Trosimena dona alcuni beni stabili, riposti in Minori nelle mani dell'addotto Vescovo, con peso, che il Vescovo col Clero, in sussema
gio dell'anima sua, debbia recitare l'ossicio del di del suo Anniversario, secondo nota l'Ughelli, nella quale scrittura legges
il Regno d'Amalsi.

In Nomine Dei Salvatoris Nostri Jesu Christi anno ab Incar natione ejus millesimo septuagesimo ostavo temporibus nostr= Guillelmi Dei Gratia Regis Sicilia, Ducatus Apulia, & Prin cipatus Capua, & tertio decimo anno regni ejus Amalphia. Di=

vigefima menfis Julii Indit. 12. Atrano.

Ego quidem Riccardus filius Domini Joannis, filii Domine Sergii, filii Domini Mauri de Pantaleone, de Mauro, de Maurone Comite à presenti die promptissima voluntate Dei , charitate , & amore , animarumque nostrarum redemptione , & pro redemptione anima supradicti genitoris mei, seù & prò redemptione anima Joannis filit mei, seù omnium Defunctorum Parentum meorum dare, & tradere, atque offerre visus sum in Episcopia Sancta Sedis Ecolefia Beatiffima Trophimenis, qua conftructa oft in regimine Minoris, seù in manibus, at que potestate de vobis Domino Laurentio , Dòmini Gratia Venerabili Episcop Sancta Sedis Beatiffima prafata Trophimenis Christi Mart yri spirituali patri meo , idest plenarie , & integre amba ipfe Apo thece nostre fabrica, quas habemus de parentorum nostrorum in supradicto loco regiminis Minoris, que sunt duo membra, unum super alind, hoc est ipsa apotheca terranea, & ipsa securda de sup. . . ficut sunt ambe supradicte apothece fabricate, & ordinate cum omnibus edificiis, & pertinentiis suist unde reclamamus vobis exinde iffe finis à parte verò Septeme parionis, quam de uno latere à parte Orientis pariete comunale babeatis. Cum ipfe alia apotheca nofira, qua nobis ibidem in predicto loco remanfit, & de alio alium latere à parte Occidentis pariefe comunale habeatis cum ipfo furno defuper vestro Episco;

pio, à parte verò Meridiei parietem liberum babeatis, & exindi Regie, & fenestre, & plenariè gradus fabrice habeatis, & cum ipsum vallatorium suum de ante se, & de ipso gradus, quam exinde gradum babeatis cum omni causa, & omnia eoi um pertinentia, quam & cum ipsnm. Venterium desuper se ad fabricandum vobis illos in altum, quantum volueritis eum omnibus edificiis, & pertinentiis suis. Unde nihil vobis exceptavimus Tin eam enim rationem, ut à mode & semper incluta predicta nostra traditione, seù offensione qualiter superiàs legitur in vefira, & de vestris posteris fuccessoribus, quàm de pradicto Episcopio, & aliquando tempore neque vos, neque vestri posteris fuccessores, nec allus homo pro parte de predicto Episcopio non · babeatis potestatem illos vendere, nec commutare, neque alienare pro unlla inventa ratione, sed emni tempore fint de sapradi-So Episcopio, quas superiùs legitur, & nos, et nostri heredes vobis, et veftris pofieris, quam, et predicto Episcopio illos defeudere, et vindicare debeamus omni tempore ab omnibus bomini**bus, et vos, et vestri posteris omni anno usque in sempiternum** facere debeatis ipsum officium Defunctorum, ficut proclamat ip-Fum manifestum, quod nobis facere debetis, quod se minime vobis exinde fecerimus auri solidos quinquaginta regales vobis componers promitto, et hac charta fit firma in perpetuum, quod \_Supra disturbatum est, legitur posteris.

\* Landulphus filius Domini Sergii Comitis Mauroni testis

eff.

Sergius Judex filius quendam Lupini de Ferracci testis,

A Pandulphus filius Pantaleonis teftis eft.

\* Ego Manfo filius Devini Joannis Curialis filii Domini

Urfi imperialis digipatif Monafte

Essendosi dal Pontinuola del Riro III. celebrato in Roma il Concilio, l'Arcives, e d'anni s'intervenne con i suoi Vescovi sossimi se dopò d'essettresì alla Canonizazione 1179. di S.Giovan Gualberti.

In quest'anno la Regina Margarita madre del Rè Guglielmo passò à miglior vita, è su il suo corpo sepolto in un bellifsimo Mausolco nella Chiesa di Morreale, sabbricata, & arricchita dall'addotto Rè di molte annue entrade, essendo la più zicca Chiesa di quel Regno, ove leggesi. Iforia della

His Regina jacet regalibus adita cunis
Margarita tibi nomen, quod moribus unist
Regia progenies per Reges dicta propago.
Uncor Regis eras, et nobilitatis imago:
Si taceam quibus ipfa replan preconia Mundum
Regem Guillelmum fatis of peperife secundum.
Undecies centum, decies octo tribus annis
Post hominem Christum migraus, migrans mocis wetta

Luce, ea, qua populus dant Petri festa catena His te de nebulis tulit ad loca lucis amenæ.

Essendo stata la Città di Gerusalemme con fortissimo Efercito assediata dal Soldano di Egitto in quest'anno su presa, essendo stata posseduta da Cristiani per lo spazio di 88.anni.

Mà il Rè Guglielmo vedendofi fuor di speranze da poter generare figliuoli, mandò in Grecia chiamando Tangredi, il quale conforme scrivono cert'uni in udir tal novella, prestamente parti con abito Monacale, e per afficurarfi di non effer conosciuto, accommodossi un empiastro à gl'occhi. Questo Tangredi egli fù figliuolo del Duca Roggiero Primogenito del Rè Roggiero, il quale secondo la commune opinione di tutti li Scrittori (affinche con maggior attenzione ammaeltrato fosse) fù mandato dal Padre in casa del Conte di Lecce suo Parente . Mà effendo questo Roggiero giovanetto, & entrato in confidenza colla figlipola del Conte, che bella, e fresca ancora ella era, con essa giacendo, generò un figliuolo chiamato Tangredi, quale fecero secretamente nutrire. Mà caduto egli in una infermità incurabile, e divenuto tifico, fù chiamato dal Rè Ruggiero suo Padre, il quale non potendo da sui andare, manifestolli il suo errore as habem dolo doveste perdonar prima il Conte di Lecce , minis Minor metteffe avanti di morire si legitimasse il figliuole si ipsa apoih succedere al Regno . Vuole il Colennuccio, co ut funt amoggiero, ebbe due figliuoli uno maschio chiata nibur stedi, & un altra semina chiamata Costanza, e che su anidata la lor madre avanti di morire il Duca Roggiero contro l'opinione di molti. Mà il Rè Roggiero montando in sdegno contro il Conte di Lecce, il quale non avendo forza per refiftere, fe ne fuggi in Grecia co tutta la sua famiglia, così il Rè Guiglielmo vedendo, che ce

2187:

Costad Amalsi. 103

stui dovea succedere al suo Reame, mandollo chiamando, conforme abbiamo ravvisato, reintegrandolo Conte di Lecce; creandolo altredorare. Contestabile del Roano

andolo altresì gran Contestabile del Regno.

Laonde poscia il Rè, che avea regnato anni 23. con molta sua gloria, e pace de'popoli passò à miglior vita, e sù il suo corpo onoratamente sepolto nella Chiesa di Morreale da lui fondato colla seguente iscrizione.

Hic Steus est bonus Rem Guillelmus.

Mà vedendosi i Siciliani senza il loro Successore, scapparono alla prima contro i Saraceni, che in gran numero stavano nella Città di Palermo, facendone fanguinosissima stragge, e stando tutte le cose della Sicilia in confusione, per esser morto il Rè; senza aver fatto il testamento, alla fine per riparare à sutto quello, che era per avvenirne, elessero Tangredi Conte di Lecce, come abbiamo ravvisato, figliuolo del Duca Roggiero, contro l'openione di coloro, che giudicano figliuolo esser istato del Rè Roggiero. Or Tangredi essendo stato salutate Rè di Sicilia, e dichiarato Duca di Puglia, e Prencipe di Capua, non solo, che per lo passato era stato il Rè Guigliermo Clemente III. allora Sommo Pontefice, credendo effere caduta alla Chiesa il Regno, un formidabilissimo Esercito spedi per la Puglia, e per la Calabria, ponendo tutti quei paesi in un scompiglio, ne ciò su trafasciato da Celestino III. che dopò la morte di Clemente, egli successo l'era al Pontificato, anzi con altra maniere più facile à conseguire, cercò avere il suo intento, giàche Errico VI. figliuolo di Federico Barbarossa dichiarò Imperadore, con peso però di dover conquistare il Regno di Napoli, e di Sicilia, e riconofcere la Sede Apostolica del Censo, che se li conveniva, trà tanto per assecondare migliore, la bisogna segretamente dal Monastero del Salvatore di Palermo, fe uscire Costanza figliuola del Rè. Roggiero, la quale allora trovavali Abbadessa, e d'anni 🕉 e diella per moglie à questo Imperadore Errico dopò d'esser istata 42. anni racchiuta in quel Monastero.

In questo tempo il nome degli Amalfitani, che fin alle più remote parti del mondo per la loro buona fame era gionto, mossi i Napolitani da gran desiderio di aver dentro la lor vatria questa sorte d'uomini, acciò maggiormente risplendesse la nuncio alcuno quello iscesso privilegio, che di libertà go de-

104 Istoria della

vano, li concessero volentieri dopò aver fatto nella loro Città abitazione per trè giorni ciascun Amalsitano, e del Ducato d' Amalsi, il qual privilegio sin al presente si gode.

In Nomine Dei, anno Incarnationis Dominica millesimo;

centesimo, nonagesimo die 9.mensis Maii 8.Indit.

Quia Gloria , & Corona Illustrium Civium est diversorum officiorum concors populi multitudo, & quanto in diversis mercimoniis, & variis utilitatibus vivendi fibi invicem, & aliis bominibus, quorum frequentatur accessus justius, copiosiasque ministratur , ed celebrioris nominis Civitates ipfa , & majoris opinionis dilungatione clarefount . Idcirco non alienus Cutonus Consules , Comestabuli , milites , & universus populus egregit Civitatis Neapolis provida, & Salubri deliberatione Concilii attendentes quid bonoris, quid commodi nobilissima Civitatis Neapolis , vos viri prudentisimi Scalenjes , Ravellenses, & ce. teri negotiatores, & Campfores de Ducatu Amalphia. Conferatis vobis, veftrifque haredibus, & successoribus in pradicta Civitate Neapolis babitantibus, salvo in omnibus generali privilegio Neapolis, quod est inter Nobiles, & populum ejus dem Civitatis concedimus, auctorizamus, & in perpetuum hoc speciali privilegio confirmamus, ut sicut ista Civitas Neapolis privilegio libertatis prafulget, ità & vos negotiatores, Campfores, fivè Apothecarii de prafatu Ducatu Amalphia,ut negotiationes exerceant in bac eadem Civitate ad babitandum, seù ad Aporbecas tenendum venerint, eadem omnimodo libertate in perpetuum gaudeatis, ut nulla conditio de personis, vel rebus vestris, sivè haredum, vel successorum vestrorum negotiatorum in Neapoli babitantium requiratur , ficut non requiritur de Civibus Neapolis, salvo honore in libero, & francho usu vestrorum negotiorum. Infuper hoc codem privilegio concedimus , & confirmamus vobis, vestrisque haredibus, sivè successoribus negotiatoribus, Campsoribus, Apothecariis, de memorato Ducatu Amalphiæ in Neapoli habitantibus, vel habitaturis ad negotiationes exercendas, ut liceat vobis, vel eis in perpetuum degente vestra inter vos statuere, ac mutare in Civitate Neapolis de illis, qu poli manserint, ficut vobis, veftrisque haredibus, sen succen vibus in Civitate iffa negotiationes exercentibus paruerit expe re, quorum arbitrio, & indicio secundum veteres usus ve causas, five lites, que inter vos, vel eos emerserint termina tur,

To nec liceat Civitati, vel alteri pro ea nobis, seù baredibus; vel successorisme nostris. Pos seù baredes, vel successores veleras de pradicto Ducatu Amalphia in Civitate ista manentes, seù negetia exercentes de veteri, & bono usu vestro, seù de consuetudine trabere, vel mutare: sed debeamnt vos in compilus bonis usibus vestris, & in consulatu vestro in perpetuant conservare, o vos gubernatione, & judicio vestrorum consulum tantumi in perpetuam vivere debeatis, & ut Privilatium nostra cuivissionis omni modo, & perpetua sirmitate notetar, sigila Grottatis, & consulum, ac subscriptione plurium de nobis commut concilio, & voluntate Civitatis Neapolis est reboratum. Asum Neapoli per Maurum Clericum predicta. Neapolitana Ecclesia Notarium Domini Sergii Venerabilis Neapolitani Archiepiscopi, Anno, die, mense, & ludicione superius pranopasis.

Ego Aliernus Cutonus Jubscripfi. Ego Joannes de Griffis Subscripfi. Eso Toannes Falconarius Consal Sub

Ego Joannes Falconarius Consal subscripfi. Ego Joannes Crispanus Consul subscripfi.

Ego B. Domini Boni Consul Subscripfi.

Ego Marcus de Lico, & Crescentio Consul subscripfi.

Ego B.de Marcodeo Consul subscripts.

Ego Joannes Boccatorine subscripts.

Bgo Donadeus Mermil Consul fubscripfi.

Ego Stephanus Stelmatius Conful subscripfi.

Ego Joannes Pignatellus Consul Comestabul subscripsio

Ego Joannes Commina Consul subscripfi.

Ego Joannes Teofilus subscripfi.

Ego Sergins Matula Consul subscripfi.

Ego Petrus Pacozza Conjul subscripsi.

Ego Petrus Arbata Conful subscripfi.

Ego Bernardus Gizzo Conful Subscripfi.

Rgo Jordanus Imperator Conful subscript.

Bgo Gregorius Bari Consul subscripfi.

Bo Stepbanus Spada Conful Subscripfi. Beo Joannes Joannis Rudicelli Conful Subscripfi.

Questo Privilegio su rappresentato nell'anno 1536. nel Regio Fisco contro l'Arrenditore di quei tempi, come nota il Summonte, la quale scrittura viene allegata altresi dal Bolvito, dal Capaccio, dal Totino, e da altri Scrittori, che discorrono del governo antico di Napoli , fervendoli per pruova dell' antica loro libertà, come ancora di molti nobili famiglie, le quali prima di tal tempo non avevano rifcontro della loro antichità, scorgesi à tal Carta, effere istati gli abitanti della Costa, che negoziavano in quei tempi nobilissimi, fecondo leggefi . Nobiliffimi Scalenses , Ravellenses , & cateri negotiatores de Ducatu Amalphia. Fu degli Amalfitani, e Napoletani avuti trà di loro fempre buona legge dal primo di delle

loro fundazioni, si per quel, che abbiam detto, che i Duci d' Amalfi alle volte paffavano à reggere la repubblica Napoletana, come ancora i Duci Napoletani à governare questa Repubblica . Si ancora per quanto può offervarfi nell'addotto privilegio di communità . Laonde il Capaccio à questo proposito scrisse. Habes Amalphitanorum privilegio, qui Civitate donati videbantur, semper enim inter Neapolitanos, & Amalphitanos condicere licet, juxtà necessitudinis intercesserunt. Libertas enim Neapolitana proponitur, que ab edificationis primordiis fecum vixit.

E tornando di nuovo a' Tangredi diciamo, che paffato essendo in Napoli à far il suo domicilio, nel ritorno ch'ei fe dalla Puglia, doppo la Vittoria avuta contro l'Imperadore Errico fu avertito da certuni, ch'egli mal ficuro nella fua vita potea in quella Città stanziare, per effer compartita in tre soli piazze, e che poscia à tal fine avesse stabilito, e governata fi fosse da venti quattro Consoli, siccome ravvisa il Sommonte coll'autorità da Marino Freccia, e dal Dottor Ferraro per afficurarfi della fua vita. Donde moffefi fono tali Autori, che in quel tempo, i Napoletani, e non innanzi fi foffero governati si fattamente, il che da me si trasanna.

Intorno à questi tempi Celestino III. Sommo Pontefice concede, e confirma una Bolla al Vescovo di Scala: Intorno al dominio, che dovea stendersi la sua giurisdizione, la quale per brevità fi tralascia. Avendo il Rè Tangredi ammogliato Roggiero suo figliuolo primogenito con Frena figliuola di Saccio Imperadore Greco, di là à pochi mesi morse, & egli sù tanto il dolore del Padre concepito per la morte di questo suo figliuolo, che di là à pochi giorni passò à miglior vita copo aver gnato anni cinque, e meli, e furono i lor corpi fepelliti n

maggior Chiefa di Palermo.

Costa d'Amalfi.

Ma appena morto il Rè Tancredi sù Guiglielmo suo sipliuolo secondogenito subitamente salutato Rè con indicibile allegrezza, e sù il terzo di questo nome; Con tutto ciò l'Imperadore Errico non tralasciava di raccogliere gente. Laonde con un fiorito efercito verso questo Regno prese il camino unitamente coll'Imperatrice Costanza sua moglie, acciò i Napolitani, com'eredi conoscendola sotto del suo governo, si fossero dati, la nuale per la Marca di Ancona, e propriamente nella Città di Gezzida i dolori del parto soprafetto partorì un fieliuolo chiamato Federico, come al luo Avo. Quelto parto fuccesse alla presenza di tutto quel popolo, e di tutti quelli principati Signori, affinchè avessero conosciuto esser vero, e non finto per lo contrario, come si potea giudicare, per esser l'Imperatrice molto vecchia, e tenuta comunemente da tutti per inabile à poter generar figliuoli, dice il Boccaccio, che questa Costanza partori in Palermo fuori la piazza del Duomo alla presenza di tutte le Madrone Palermitane, ma vada pure la bilegna come vogliano gli Scrittori: diciamo, che doppo tanti movimenti di Popoli l'Imperador' Errico tentato avendo con modi ingannevoli di foggiogar Napoli, che si governava per il Rè Guglielmo, cercato avendo di saggio Carlo, vedendosi fuor di sperenza uscito, cercò venire con Guglielmo à patti per vivere ogn'uno d'essi quietamente: Laonde divisi trà di loro questi due Regni in Palermo, rimase Il Regno di Napoli à Guiglielmo, e quello di Sicilia all'Imperadore. Ma quest' Errico, ch'aspirava al dominio dell'una, e l'altra Sicilia, fuor d' ogni dovere fè carcerare l'infelice Rè Guiglielmo con le sue sorelle, e la Regina sua Madre, è postolo in priggione, se priano occecarli, e poi troncarli i testicoli, acciò non avesse potuto generare figliuoli, e questo fù il misero fine, e lagrimabile de'Rè Normandi, che con tanti titoli aveano dominato questo Regno di Napoli, e di Sicilia: non effendo stato mica peggiore il fine della linea Sveva conforme saremo per narrare.

Nellianno 1 196. Estendo Errico assoluto Padrone divenuito di tutta Italia, Corrado Gildeleimense suo gran Cancellicro, e Legato, conferma tutte le donazioni fatte dal Rè Guiglielmo il buono alla Vergine S. Trosonima col pezzo di territorio, che presso Campagna posseda, ad altri beni, ad istanza si dell' Imperadore Errico, come di Costanza per avventura, come nota l'Abbate Ughelli.

108 Istoria della

Corradus Dei Gratia Hildersbeymenfis Electus Imperialis Aula, Cancellerius totius Italia, & Regni Sicilia Legatus, Bajulis, & Universis, quibus prasentes littera oftensa fuerint Domini Imperatoris. Fidelibus Salutem, & omne bonum notum facimus Universitati vestra, quod nos Divina pietatis intuita pro falute quoque , & conservatione Domini nostri Magnifici Romanorum Imperatoris, & Invictifimi Regis Sicilia confirmamus Ecclefia Minorenfi Straciam, qua vocatur Sancta Rotunda, o in tenimento Campania, quam Illustris Rex Guiglielmus Secundus bona memoria ipfi Ecclefia concesserat, sicut idem Ren terra ipsa eidem Ecclesia, Jalvo in omnibus mandata de ordinatione supradicti Domini Nostri Magnifici Imperatoris, Invictistimi Regis Sicilia mandantes , & ex Imperiali , & nostra parte districte pracipientes, ut nullus prafatam Ecclesiam de terra ipsa impedire, vel indebite molestare prasumat; sciatur quod quicum que buic nostra confirmationi, & mandato temerarius obiator extiterit, Imperialis culminis indignatione se noverit incursurum, & nos cum merita pana plectemus. Data apud Majorem, ultimo die menfis Junii quarta decima Indictionis.

Trovasi scrittura dell' anno 1197. di Matteo Comite sigliuolo di Sergio del quondam Roggiero Comite Imperiale, e Protonobilissima, come nota l'Ughelli, cui alcuni beni riposti nel piano di Minori, dona al Vescovo di quella Città per simedio della sua anima. Mattheus Sergii filius quondam Rogerii Imperialis, nota il titolo, & Protonobilissimi, filius Sergii Comitis Mauronis obtulit Laurentio Episcopo pro sua anima remedio bona posita in plano Reginna. Actum anno 1197.2. Decem-

bris indict.

Ma l'Imperadore Errico da Palermo infieme con la sua moglie passato essendo nella Città di Messina, non senza so-spetto di veleno, sincome vogliono alcuni, infermatosi passo all'altra vità, il di cui corpo nella Chiesa di Morreale sù sepolto in un bellissimo tumolo di porsido, ove leggesi.

Imperio adjecit Siculos Herricus utrosque Sextus, Suevorum candida progenies. Qui Monacam Sacris uxorem duxit ab Aris Pontificis scriptis, bic tumulatus inest. Imperavit Ann. VII.M.I. Obiit Messana anno M.C.X.C.IX. Cofta & Amalfi.

Fit questo imperadore molto seloquente, e animo fierifo contro i fuoi inimici, al quale estremamente piacque la Caccia sì de'quadrupedi, come de'volatili, o vogliono alcuni. che suo Padre Federico fosse stato il primo ad introducer la Eaccia de'Falconi in Italia.

Per caggione della morte di Errico, molti paesi della Sicilia fi follevarono, ma la prudenza di Coltanza fua moglie winnfra tal legno, che in breve tempo rassettando quei tumulti, fe coronare Federico suo figliolo, ancorche fanciullo,

reclle Città di Palermo.

11 buon Arcivescovo d'Amalfi Dionisio in quest' anno · passò à miglior vita, costui la Chiesa di S. Michel Arcangelo sipostà fuor della Città, edificato da Orso Castellomato Patrisio Amalfitano donò al Monissero di S. Lorenzo, e sù in siao luogo dal Clero, e dal Popolo eletto Arcivescovo Matteo Capuano allora Arcidiacono della maggior Chiefa, e Patrizio Amalfitano personaggio di sommo merito.

Morfe in quest'anno in Palermo l'Imperatrice Costanza. esta il suo corpo nella Chiesa di Morreale collocato presso al

corpo del suo marito colla sequente scrizzione.

Cufaris agregii Henrici latet bic Costantia Conjun. Undevo lustro bac platea rugosa Sacerdos.

Facta dedit partum Federicum Augusta Secundum. Pro meritis Sacrata tenet fic offa Panormus.

Vixit Annos LX.obiit An.M.C.C.W.

Alcuni Alemani, che leco menato avea la Germania Pimperadore Errico, doppo successa la morte raccogliendos tutt' insieme nella Città di Cuma, si fortificorono in guisa tale, che Summonte. à loro bellaggio per tutti li luoghi vicini, tanto per la Arada di terra, quanto per mare spogliavano à man salva tutt'i vianmanti; Per la qual cosa il Vescovo di Napoli vedendosi si fattamente ristretto, chiamò in suo ajuto Lossredo da Montesu-Ico, Capitano di gran valore, il quale unitofi col Conte Pietro da Lettere suo parente, discacciaronó gl' Alemani da quei boghi. Ma accorgendosi questi due gran Capitani, che tutte le Campagne, & i paesi intorno Napoli, che per mezzo della Città di Cuma patito aveano, per effersitato albergo di tutte le nazioni Barbare, cioè de Goti, Sarraceni, & akri, che rovinata gli aveano in diversi tempi , deliherorono di finaggerla affatto, finco-

fincome in fatti ferono. Fù questo Conte Pietro, secondo nota l'Engenio, della Città di Lettere. Frà gl' uomini illustri egli avisa, che siorirono in questa Città il Conte Pietro da Lettere, il quale unito col Conte Losfredo di Monte Fusco suo Parente nell'anno 1207 distrussero la Città di Cuma, ricettacolo de' Ladri Alemani, quali teneano inpestati tutti quei paesi con li loro latrocinii.

Effendo stato spedito Legato Apostolico nelle parti d' Oriente per l'unione della Chiefa Greca colla Latina, il Cardinal Pietro Capuano Patrizio Amalfitano, costui doppo aver raffettato ivi tutte le cose imposteli al ritorno, che egli fè seco conduste molte Reliquie infegnie poste in quel Monistero da lui fondato cotanto rinomato da? Scrittori per effervi la testa di S. Giacomo Minore, di S. Basilio Magno, di S. Diomede Martire, & altre infegne Reliquie di Patriarca Amalfitani Vergini, e Martiri, delle quali à suo luogo ne arrecaremo distinta discrizzione, e trà l'altre cose, seco condusse il corpo del Gloriofo Apostolo S Andrea, arricchendo la sua Patria di si degno, & imprezzabil teloro. Laonde il Zappullo di questi tempi raggionando ebbe à scrivere . Erano in Costantinopoli molte Reliquie di Santi, e frà l'altre il Corpo di S. Andrea Apostolo, che vi fu condotto l'anno trecento quarantafei per ordine di Costanzo figlinolo, e successore di Costantino Magno Imperadore dalla Città di Patrasso della Provincia d'Acaja del Polopendese: dovè à 30.di Novembre nell'anno 58 ad imitazione del suo Maestro Cristo nostro Salvatore fù Crocifisto . Venuto dunque in Constantinopoli Cardinal Pietro Capuano d' Amalfi Legato Apostolico di Soria per la presa di Terra Santa , & operatofi nella già detta unione della Chiefa Greca con la Latina, seco al ritorno, che fe da Costantinopoli l'anno 1208. condusse quel glorioso Corpo nella sua Città d'Amalfi vicino Napoli trenta miglia, vi era altresì il Corpo di S.Luca Evangelista, la cui Testa fu trasferita à Napoli, & il restante alla Chiesa di Monte Vergine.

Or questo Cardinate vedendo, che la Chiesa Maggiore dedicata all'Apostolo Andrea da più Secoli, che ella era molto piccola, cercò ingrandirla nella forma, che ora vedesi, essendo la più grande, che nel nostro Regno, e doppo la Chiesa di S. Pietro avesse giammai veduto. E spasa per tutta Italia la fama, che in questa Città ndotto il Glorioso Corpo di S.

An-

Coffa Limolfi. 111

Andrea, iminito fh il numeralis ledeli , che a fincirla fi cons differo, e per li tanti infracoli, che agli di continuo con meraviglia di tutti facea, ficcome alla giornata neivediamo . dovà trà gl'altri venhe il Serafico S. Francesco à visitario a come ancora per revelazione di Dicela Vergine S. Brigida efecondo leggefi nel libro delle revelazioni al Cap. 1071, avenduli Cristo parlato: Aquila videns ab alto, quis velit nocere pullis suis, de pravenitantam defendendo de Leis ego pravideospatis se lubriora, idea dice expectare, & iterette dice ite : A quia unuc tompus est : Ite ad Civitatem Antalphia ad Applolum meum Andream, cujus Corput filt templum meum anatum omuj virtute, lder factum est ibi depositorium solelium , & adjan nium peccatorum ; Napa qui fidell mentoillie veniunt , ad if-Ium non solum exonerantur peccatis , sed abundabunt consola: flone Alerna. Nec misume, nans ipfa now erubnit. Crucens meano, sed portavil bilarithr & & idea non erubesco audire . 🙊 Inscipera eos, pro quibus ipse orat, quia voluntas est est voluntas mes. Il che nel nostro Idioma tradotto dice. L'Aquila vedendo dall'altezza dell'aere, che alcuno voglia nuocere alli polli fisoi, subito correge cala giù à volo per difenderlis Così appunto io vado prevedendo qual cosa più vi giovi. Perciò tall'ora, dico, the dimoriate, tall'ora the partite, ma gis the è tempo opportuno, andate alla Città d'Amalfi à visitare l'Apostolo mio Andrea, if quale mentre visse mi se di se medesimo un Tempio adornato d'ogni virtir. Indi è, che io l'hè costituito in quella Città, quasi un Conservatorio delle mie grazie. Perciò che à tutri coloro i quali colà vanno fedelmentere col debico modo à visitarlo, non solo viene scarricata l'anima da" pecesti , ma di più abbonderanno di una consolazione eternaz. ne deve ciò arrecare meraviglia alcuna, perche egli non fi arost della Croce mia ma la portò allegramente, e perciò io non. 🖿 arrofsico udire, e ricevere coloro, per li quali egli mi priega, perche la sua volontà, e mia. Per tanto siccome ora ivi tutti i Vicerè del Regno si conducono , così per avventura. quati tutti i Rè, che in Napoli refidevano, à visitare questo S. Corpo con grandissima divozione si menorono, arricchendoli di varii doni, essendo, la Cappella sotto cui giace il Gloriolo Apostolo Regia, ed arricchita dall' Invittistima Casa d' Au-Aria di molte annue entrade, per cui i Canonici ogni di can112 Monda della de

tano una Mesa. E con tiero des questo Apostolo S. Pietro, il primo chiamato da Cristo, e fratello delle Apostolo S. Pietro, facendo alla giornata infiniti miracoli. Con tutto ciò molti pechi sono del nostro Regno, che vengono à vistario. Tuttavia hò fatto una osservazione intorno à quelli che à sol fine si partono dalla propria patria, ò provengono apposta per visitare il S. Corpo dell'Apostolo Andrea, che volendo vedere il Santo siquore, detto la Masma, mirabilmente si vede quasi ingio ellato especio coverchie, che su del Carasino stà riposto, della S. Manna, il che non tutti quelli, che continuamente vengono in Amalsi visitando il S. Corpo, ottengono tal grazia, ma solamente qualche goccia si vede, forse lo fara si sede, è secondo la disposizione della Manna, è pure conforme piacerà al Signore, ed al S. Apostolo.

Ma vedendo il Cardinal Capuano, che una Città d'Amalfi cotanto lilustre stava senza scuola pubblica, dove porteansi approsittare i poveri Cittadini, con propri suoi denari sondo detta scuola si per li Clerici, come secolari, nella detta Città, come di quei di Atrano, la quale Carta di sondazione viene apportata da Gio: Battista Bolvito, e dall' Uguelli cita

comincia.

In Nomine Dei Salvatoris Noßri Jesu Chrißi Anne ab isour nutione ejus millesimo, ducentesimo octavo temporibus Domini Fiderici Dei Gratia Regis Sicilia, Ducatus Apulia, & Principatus Capua, & undecimo anno Regni ejus Amalphia die 20.

mensis Octobris Indit. 12. Amalphia.

Devote mentis intentio charitatis accensa frattibus ed magis virtutum proficit incrementis, quò ampliùs bonorum operant. sudiis procurat, commoda proscimorum in laboris nàmq; studit quisq; proficit, vocationi sua brachium; Obi dùm virtus crescit, operis pramii siducia proscit, & spes retributionis augetais unc enim justitia nostra manipulos offerentes uberes fructatis pietatis colligimus si bonorum operum semina, charitatis subitatis subitatis con pramittamus, dicente scriptura: Quacunq; seminaverit bomo, hac metet. Ea propter Nos Petrus Miseratione Divina tituli S. Marcelli Prasbyter Cardinalis silius Domini Landulphi, silii Domini Joannis Capuani, silii Domini Antonii Comitis de Prata: considerantes, quod talentum scientia nobis creditum, tenemur sideliter dispensare, & doctrina sudiis emni poscenti

Cofee d Amal for 112

V.

diligenter deffe, foundum fallants confilium deriventur fon ses tui foras , & c. , quia tantim Sanda Romaile Amathitana Reclesse ministerium, & sollicitudo continui per tardat à des bito, quo tenement sanieri fretus confilio beneficii nostri gratia. quam personaliter non valemus, per alios volumus impertiriz Quoniam non in solo pane vivit boneo, sed in oneni verbo, quod procedit ex pre Dei . Ad honorem igitur Omnipotentischei , & remissionem mccatorum nostrorum & communem Ecclesia & Civitatis Amalphie, & Atrani scripti doncessione Bangimus, & ordinamus , nunc: , & imperpetuis temporibus fcolam liberalium artium in Civitate Amalphie regenda , all Ichola , Fam laici Amalphin, et Atrani volentes studere sine pretio doctrine fructus, et gratia solo findio valeant comparare, per quos findit fructus scholares iph vita sue consulant, et quieti pro cujus Magiftri Schola usu perpetud deceme uncias auri Magiftro, qui scholam iplam regat prasentialiter featuimus fingulis percipiendas Universitas de possessionibus, quas nos emimus in Civitate Sura renti, es pertinentiis ipfius à Judice Joanne Vulcano., et à Sergio filio ejus, et à Germano Judicis Joannis Sergio Vulcano con-Tobrinis noftris secundum tenorem chartarum, quas nobis inde fecerunt, quarum possessionum redditus astimati sunt trium unciarum auri per fingulos annos , et de possessionibus, qua sunt in Amalphia, et pertinentiis Amalphia; quas Manso, et Joannes fratres nostri de nostro pretio emerunt, et sibi inde chartas fierà fecerunt, et consenserunt ad opus ipfins schola secunduna nostram ordinationem Universitati de domo juxtà Episcofium Amalphia.cum omnibus suis pertinentiis, quam emerunt à Pantalcone Comite Mauroni, et alia domo in platen Bammacariorum Amalphie cum omnibus suis pertinentiis, qua fuerunt Constantini Connosolfo; & Apotheca in immulo Amalphia came omnibus suis pertinentiis, qua fuerunt Sergii de la, quarum redditus assimati sunt ad valorem alia-The frium unciarum auri per singulos aunos, et de vinea, & farno, et omnibus pertinentiis, qua est in majori, quam dicti fratres nofiri de nofiro, ut dictum eft, pretio emerunt à Domina Purpura Capuana, et alia vinea, Castaneto, et Sylva in Agerola ad Planillum cum omnibus suis pertinentiis, quam similiter ab cadem Domina Purpura emerunt, et de alio Castaneto in codem loco quod emerunt à Leone Fontana Rosa, et de alia vinea, et terra, et Resario de Capite Pennulo cum emnibut suis perti-

nenti is , quit smiliter emenunt ab beredibut Pannulphi Verameş ji de Scala, quarum possessionum redditus astimati suns ad valorem quatuor unciarum auri per fingulas annos, etità Magister ipse consequetur singulis annis pro labore studii ejus dem schola de redditibus nestrarum possessionum dictas decem uncies auri, fine aliqua contradictione . Volentes autem ordinationem iftam, & flatutum noftrum perpetud permanere, decernimus, ne in vitamofira per nos flatuatur. Magister, qui scholam ipsam regat, & findto scholarum, ficut dicium eft, diligenter intendat. & possessiones pradictas habeat, & redditus earum pro voluntato fua disponat. Percipions inde mercede sua fingulis annis di-Bas 10. uncias auri, & quia nos hoc beneficio dunimens supplemdum pretium, quod solent scholares solvere magrifiris suis, iden Magister, qui pro tempore fuerit sine pretio gratis legat scholaribus Amalphia, & Asrani, tam Clericis, quam laieis feudere vo lentibus. Post obitum verò nostrum jus istud. & ordinazionem infins schola habeant duo nepotes nostri Clerici Leo filius Jeannis, & Sergius filius Mansonis fratrum nostrorum , vel qui en eix fuerit superfies, ut ipfi loco noftro Magifirum idoneum eligant, & statuant, in schola ista cum omnibus nostris possessionibus, & redditibus, ut superius continetur. Et post obitum corum ordinatio ipsius schola deveniat ad manus, & potestatem prafati Mausonis, pradicti Joannis fratrum nostrorum, vel qui en eis fuerit superfies, ut ipfi loco noftro Magistrum idonenne eligant, & Ratuant in schola ifta cum omnibus nofiris peffeffionibus, & redditibus, ut superiùs continetur ipsius schola fudium, sum omni integritate concessionis nostra semper dures in Civitata Amalphia. Hoc etiam exprimendum censemus, at unlo tempore feudium schola vacare possit, ut si Magister ordinatus in schola ipsa per nos, vel per alios ad quos, ficus dictum eft, w dinatio ifta dirigetur, vel non fuerit idoneus, aut longa cen ris instrmitate, vel senectute, tam gravis, & inutilis fui quod non possit commode attendere studio ejus schola, liceat to bis. & supradictis ordinatoribus ejusdem schola, ipsum amovere . de alium convenientem flatuere , cum supradictis possesse nibus , & redditibus , qui scholam , & fludium compens ser regat ad profectium scholarium, ficut superius contineum Hoc esemine ad perpetuam ordinationis nostra sirmitatem statut mens, us mea ipfic neposibus noftris Clericis, nec baredibus iffe sumo fratrumo mofrorumo , vel cuilibes de Leneratione softra in MT:

Coffad' Amalfi. 115

Popetsiu liceat de his ominibus nofiris po ffessionibus, 👉 redditi bus ad electionens scholarians deparatis aliquid minuere. Subtrabere, vendere, donare, commentare, vel mode que libet alienave, vel febi retimere, quò minus schola sendinus semper duret. secundum prasentem dispositionem nostram, sed semper ad usum ipfeus schola conferences commin supradicto modo, 👉 fe alignid de premissis contra nostrane dispositionem ab aliquo pransissorum aliter fuerit prasumptum, irritum set pomitus, & inque y noc aliquid robur babeat firmitatis, quod fripsi nopotes nostri Clerict, vel beredes ipsorum Fratrum minorum bac ominin non compleverint, servaverint , & erdinaverint secundum dispositionem mostram, qualiter superius continetur, prasumpserius de supradictis possessions, & redditibut libit, vel tetum, vel partem vetimere, vel mode quolibet alienare, vel ad alium usam transforre . Tunc Archiepiscopus , qui preerit Amulphitana Ecclefia, & Capitulo ejusciem Ecclefie ad, quorum utilitateus prafens ordinatio ejusdem Schola regi redundare videtur, en vice, & quoties fuerint iph nepotes noftri Clerici, vel baredes fatruum nostrorum malitiosi, vel negligentes, ut vel mon ordinare Scholam, ut pradictum eff, vel ad alium usum tozum, vel aliquid supradictorum velint transferre, licentiam & potestatem habeaut ex prasenti nostro satuto saciam ipsorum irritare, & evacuare, & absque alicujus, vel aliquorum contradictione, liberè ordinare Scholam ipsam, cum omni integritate sollessionum, & reddituum, secundum pradictam ordinationem mastram; Nec ettam idem Archiepi/copus, & Capitulum Amal-Phisauum babeant potestatem de bis omnibus nostris possessionibus, redditibus ad regimenScholarium deputatis aliquid minueres fubtrabere, vendere, donare, commutare, vel modo quolibet. allenare, vel fibi resinere, veluliquid corum in beneficium Ec-. elefearum statuere, quominus schola kudium semper duret, se-u undum præsentem dispositionem nostram, sed semper ad usun ibbus schola conferantur supradicto modo. Et si aliquid de pramillis contra banc nostram dispositionem ab Archiepiscepo, vel Capitulo aliter fuerit prasumptum, irritum sit ponitus, & icano, nec aliquid robur babeat firmitatis. Si verò Archiepiscopas, vel Capitulum super ordinationem iphus schola, tunc neeligentes extiterint, aut contrà prasentitio erdinationem no-Arque de chola ipsa venira prasumpfuriar france popumunitat 41.1

Civitat um Amalphie, & Atrani, ad quorum commodum prefens ordinatio fruduosa pervenit, licentiam , & potestatem babeant ea vice . Et quoties ad Archiepi |copum , vel Capitulum predicto modo, devenit ordinatio. Si ipfe Archiepiscopus, & Capitulum malitiof , & negligentes fuerint , ut vel non ordinare scholam, ut predictum est, vel ad alium usum totum, vel aliquid supradictorum velint trasferre , libere , & abjque alicujus , vel aliquorum contradictione ordinare scholam cum omni integritate poffeffionum, & redditum Supradictorum, secundum prædictam ordinationem nostram, nec etiam communitas ipjarum Civitatum habeaut potestatem de his omnibus nostris possessionibus, & redditibus ad regimen scholarium deputatis aliquid minuere Subtrahere, vendere, vel ad alium usum transferre. Quominus Schola fludium semper duret, secundum presentem dispositionem nostram, sed semper ad usum hujus schole omnia transferantur supradicto modo. Et si aliquid de premissis contrà banc dispositionem nostram à communitate ipseus Civitatis fuerit preferiptum, irritum fit penitus, & inane, nec aliquid robut babeat firmitatis. Adicimus etiam ad majorem ordinationis nostra cautelam, & perpetuam fecuritatem, ut si communitate predictarum Civitatum, etiam negligentes fuering circa dictam ordinationem nostram ejusdem schole, tunc ea vice, & quoties ad communitatem ipfarum predicto modo devenerit ordinatio, fi ipfa communitates predictarumCivitatum malitiofe. o negligentes fuerint, ut vel non ordinare scholam, ut pradictum eft: vel ad alium usum totum, vel aliquid supradictorum veliut transferre, ordinatio ipsa ejusdem schole perveniat ad Remanam Ecclesiam, ut per Summum Pontificem libere, & absq !! alicujus, vel aliquorum contradictione ordinetur, & flatuatur in Civitate Amalphie, schola ipsa cum omni integricate possessonum, & reddituum ficut suprà dictum eft, ut presens ordinatio ipfius febole semper durare valeat, secundum predictam nofram dispositionem in perpetuum. Hoc tamèn nobis jure reservato, ut si nos in vita nostra voluerimus aliquid de supradicis possionibus minuere, vel adijcere, aut de aliquo ex eis commutationem facere, liceat nobis boc facere, fecundum voluntatem, & dispositionem nostram, ita tamèn, ut redditus ipsarum decem unciarum ad usum ipsius schole in earum remaneant in gritate , secundum predictam ordinationem nostram , ficu

petide ordinetur in perpetuna. Si quis autem contrà banc no Bram ordinationem modo quolibet venire prasumpserit, vel in aliquo en violare tempore velit, & ab intentione sua uon resipuerit,mille solidorum Amalphie Regio Fisco pena subjaceat. Ad buous autem nostre ordinationis perpetuum robur. & inviolabile sixmamentum per tria fimilia scripta per manus Magistri Fortunapi Curialis, & publici Notarii Scribe, & subscriptione testium manibus jusimus roborari, anno, mense, et inditione pratitulatis: nam en nobilibus nostris germanis Mansoni, et Joannis silii Magnifici Domini Landulphi Capuani : Charta hec ordinazionis per omnia placet, et quia dicias possilliones de proprio prezio Magnifici Domini Cardinalis Dom. fratris nostri emimus , 😅 Chartas earum non habemus, ut superius per ordinem.continesur, ordinatio ipsa, quam inde idem Dominus Cardinalis starieit, et ordinavit, ficut pradictum est à nostra parte, firma, es Bubilis permaneat in perpetuum, et omni tempore dicta possessomes, et redditut eaguns ad usum ipseus schole transeaut supradicto modo in perpunum, quod superiùs diflurbatum eff, legisur beneficio.

🗫 📯 Manfo prodictus filius Domini Landulphi Capuani toftis oft.

\* Ego predictus Joannes filius quondam Landulphi Capua-

🛧 Manuel filius Domini Landulphi testis est.

A Joannes de Judice filius Domini Marini teßis ef.

Magifter Fortunatus Curialis, qui supra scripfit bane

Ebartam, et confirmavit.

Ne di ciò contento il detto Cardinale, volle altresi in honore di S.Pictro fratello dell'Apostolo S. Andrea, drizzare una Chiesa, con un Monastero de Padri Cisterciensi, nora vi habitano Cappuccini, il quale familiarissimo essendo stato dell'Amperadore Friderico, che molto divoto era di questo Sagro Ordine, e s'adoperò in guisa tale appo di questo buono imperadore, che per tal fondazione ne ricevà molti doni, secondo dalle carte di donazioni appare da lui satte à quel Moniste-

Fidericus Dei Gratia Romanorum Imperator Jemper Auzufus,& Ren Sicilia.

Per prajous fariesmu mouns facinus : Ordun fic fidelibus

nostris, tam prasentibus, quam suturis, quod nos babentes proculis, piam, & laudabilem ord. Cisterciensis Religionis, intuitu pietatis divina, quo ni Religionem pradiciam, scimus devopissime samulari, nec non pro rimedio animarum dictorum Augustorum quondam parentum nostrorum Venerabilem Abbatem,
& Conventum Sancii Petri de Amalphia Ordinis pradicii, irc.
Datum Ferrentini duodecimo Martii, nudecima Indicionis.

Quest'Imperadore per l'anima sua ad istanza del medesimo Cardinale Capuano, e per tutti gl'altri suoi Augusti, dona a questo Monastero detto la Canonica, mille tarì d'oro ogn' anno, da doversi esigere nel ténimento di Tropea, non solo, che riserisce la scrittura, anche allegata dall'Abbate Ugheli.

Ma il buon Cardinal Capuano in suffragio de'poveri, volse altresì fondare nella sua padria un'Ospedale, & à quelto sene affignolli una Chiefa, dedicata alla Gloriofa Vergine Maria, chiamata fin à tempi nostri dell'Ospidale, con ricchi supelli lettili, & annue entrade con tutto que luogo, che da tal Chiesa comincia fin'à Pugerola, oltre di tanti beni stabili riposti in Amalfi, Sorrento, Cuma, parte da lui comprati, e parte per concessione Regia creditata da suoi Maggiori, dove pose il Priore con i Monaci, che dovessero aver cura delli poveri infermi, con questo statuto però, che alienando, ò volendo commutare in altra cofa, sì fatto Ospedale, debbiano i PP. della Canonica prendersi il luogo, e per lo contrario volendo i PP. della Canonica alienare,ò commutare in altra cosa i loro beni, debbiano i PP. dell'Ospedale in ciò provedere, e pren-Elersi quel Monistero, la qual Carta di fondazione per sodisfa-🗱 questi Cittadini d'Amalfi,da noi qui si arreca.

In Nomine Domini Dei Salvatoris Nostri Jesu Christi Anno

**n**b Incarnatione ejus 1213.die 15.0ctobris Indit.2.

Pia mentis desideria recia voluntatis procedunt arbitrio cum temporalia comitantur aternis, perituris mansura, terrenis colestia prapenunter. Tunc enim affectus humanus operi suo nomen imponit, cum pensata voluntate spiritus, qui sigmente corporis praemines dignitate natura, temporalium commode charitatis prosiciunt in unguientum, & sana mentis radio spiritualium prosiciunt incrensenta currentes enim in stadio transtoria vanitatis, & labentis vipulaques mentis acumine tan-

Cofta d'Amalfi. 119

so superna vecationis bravie verius propinquamur, quanto desta sarcina temporalium, & mundi substantia sideliter erogata empeditius contendimus ad aterna. Cupientes igitur cum exulsatione portare manipulos noftros in die Missionis extrema; Nos Petrus diguitate Divina , Tituli S. Marcellini Presbyter. Cardimalis inspirati à Domino, à que bonum omne procedit, pro rewiffione peccatorum nokrorum, & parentum nohrorum, & pramio remunerationis aterne disposuimus Domino temporaliter constructe domain Hospitale ad subsidium pauperum in Civitate Amalphia in Ecclefia S. Marie foris portam, quam fc. domum Hospitale Christi freti auxilio convenientibus fabricis ; 🗗 adisiciis adificaverimus, speciantes eleemolynis, & benefictis ad opus pauperum temporalitèr, impenfis eternalitèr adjuvari , ut quod in carnis conversatione commissimus, spiritus empiatione diluatur. Cum igitur favente Domino domune ipsam pro voto montistrectum, & consumatam viderimus, & in ea pauperes. 🕆 Christi digne valeant substentari 🕻 🗗 temporalium subsidio recreari, domum ipfam tàm in Ducatu Amalphie, quam in aliis locis sufficienter dotavimus. & ditare curavimus possessionibus, et planimis beneficiis, et ornamentis nostro pretio comparatis sideliter acquistis, que omnia seriatim, et distincte prasentis scripti ipsi bospitali offerimus, et confirmansus Ecclefiam ipfam Sancta Maria cum comibus tenimentis suis, et totum locum, et tenimentuus ubi bolpitale ipsum situm est, cum vinea, et borto, terra, et oliveto à flumine usque ad Montem Pigellula, et duobus molenninis ibidem conjunctis cum omnibas illorum pertinentiis, qua ex Regia Donatione obtinuimus, et jutegrume furnum ips bospitali conjunctume, et cum duabus in Amalphia positis ad Campuns cum omnibus adificiis, et pertinentiis corum, et integrum pastinum foris portam, postunt, quodram fuerat Sergii Ricca cum suis pertinentiis, et integrams domum, et bortum in Amalphia supra murum postam, quo quidem fuit Nicolai Subcotta, et integrum Balneum, et domos tonjunctas, et junta murum Civitatis supradicta Ecclesier 8. Maria, quas emimus à Petro Domini Mastali cape omnibus iltarum pertinentiis, & integras vineas, Caftaneta, Sylvas, terras in Agerula positas, qua suerunt quidens de ipsis de Rosa cum omnibus illorum pertinentiis, qua pure emptionis obtinuiwous, & ominia tenimenta, & posessiones, & aliq in tenim

Aft of i a de la

720

Bis Surrenti pofituir qua quidem fuerant Ecclefia S. Georgii de Neapoli , ubi at V Mone dicieur , & alia tenime in coden loco qua fimiliter ribimus fecundum sengrem infirumenteres ana inde obtinuimus . & alla sonimonta po villands ta tenimentis Surrenti polita , qua en dom Bario abelinular omnibus pertinentiis , & interpatanimenta 🎏 poseffin servas apud Tuscianum, quas emimus à Confantino Papa Sone , & à Matteo Scippizzo de Salerno , camennibus illa pertinentiis . & terram , quam fuerat Giliberti filii Presbyter Roberti it eodem loco Tusciani , cum omnibus suis pertinentiir & integram tertiam partem terrarum , & tenimentorum, que en Regia donatione obtinuimus apud Cumas, cum suis pertinen tiis, & de omnibus his supradictis tenmentis, & possessionibus omnia instrumenta, qua habuimus eidem bospitali tribuimus= & ad decorem ipfius hofpitalis dedimus fibi, & obtulimus de ornamento Cappellarum nostrarum Calicem unum argent ponderis novem unciarum, & thuribulum unum argenti ponderis unius libra, & dimidia uncia, & cappam unam de examite rubeo cum lista de auro frisco, & planetam unam jericam de purpura , prater alia minora , & quotrdiana ornamenta , que ipsi hospitali obtulimus. Volentes igitur hac omnia in prafato hospitali ad decorem domus, or Christi servitium perpetuo integra, & illibata manere, tanquam primordia, & fundamentum ejus dem hospitalis, statuimus, disponimus, & cum hac conditione donamus, & omnia superius nominata, qua per nos in ipso bospitali oblata funt , & confirmata , tam in possessionibus= tenimentis , vafis , veftibus , & ornamentis ad subfidium pauperum, & decorem ejusdem bospitalis perpetud maneant, & ferventar, nec licitum fit alicui priori, vel fratruum ipfius bo Spitalis, vel alicui Ecclefia, vel faculari persona de his omnibus Superius nominatis aliquid vendere, donare, infendare, commutare, obligare, subtrahere, imminuere, . ipsi hospitali per hos specialiter attendatur. Quod si aliquis nostra ordinationis, & confirmationis temerarius ofor extiterit, & contra statum prajentis scripti venire prasumpserit, & de supradictis omnibus aliquid vendere , donare , infeudare , commutare, obligare, subtrabere, imminuere, vel modo quolibet alienare per omnes vices, quibus hoc attentaverit liceat Priori, & fratribus Canonicis, quam pro Salute anima noftra in tenimento Civitatis

visatis Amalphia nostris sumptibus adificamus illud renovare. irritare , penitus difturbare , & fi Prior ; & fratres ejufdem hospitalis volucrint à suu intentione resipssoure, ipsi fratres Canomiti illud ad suum commodum transferre valeant, & tenere similigna contradictions Prioris . 6 fratrumm ejusdem bospitalif. Liesili mode f de bis possessibus, & tenimentis qua jam contulimus ipfi Canonici, Prior, vel fratres ejusdem Camprica, vel quacumque alia Ecclesia, vel sacularis persona aliquid vendere, donare, infendare, commutare, obligare, subtrabere, imminuere, vel modo quolibet alienare voduerint per omnes vices, quibus boc attentaverit, liceat Priori. & fratribus ipfius hospitalis illuduebocame, irritare, & peni-Bus diffurbare, & fi Prior, Fratres ejufden Cononies anolue-Tint à sua intentione resprscere, ipsi fratres bospitalis illud ad suum commodule transferre valeant, & tem re sine sliven en. tralificae Prioris, & Fratruum ejus dem Canonica. Ad balus anum Constitutionis, & Confirmationis robur, & inviolabile frmamentum frajens scriptum per manus Magistri Fortanati publici Notarii Amalphia scribi, & subscriptione testium justi. wus communiti anno, mense, & Indit. supradictis, quod superius difeurbatum est, & emendatum de ornamento legatur. Conflantiume Scalensis Episcopus se subscripte.

Matthaus Archidiaconus Amalphitanus testis est.

Matthaus Constantii Archidiaconus testis est.

Gerbinus ejusdem Domini Cardinalis Cappellanus.

Manfo Presbyter de Galofulo teftis eft.

A Joannes de Judice filius Domini Marin i sepis eff.

Joannes filius Domini Sergii Capuani teftis eft.

Philippus Domini Joannis de Judice testis est, scriptum per manus jam dicti Magistri Fortunati publici Notarii Civisasio Analoh æ.

Mà con tutto che il Cardinale fondato avesse il Monistero della Cananica, e l'ospedale per l'utile de'poveri nel seguente sodo, che l'abbiamo ratvisato, sensa potersi cosa alcuna alienare, è commutare. Con tutto ciò nella Canonica introdotti tsendosi app. Campuccini, & essendosi levata via la Religgiorn de Canciseri. Hoggidì il Pontesice di sì fatte entrade da siphi in commenda. Al che gli Amalsitani dovrebbero provedere, col rappuesentare le sue ragioni à sua Santità, assinche

que\_

tano una Messa. E con tutto che questo Apostolo sossi estro, il primo chiamato da Cristo, e fratello dell' Apostolo S. Pietro, facendo alla giornata infiniti miracoli: Con tutto ciò molti pochi sono del nostro Regno, che vengono à visitarlo. Tuttavia hò fatto una osservazione intorno a quelli che à sol sine si partono dalla propria patria, ò provengono apposta per visitare il S. Corpo dell'Apostolo Andrea, che volendo vedere il Santo liquore, detto la Manna, mirabilmente si vede quasi ingioellato quel coverchio, che sù del Carasino stà riposto, della S. Manna, il che non tutti quelli, che continuamente vengono in Amalsi visitando il S. Corpo, ottengono tal grazia, ma solamente qualche goccia si vede, forse lo fara la fede, ò secondo la disposizione della Manna, ò pure conforme piacerà al Signore, ed al S. Apostolo.

Ma vedendo il Cardinal Capuano, che una Città d' Amalfi cotanto lllustre stava senza scuola pubblica, dove poteansi approsittare i poveri Cittadini, con propri suoi denari fondo detta scuola si per li Clerici, come secolari, nella detta Città, come di quei di Atrano, la quale Carta di sondazione viene apportata da Gio: Battista Bolvito, e dall' Uguelli che

comincia.

In Nomine Dei Salvatoris Noftri Jesu Christi Anno ab Incarnatione ejus millesimo, ducentesimo octavo temporibus Domini Fiderici Dei Gratia Regis Sicilia, Ducatus Apulia, & Principatus Capua, & undecimo anno Regni ejus Amalphia die 20.

menfis Octobris Indit. 12. Amalphia.

Devote mentis intentio charitatis accensa fratribus ed magis virtutum proficit incrementis, quò amplius bonorum operum studiis procurat, commoda proximorum in laboris namq; studio quisq; proficit, vocationi sue brachium; Obi dum virtus crescit, operis pramii siducia proficit, & spes retributionis augetur: Tunc enim justitia nostra manipulos offerentes uberes fructus pietatis colligimus si bonorum operum semina, charitatis studio pramittamus, dicente scriptura: Quaccunq; seminaverit homo, hac metet. Ea propter Nos Petrus Miseratione Divina tituli S. Marcelli Prasbyter Cardinalis silius Domini Landulphi, silii Domini Joannis Capua silii Domini Antonii Comitis de Prata: considerante molis credii

Costad Amalsi.

altra Chiesa col juspatronato di sua Casa dedicata à S.Michele Arcangelo. Fù costui Prelato di gran talento, al quale Onorio III. per le fierissime discordie nate trà il Conte d'Avellina,
e l'Arcivescovo di Salerno: à lui he commise la causa.

In quest'anno per la morte socceduta ad Ottone su coronate l'Imperadore Federico, il quale prese per suo compagno suo figliuolo Errizo, intitolandolo Rè di Sicilia, già Duca di Puglia, e Principe di Capua, contro l'opinione del Costo, e del Summonte, che asseriscono esser ciò avvenuto nell'anno 1223. il che appare da una vendita, che sa Truda Abbadessa del Monistero di S. Angelo di Atrano al Vescovo di Minori di quei tempi, insieme colla figliuola di Sergio dello Giodice, e colla sigliuola di Sergio Napoletano, & altre nobili Monache, di quel paese, consistente in due botteghe riposte nella Città di Minori, con altri stabili, la quale carta, benche sosse apportata dall'Ughelli. Con tutto ciò da Moi per memoria di sì fatto Monistero (già profanato) qui s'allega.

In Nomine Dei Salvateris Nostri Jeju Christi, Anno ab Incari natione ejus millesimo, ducentesimo nono decimo sumporibus Domini nostri Friderici Dei Gratia Romanorum Regis semper Augusti, & Regis Sicilie. Regnante Domino Herrico carissimo sus suo felicissimo Rege Sicilie, Ducatus Apulia, & Principatus Capua anno 6. die 5. mensis Junii Indit. 7. Atrano.

Certi sumus nos Truda Demini Gratia Monacha, & Abbatissa Monasterii puellarum vocabulo Sancii Angeli, qua constructus, & dedicatus est intus Atrano, prope arena maris, &
filia Domini Sergii Judicis, & Filia Domini Sangii Neapolitani, una cum cuncia Congregatione, nostrisq; survibus manentibus
ipsas supradicti Monasterii, atque per consensum, & voluntati
tem de ipsis portionariis supradicti Monusterii à presenti Atpromptissima voluntate venundedimus, & tradidimus vobis Domino Joanni, Domini Gratia Episcopus Sancia Sedis Beatissime
Trophimenis Christi Martyris de regimine Minoris, & silio nostri Domini Roberti Cavelli, & per vos in pradicto Episcopio Ecclasa Beatissima Trophimenis Christi martyris de regiminis Miporis, idest plenarie; & integre ipsa due Apotheca conjuncta,
qua sunt modo casalina, qua predicto Monasterio linho ab ansiquis temporibus in regiminis Minoris, & sunt aliquis sotemptrionis ab ipsa terra mana de pradicto Episcopio cialinus,
temptrionis ab ipsa terra mana de pradicto Episcopio cialinus,

1819

123

jam ficut fibi sunt ambe supradicta Apotheca, quam vobis vel nundedimus de canto in cantu de longitudine, & latitudine, & cum regia, & fenestris, & cum salvis vies suis, & cum omnibus adificiis suis, & pertinentiis, atque introitis suis, & ad fabricandum cum omnibus corum pertinentiis. Unde nibil vobis exindè exceptuavimus, sed plenitèr, 👉 🗜 ne omni minuitase amba supradicia Apotheca, & omnia eorum pertinentia. qualiter superiùs legitur vobis illas vendimus, & tradimus per omnia . . . . qualiter , & superius legitur, et nulla causa nobis exindè non remansit, et ipsa charta, quod inde habuimus, vobis illa dedimus, et firmamus vobis, si plus charta inde inventa dederit, qui ibidem pertineat nos, et nostra po-**Sine**, mittamus eas subscriptas potestate vestra, et de vestris nosteris sine omni occasione, et talitèr illos habeatis, et possideatis, qualiter superiùs legitur, et ficut per omnia proclama supradicia charta, quod vobis inde dedimus. Unde accepimus à vobis exinde plenariam nostram sanationem, idest mediam unciam auri moneta Sicilia, sicuti inter nos bona voluntatis convenit in omnem deliberationem, et in omnem de ut à mode, et semper sit in potestate vestra, et de posteris vestris, estarpradicto Episcopio faciendi inde omnia quacumque voluevitis sine omni nostra, et de nostra postera, atque de omni bumana persona pro parte de prædicto Monasterio contrarietate, wel requisitione in perpetuum, et nos, et nostra postera ipsius supradicti Monasterii illos defendere, et vendicare debeamus vobis, vestrisque posteris, et in pradicto Episcopio omni tempore ab omnibus bominibus, quod si minime vobis exinde fecerimus duplo supradicto pretium vobis componere promittimus, et bac tharta se sirma permaneat in perpetuum, et boc reclamamus. quia ipfa dua Apotheca, et omnia eorum pertinentia, quod ibidem habuit supradictum Monasteriü Sancti Angeli, quas vobis venundedimus, hout superius legitur sunt propè, et juntà ipsa alia Apotheca, qua sunt de ipsa alia Ecclesia, qua sunt de baredibus Domini Joannis de Pantaleone de Joanne Comite, ficut ipsa charte contineant, quod superius disturbatum as , legitura Minoris.

🌉 Matthœus filius Domini Joanis Comitis Mauronis testis

## Costa d' Amalfi.

Perpesuu liceat de his omnibus nofiris po ffessionibus, & redditi ous ad electionems scholarium deputatis uliquid minuero, subtrabere, vendere, donare, commutare, vel neodo que libet alienare, vel fibi retimere, quò mintis schola feudium semper duret. \_fecundum prafentem dispositionem nostram, sed semper ad usum ipfius schole conferentes omnia supradicto modo, & fi aliquid de premissis contra nostraus dispositionem ab aliquo pramissorum aliter fuerit prasumptum, irritum fit penitus, & inane, nec aliquid robur habeat firmitatis, quod fripfi nepotes nostri Clerici, vel beredes ipsorum Fratrum minorum hac omnin non compleverint, servaverint, & ordinaverint secundum dispositionems mostram, qualiter superius continetur, prasumpseriut de supradictis possessions, & redditibut febi, vel tetum, vel partem retinere, vel modo quolibet alienare, vel ad alium usum trans-Serre . Tunc Archiepiscopus , qui preerit Amalphitane Ecclefia, & Capitulo ejusdem Ecclefie ad, quorum utilitatem prasens ordinatio ejusdem Schola regi redundare videtur, ea vice, & quotiès fuerint iph nepotes nokri Clerici, vel baredes fatruum nostrorum malitiosi, vel negligentes, ut vel men ordinare Scholam, ut pradictum est, vel ad alium usum totum, vel aliquid supradictorum velint transferre, licentiam, & potestatem habeaut ex prasenti nostro statuto sactum ipsorum irritare, & evacuare, & absque alicujus, vel aliquorum contradictione, liberè ordinare Scholam ipsam, cum omni integritate pollessionum, & reddituum, secundum pradictam ordinationem nabrams Nec ettam idem Archiepiscopus, & Capitulum Amalphitanum habeant potestatem de his omnibus nostris possessionibus, 👉 redditibus ad regimeuScholarium deputatis aliquid minueres fubtrabere, vendere, donare, commutare, vel modo quolibet • · allenare, vel fibi retinere, vel aliquid eorum in beneficium Ecelekarum flatuere, quominus schola kudium semper duret, semudum prasentem dispositionem nostram, sed semper ad usum **iphu**s febola conferantur supradicto modo . Et si aliquid de pramissis contra banc nostram dispositionem ab Archiepiscopo, vel Capitulo aliter fuerit prasumptum, irritum sit penitus, & inane, nec aliquid robur babeat firmitatis. Si verò Archiepiscopas, vel Capitulum super ordinationem ipfint schola, tunc neeligentes entiterint, aut contrà prasentique ordinationem no-Arque de schola ipsa venire prasumpferint, tunc communitat CiviEt Sicilia Regis, & Filia Regis Aragonum.obiit.autem Anno Incarnat.M.C.C.XXII.XXIII. Junii X.Indit.in Civitate Catania.

Avendo l'Imperador Federico mirato sempre con buon cicchio gli abitanti della Costa per li loro fidelissimi servizis secondo appare da molte carre di donazione, che alcune nosili famiglie conservano, oftre di aver arricchito varie Chiese di questa Costa, rese immune da'Dazii tutti i Sacerdoti, 'e Clesrici della Riviera, cantamandoli i Privilegi concesseli dal Ri Ruggiero, la quale ferittura si conserva nell' Archivio Cat tolare di Ravello, allegate altresì dall'Ughelli, la quale di cessione su fatta in mano di Matteo d'Assistito, siglimato Bartolomeo Vescovo di Scala. Confactò Matteo la Chiesa S. Eustachio loro Juspatrature & abbellendola di Mosaico, uni delle principali Chiese, che sosse stata nel nostro Regno, molto ricca di annientrade , conforme fi legge in Carlo des Lellila quale Abbazia francova conferita ancora a Cavaller Napolitani. Veggonfi in questa Chiefs due superbissimi tumeli, un di Bartolomeo, collocato lopra 8. colonne colli feguenti verii

Hos sumulo sorpus requiescit Bartholemai

De Afflice veniale condones fill dextera Dei.

Lingua pandat ei Paradist quando resurget

Eusstaebii clemens tua Sancia prasentia funde,

Pro tumulo vivens quod te dilenit abunde

Hos velut ipse suo templo jaset intumulatus

Te cum ipse suo vivat sue sine beatus.

Auro Demini M.Ç.C.XL. die . . . mense Decembris.

L'altro è di Matteo sondatore di quella Chiesa collectione.

Matthans erezif scretus eni requiescit,
Hanc udem Stafii fic in honore pii,
Lojus in hoc pulchro requiescant membra sepulchro.
Et quod salves eum, quast régate Deum.

Effendo Leone Rogadeo Patricio, e Vescovo della Città di Ravello, in quest'anno passattà miglior vita, sù il suo Corpo in avello di marmo sepelto nella di Chiesa, ove leggesi.

Pontificis Corpus jaces bicaleonis Rugadei

Quem

perfiles ordinetur in perpetuum. Si quis autem contra banc nofram ordinationem modo quolibet venire prasumpserit, vel in a Z z quo en violare tempore velit, & ab intentione sua uon resipue-📂 🗷 mille solidorum Amalphie Regio Fisco pena subjaceat . Ad hujee autem nostre ordinationis perpetuum robur, & inviolabile firnzamentum per tria fintilia scripta per manus Magiferi Fortunata Curialis, & publici Notarii Scribe, & subscriptione testium namibus jussimus roborari, anno, mense, et inditione pratitule zis; nàm en nobilibus nostris germanis Mansoni, et Joannis sile Z Magnifici Domini Landulphi Capuani : Charta hec ordinat Z enis per omnia placet, et quia dicias possessiones de proprio pre-🕏 🗷 Magnifici Domini Cardinalis Dom. fratris nostri emimus , 😆 Chartas earum non babemus, ut superius per ordinam.contina-🕏 zer, ordinatio ipsa, quàm inde idom Dominus. Cardinalis sta-Decit, et ordinavit, ficut pradicium est à nestra parte, sirma, es Babilis permaneat in perpetuum, et omini tempore dicta posses-Sones, et redditus eaunn ad usum ipseus schole transeaut supradicto modo in perputum, quod superius difurbatum eft, legitur beneficio.

Manfo prodictus filius Domini Landulphi Capuani teftis

est.

\* Ego prędicins Joannes filius quondam Landulphi Capua?

🖈 Manuel filius Domini Landulphi testis est.

Joannes de Judice filius Domini Marini testis est.

🛪 Magister Fortunatus Curialis , qui supra scripse bane

Ebartam, et confirmavit.

Ne di ciò contento il detto Cardinale, volle altresi in honore di S.Pictro fratello dell'Apostolo S. Andrea, drizzare ena Chiesa, con un Monastero de Padri Cisterciensi, hora vi habitano Cappuecini, il quale familiarissimo seendo stato dell' Pimperadore Friderico, che molto divoto era di questo Sagro Ordine, e s'adoperò in guisa tale appo di questo buono imperadore, che per tal fondazione ne ricevà molti doni, secondo dalle carte di donazioni appare da lui fatte à quel Moniste.

Fidericus Dei Gratia Romanorum Imperator Jemper Augufus, & Ren Sicilia.

Per prajeus faripsum useum facious Vaiver fic fidelibus

dicata à S. Maria detta della Scala, così ebbe à scrivcre jet que. sta guisa. Doppo raggionanda col Sacriftano di questa Chiefa mi mostro un libro M.S., ove fr legge , che è antichissima Chiesa , 60 La due ale conforme l'antiche di Napoli, come S. Resienta S. Antifer à Nido SS. Apofole, e fimile, lo che si verifica dalle antico marmo, del quale appresso faremo menzione , e che dette abbiamo fi corroborato anche da quel tanto fe contiene nelle ferit. sure di Notar Alfonzo di Rosa, ove-fi legge che fosse fiata eresta : da'Popoli della Città di Scala ne'tempi , che 'l Regio di Napoli era travagliato dullo Guerre. Laonde tutti li populi donvicini quali era quello di Scala 🚜 vannero per iftancià ficuri in Mipeli, la quale à quei tempi tenea le verte chiuse, i con fi tra tenero sotto le mura di Napoli, e li Scalifi avitavano nel tuogo, chi fin'oggi vien detto la Scalesia, che era appresso le mura non aveano Chiesa panticolare, que potessero far official aiste. no , per queste conclusero di eligere una Chiesa, la quale 12 de le ro fabbrita non molto lontana dal luogo predetto, e fuori delle mura della Città , e le dedicorone alla Madre di Die Assunte Setto il titolo di S.M.della Seala, come Prede nell'antica tau Mell'Altare Maggiere di questa Chiefa, e cost dal Popole Scalese Priteune il cognome di S.Maria della Scala , riferbando per in leona la Scala antica arma della Città di Scala . Dopo quie-

guerre fù la Chiesa ampliata dall' istessi Scaletta, e vi orpno una Confraternità sotto titolo di S.M. configuell'and
co marmo, che stà fabbricato nel muro di questa Chiesa; do
de da mano in mano, poscia correndo ad abitare gl'altri disRiviera, si rese piazza di negozio abitata da molti Ganzilla
mini di questa Costa, che secondo il costume antico negozio
vano in Napoli. Oggi però tal piazza, e tutti i luoghi intorno
sono abitati ancora da gente di questi paesi, che sabbricano
panni dalli quali il Consolato dell'arte della Lana di Napoli
vien governato.

rovestin Napoli un' altro luogo detto la Salesia abitata alchi il gente di questa Riviera da tempi antichissimi, e su antichissimi de su la propio, dove le principali famiglie di questa fan ele ho claro domicilii di pre abbiamo detto di S. Maria della Scala, e vi fondorno la chiesa di S. Andrea delli Scopari, besche l'Engenio dica esser tal Ediesa juspatronaro della l'alglia d'Alagnio, il che non pare inverisimile, à causa

gli Rigni, i Dentici, i Branci , i Mallani. Ebbero in questa pigna lor proprie case, come tra vegonsi, e nominati da varii Autori, che scrivolto di tali famiglie. Oggi di però tal luogo è abbitato da Tornieri tutti Artefic Mquesta Liviera, come ancora i luoghi di torno de Marcanti di panni correndo ino alla Loggia, ove secondo navra il Canonico Celano erano tutti speziali di Droghe Tramonti/come fin'ora vegoniene benche egli preso avesse poscia errore in afferire inavveduamente effer tal Scalelia abitata da populi di Cales. Ma effendoi Imperador Federico II. Paffato nella Faglia ad affolder ente contro del Pontefice, ammalatofi in un Gastello dette derentino, ivi usci di vita, cosa, che secondo riferisce Gio-🕽 🐂 Villano vi fu proferita da un'Indovino , che à lui devea meine Firenze, dove à questo fine non volse mai entrare, • Perudicifimo Paolo Panza nella vita del Pontefice Insoc. 1 Vive di altri Pontefici, e Prelati della Liguisia in far pamia di questo Imperadore ingannato dal bugiardo Dirito apporta molti arti cafi fimili fuccessi à parfone di grand' affari de mi di effer letti da degne persone . Conoscendo anche dall' ann himbe parlare del fariace Spirito, egli avvila effer stato inganuato, ficcome avviene à tutti quelli, che à simili cose prestano fede, ra gradudoli più il mate 1 3 Decembre giorno di S. Lucia del predette annou 250. venne amorto, e vogliogo d che il Ma fredi fufficiolo bakardo messoli un prominità alla bocca vi accessosse il morire, Ingannati da falsametoli doltre di l'adici-Paren molti : ma de i più famosi Asfandre Epirit de cui fi gnar dasse dall seque Acharute y eschapatio esti il fluiest Moberonte di Epirochiel ampò in quel at florania in Itain soifu uccifo. Da l'ilippe antidone. Ecco ella suro incoronanceida, il che esso investe di preserro al Rè di Persia : e su che Pansonia ucciso lui ; Omloranco famoso quel detto.Guardati dal Carre L. vietato egli l'use de Carri se trovò poi scolpito un Carro nel Missico del Pugnale di Pausonia. A Pirro su detto Ajote Ea-Adjust vincere pose. Estu egli vinto da' Romani. Di più. A de fatue, che ciò rappolitatevano in Argò fà quivi ac-Ma Troma sano Salviani Capitano de Senest; anderai, comi morirai nella battaglia, e la tua testa sia la più : Tampo: Onde fit necifo, de il suo capo in cinqua d'und

picca portato per tutto il Campo. Roberto Duca di Calabria vo lendo andare contro la Sicilia li fù detto piglierai la Sicilia , 👉 averai le sue spoglie:Giunto colà fù da'suoi presa una povera denna derra Sicilia. Onde si conobbe deluso. Vedi di tutti questi 🗖 Livio Plutarco, Diedoro, Giustino, Giovan Villano, il Fazzelli. & altri. Con tutta ciò questo diligentissimo Scrittor non tralascia di arrecare altre opinioni dietro la morte di questo Imperadore. Ne cosa da tacersi egli warra, e quelche lascio scritto in una sa Cronica in penna frà Salibene da Parma dell' ordine Minore, il quale visse da quei tempi, e lo conobbe dice egle che Federico in questa sua ultima infermità, fù afflitto da Vermi, che scaturivano dalle sue Carni, è pei doppo morto nsciva tal puzza da quel Cadavero, che non si potea in alcun mede tolerare Quele per allora non se li potè dare sepultura. Merirain dell'istes male Antioche detto Illustro, Silla, Herode, Onorio Ed de Vandeli, Massimino, & Arnolfo Imperadore, e molti altri fimili sam guiuoleuti. La Biblia, Gioseffo, Plutarco, il Zangro, l'Eguatio, 🕶 il Volaterano.

Fu il corpo di Federico condotto in Palermo, e sepoleo denta un' Avello di Porfido nella Chiefa di Morreale

1/2

leggeli.

Ì.

Si probitas sensus, virtutis gloria census. Nobilitas orti possint refisere morti, • Foret extinctus Feder qui jacet intus.

quest'Imperadere bellissimo di aspetto, e molto prattico di la scienza della Metamatica, avendo imparato molto di la scienza della Metamatica, avendo imparato molto di la scienza della Metamatica, avendo imparato molto di la scienza della Metamatica, e la Sasacena. Costui meno da varie parti del Mondo, cose maravigliosissime, e specialmente molti animali prima de' Romani, non veduti in Italia, quali surono Leopardi, Cirifalchi, Leoni, Cameli, Pantere Dromedarii, Elesanti, & altre cose meravigliose.

Costui sondo in Attenzzo la Città dell' Aquila con al tri sortissimi Castelli del nostro Regno, compose molte leggi a cheritatica; e per la sicurezza d'Italia, e à savore dell' Agricologia studenti, naviganti, e litterati, delli quali su summer dente l'amatore: le quali leggi tutti sono inserte, de approva-

Costad Amalfi.

131

re un libro di legge approvato, e che per li studii si leggesse chiamato l'uso de'feudi, ò verò decima collatione, e similmente un libro le Costituzioni del Regno, fece tradurre quello, che fino à questi nostri tempi si è letto, e leggesi per li studii dell' opere di Aristotile,e di Medicina, di lingua Greca, & Arabica, e mandollo à presentare allo studio di Bologna, come per lesue Epistole appare Institui lo studio Universale in Napoli. con molti privilegii prisconvocò Dottori di tutte le facoltà, obbe appresso sempre nomini dotti facendone grandissimo conto.Costui ebbe trè moglie , la prima sti Costanza , dalla quele n'ebbe Errico primo, che su Rè di Alemagna, la sconda. Violante, ò come dicono altri Jole, da cui n'ebbe Corado Rè di Napoli, la terza Isabella Sorella del Rè d'Inghilterm, dalla quale ebbe Errico Rè di Sicilia, il quale altrest lasciò molti altri figliuoli naturali, e furono Entio Rè di Sardegna, Federico Principe di Antiochia, e Manfredo Rè dell'una, e l' eltra Sicilia.

## facendo loro ResPapa Innocenzio IV.; e quel che poi successe.

Tando i Napolitani mal sodisfatti de i Re Svevi presenti ono istati allo spesso scommunicati, e privati delle latto Chiese, e de i Sacramenti, morto Federica unitamente constituti i Baroni del Regim, e son gl'altri supruscriti, ed isterrati di Federico, negorono l'obsedienza à Mansredi, che da suo Padre lasciato era Governadore del Regno sin' alla venuta di Corrado suo sigliuolo, il che manisestando esti al Pontesio Innecenzo IV., che dovesse sin ciè prestarirajuto: surono da lui socevolmente ricevuti, tanto più che li secero intendere, che esti altro Rè non conoscevano, se non che cosui, che da esso esti altro Rè non conoscevano, se non che cosui, che da esso esti altro Re non conoscevano, se non che cosui, che da esso esti altro Re non conoscevano, se non che cosui, che da esso esti altro Re non conoscevano, se non che cosui, che da esso esti altro Re non conoscevano, se non che cosui, che da esso esti altro Re non conoscevano, se non che cosui, che da esso esti altro Re non conoscevano, se non che cosui, che da esso esti altro Re non conoscevano, se non che cosui, che da esso esti altro Re non conoscevano, se non che cosui, che da esso esti altro Re non conoscevano, se non che cosui, che da esso esti altro Re non conoscevano, se non che cosui, che da esso esti altro Re non conoscevano, se non che cosui, che da esso esti altro Re non conoscevano, se non che cosui altro esti altro Regimenta di sesso esti altro Regimenta di serio di se se successo esti altro Regimenta di successo esti altro Regimenta di se successo esti altro Regimenta di se successo e

ta per anni 15. senza il suo Pastore, e quantunque il detto Arcivescovo susse successo d'essa, tuttavia essendo uomo molto insigne passò poscia nella Sicilia, servendosene il Pontesice per Legato de'suoi interessi, essendo poi fatto Arcivescovo di Messina, e nella Città di Scala Teodoro Scacciavento, e nell'Isola di Capri, Giovanni Abbate dell'addotto Moni-

stero di S. Maria della Stella.

Stando le cose del Regno in questa guisa disposte, e venuto in Regno coll' armata Venegiana il Rè Corrado prese tutta la Puglia, & il remanente, del Regno, solamente Napoli, Capua, & Aquino non volsero riconoscerlo come lor Padrone. Pertanto posto l'assedio intorno Capua, quella Città prese, e susseguentemente Napoli, avendola tenuta assediata per lo spazio di otto mesi strettamente per mare, e per terra, la quale uscita suor di speranza per l'ajuto, che aspettavano dal Pontesico, si rese à parti, benchè poscia non li sussero stati attesi, giacchè se smantellare le muraglia, e li Castelli: disterrando molte Famiglie principali, che contro lui si erano operate. Costui vedendo nella Città di Napoli un Cavallo senza freno, che per impresa far solea quella Città, vi se accomodare il freno con esporvi questi due versi.

Hactenus effrenis Domini nunc paret habenis Rex domat hunc equum Partenopensis equus.

Li quali versi vengono scritti, e tradotti da Scrittori diversamente, e tra gl'altri dal Villano, dal Colennuccio, e dal Summonte, il quale in questa guisa l'espone.

Il Caval senza fren:ch'al suo Signore Ricusava obbedir, hor patiente Si rende, al fren del Rè colmo d'onore.

Ma Errico Rè di Sicilia venuto in Regno per vedere Corsado suo fratello, su per ordine di questo crudelissimo Corrado satto morire per mano di Giovanni Moro Capitano Sarraceno, nel Castello di S. Felice in Basilicata, cosa, che dispiacque tanto à Dio, che permise, che Corrado morisse intossicato, per opera di Mansredi, il quale sece ancora la vendetta dell'infelice fanciullo Errico, facendoli tagliare la testa à Giovanni Moro, che avealo ammazzato.

Vogliono alcuni, che Corrado fusse morto in Fogs tri in Melsi di Puglia scommunicato, il corpo di cui be Costa d' Amal si.

Ma flato, chi abbia detto effer sepolto in Napoli, nulladimene altri afferiscono effer'istato trasportato in Messina, e che sa quella Casa, ove trovavasi avanti sepellirsi, vi si appleciò il suoco, brugiandosi quel Cadavere, al quale in vece di sepoleral apide Marc'Antonio de'Cavalieri di questa Riviera li se questa callegato dal Summonte.

Funere Corradus caruit, tumuloque rebelli.
Utraque namque negat munera religio
Atque ossa illius mediis dum servat in undis.
Trinacris, ignir edam intumulata cremat.
Discite vos Reges Divos non temmere: punit
Vos natura Dei, sopè ministra reos.

Lasciò Corradino svo figliuolo; altri però dicono suo nipote figliuolo di Errico Primogeuito dell'Imperador Federico, quale openione è seguitata da pochi. Fù questo Rè, inumanissimo, che di gran lunga di crudettà trapassò il Padre, e vogliono alcuni, che suor della bellezza del corpo, tutto il rimamente era bruttissimo.

Inteso adunque la novella della morte del Rè Corrado dal Pontefice Innoc. IV. egi?, che in Perugia trovavafi con un fortissimo Esercito venne in Regno chiamato da Napolitani che nauseati delle tirannie de Suevi, cui per Rè volcano, 😘 stui, mentre à pigliare tal possesso veniva nella Città di Capua ered Arcivescovo di Amalsi Gualdiero, uno de'più cari suci familiari, per esser passato l'Arcivescovo Pignatelli nel Regno di Sicilia. Venuto dunque Innoc. in Napoli, fu ricevuto con piacere universale, ove à vederlo concorse quasi tutto il Ro gno. Costui vedendo smantellate quella Città delle sue antiche muraglie, à sue spese la circondò di nuovo; nel qual tempo Manfredi, che l'animo perverso avea, ed intento à divenir el-Rè di Napoli, quantunque da per se stesso nulla avesse potutos con tutto ciò seppe fintamente umiliarsi col Pontesice, che avendone ricevuto il primo posto appò di lui; seppe poscia co-31. destramente raccogliere ogni eserci , che ruppe gl'Ecclefia-Rici, întorno Foggia, la cui novella intesa da quel S.Papa su esgione della sua infermità morendone per il dolore in Napoli per un tratto così ingrato, ed iniquo, il corpo di cui nella Chiesa di S.Lorenzo, che secondo gl'antiche storie, narrano, stava unita colla Chiesa di S.Restituta; sù sepolto il Pontesice

con dispiacere grande di tutto il Regno di Napoli, ove è la sua statua con varie lapide.

Innocentio IV. Pont. Max.

De omni Christiana Rep. optime merito
Oui Natali Sancti Joannis Baptista.

Anno M.CC.XLI. Pontifex renunciatus
Die Apostolorum Principi Sacra Coronatus
Cum purpure erimus pileo Card.

Excornasset Neapolim

A Corrado eversam S.P. Restituendam
Curasset innumerisque
Aliis præclare, & prope Divine gestis
Pontificatum suum

Quod maxime illustrem reddidisset

Anno M.CC.LIII.Beata Lucia Virginis

Luca lucescit.

Questo buon Pontesice essende divenuto Rè di Napoli meritamente confirmò à gli Amalsitani, & à gli Atranesi tutti i Privilegii d'Immunità concesseli dal Rè Ruggiero, dal Rè Guglielmo, dall'Imperador Federico, e da tutti gl'altri Rè, onorandoli di molti titoli, dove si vede, facendoli liberi, & immun dalle Dohane, da i Dazii di tutto il Regno di Sicilia con tutti i luoghi sottoposti à queste due Città, essendo Tramonti, Gragnano, & altri pacsi, dove si vede, che sin à quei tempi queste due Città aveano il dominio d'altri luoghi, facendosi menzione de i Privilegii, che aveano nelle parti di Oriente, la quale Carta viene allegata da Vghelli.

Innoc. Episcopus Servus Servorum Dei.

Dilectis filis universis beminibus Amalphia, & Atrani

Inlutem & Apostolicam Benedictionem.

alte-

Casta d' Amalfi.

alterius dominium, nullis unquam temporibus transferendi ut à Doana commercio, & exactionibus stis, liberi penitàs, & immunes, nec non , & Curiam ubiquité Regno Sicilia, in qua in Civilibus, ficut dim clar a memoritate fenii, & Guiglielmi ll. Reguns prafentis Regui temponibus poscitur, ut praponitis Mervantur per Amalphitanos dumtaxat judicemini babeatis autoritatem vobis prafentings indulgemus, praters sicut nobis exponere curanifiis. de Tradiq rula homines Amalohitane Dincelis sub vestro ditritte ac consueverint ab antiquo nsque ad tempus, quo quidem Federicus olim Imperator Imperii diadema suscepit in illum vos stat . . . . quo ad ipsos bomines seducamus in quo. . Regum temporibus noscimientistiss. Decernenns nibilominàs vobis supplicantibus, ut non obstante consuetudine, in qua proponitis apud vos bactenas fuisse servatum, qued minor majere graviùs pro pari injuria punizetur, in injuriarum adionibus judicialitor desimendis juris comunis equitae debeat apud vas pradicta funta consuetudine pravalera insuper autem commetudines veftras landabiles., & antiqual, mecnon, & ligertures, & privilegia, quibus hastenumin Romania, ac ntrà Marinis en concessione Regum, Agrincipum illarum partium afi estis . Privilegia épaque à nominatis Regibus Universtatis vestra rationabilitèr indulta vobis, deper jus vestris successoribus, auctoritate Apostolica consirmamus, & prasentis scripti patrocinio communiimus. Nulli erga omnina bominum liceat bunc paginam nofire conoessionis, constitutionis, & consirmatiquis infringere, vel ausu temerario contraire. Si quis autem boc attentore prasumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, 5. Legum Petri , & Pauli Apostologie ejus se noverit incursu-Datum Neapoli nono Decembris Pontificatus nostri anno Auodecimo.

Stando dunque Innocin Napeli, vennero tutti i Baroni del Regno à formare il general parlamento, & à prestarli obedienza, trà i quali su Manfredi, il quale veduto avendo, che tutte le forze di questo Pontesice erano grandissime: dissimula manisestare le sue pretenzioni. E il malvaggio pensiero di divenire Rè del Regno. Il che vedicio il Pontesice confirmallo Prencipe di Taranto: dandoli derimetuogo in quel parlamento; & andando in Puglia secretamente raccogliendo le

fne genti, ruppe gli Ecclesiastici intorno Foggia, la cui nug va intesa quel Santo Papa, fit cagione della sua morte per al delore concepito, il Corpo di cui nella Chiesa di S. Lorenzo munita in questi tempi colla Chiesa di S.Restituta su sepolto con dispiacere, e pianto universale di tutto il Reguo, ove vedesi la fua statua di marmo al naturale colla seguente scrizione, rinovata dall'Arcivescovo Annibale di Capua.

Hic Superis dignus, requiescit Papa beniguns Latus dolesco, sepultus tempore prisco Vir facer , & redus , Sando velamine tellus Ut jam collapso mundo temeraria passo Sancia ministrari , Urbs poffet relificari. Confilium fecit, veteraque jura refecit.

Harefis illisa tunc ensit, atque recisa.

Mania direcit, rite fibi credita remit. Stravit inimicum Christi Colubrum Federicans.

Janua de nato gande sic glorisicat Laudibus immenfis Urbs tu queme Parthenogen fir Pulchra decora satifdedit bic tibi plurima gratic Hoc titulate ità Obertus Metropolita.

Innocentio IV. Pont. Mass. De omni Chuifiana Repaptime merità

Qui natali Santti Joannis Baptifta. Anno M.C.C XLI. Pontifice renuntiatus

Die Apostolorum Principi Sacra curonatus Cum purpureo primus pileo Card.

Emornasses , Neapolim

A Corrado eversam S. P. Restituendams

Curaffet , innumerifque, Aliis praclare, or prope Divina gestis

Pontificatum suum

Quam maxime illustrem reddidisset Anno M.CCIV. Beata Lucia Virginis

Luce lucescit. Annibal de Capua Archiepiscopus Neap.

In Sanctiffini viri memoriam Aboletum Vetuftate Epigramma Ry

Questo Pontefice su colui, che la prima volta ben la Rosa d'oro, e diede à Cardinali il Cappello rosso la n

400

Coftad Amalfi. 137

d'argento, e la Valiggia, in voler cavalcare, volendo, che la lor dignità uguagliasse alla Reggia, e che dovessero esporre la lor vita, à qualssia rischio per la Chiesa, e spargere il proprio sangue, lasciò altre memorie, che da me si tralasciono, venendo riserito nella sua vita più distesamente da Paolo Panza, come altrove abbiamo narrato.

Or Manfredi occupato avendo tutta la Puglia da mano in mano poseia per la morte del Pontesice conquistò tutto il Regno senza aver punto trovato, chi pronto fatto l'avesse. Per la qual cosa in un tratto ne divenne affoluto Padrone del Regno, e su gridato da tutti Rè, il quale avendo à tal effetto

discacciato il legato Apostolico.

Essendo in questi tempi Pontesce Alesandro IV. in bencficio degli Amalsitani approva una consuetudine introdotta dal Cardinal Capuano al Monistero di S. Marià degl'Amalsitani detto della Latina, riposto in Costantinopoli dell' Ordine di S. Benedetto allegata dall'Vghelli. Questo istesso Potesice scrisse all'Abbate di S. Angelo di Costantinopoli, intorno all'interesse che l'Arcivescovo di Amalsi con il Capitolo avea in quei luoghi, e nelle parti di Romania, acciò da altri non si fossero usurpati, la quale bolla così dice.

Alexander Episcopus Servus Servorum Dei Dilecto filio •
Abbati S. Angeli Constantinopolitani Ord. Cistercientis Salutem, & Apostolicam Benedictionem.

Oi Divinis deputari laudibus maliguorum noscuntur afflicti molestiis Apostolica fevendi sunt gratia fulcimentis ut, & liberius possint obsequiis divinis intendere, quo
se perspeccerint humanis periculis non subesse. Cum itaque veneabiiis frater noster Achiepiscopus, & dilecti filis Capitulum Analphitanum à nonnullis, qui nomen Domini recipere in vauum non formidant super possessions libertatibus, & aliis
onis, qua obtinent in partibus Romania multipliciter sicut acepimus molestemur. Nos eorum providere quieti, & maliguioum malitiis obviare volentes discretioni tua per Apostolica scrita mandamus, quatenus distos Archiepiscopum, & Capitu-

1255.

1257.

138

lum non permittant super pramisis, contrà indulta privilegie. rum Apostolica Sedis ab aliquo indebite molestari, molestantes bujusmodi per censuram Ecclesiastica appellatione postposita compelcendo. Non obstante Constitutione de duobus dietis edita in Concilio generali. Presentibus post triennium minime valituris. Datum Viterbii duodecimo Kulend. Augusti Pontisicatus nosti axx.3.

Intorno à quest'anno l'Arcivescovo Gualdieri passò à miglior vita, & eletto à tal dignità dal Clero, e dal Popolo Fi lippo Austaricchio Archidiacono, e Patrizio; il quale per le liti inforte trà il Pontefice, e Manfredi non potè ottenerne il possesso a vacando la Chiesa Arcivescovale di tal effetto per la spazio di sett'anni , à causa che Giovanni de Procida , medice, e principal Barone del Regno dal Rè di far ciò, che li piaceva,

li fit concesso secondo narrano le Croniche.

Stando le cose del Regno in questa guisa disposte, morto Papa Alelandro, & eletto Urbano IV. Sommo Pontefice di nazione Francese, il quale vedendosi escluso affatto dal dominio del Regno, mandò prestamente chiamando Carlo d'Angiò Conte di Provenza, che forte Principe era in quei tempia e valoroso soldato, il quale venuto in Roma morto Urbano me ottenne investitura del Regno, e la Corona per mano di Clemi <sup>1</sup>IV. ancor egli di nazione Francese eletto nel Pontificato.

Or dunque Carlo, che del Regno era stato investito dapoiche ebbe raccolto un Esercito poderosissimo verso del Regno con quello drizzò il suo camino à prenderne il possesso, quale con un fiorito Esercito essendoli apposto il Rè Manfredi, vennero à battaglia verso Benevento. Fù l'esercito di Manfredi rotto, e mileramente morto, il quale spogliato da un soldato, e posto sopra di un Asino ignudo à traverso, menole ho per tutto il Campo, gridando ad alta voce, chi è colui,che li compra Manfredi. Questo sù il fine di Manfredi per aver machinato la morte à i suoi proprii fratelli, e per lo poco ri petto portato à S. Chiefa, & effendo stato domandato al Rè Carlo da i Baroni seguaci di Manfredi, che dovesse dare sepultura à quel corpo, li su risposto, che egli l'averebbe ciò fatto volentieri, se non fosse stato scommunicato, così sotto il ponte di Benevento facendoli riporre da ogni soldato, ivi poscia essendovi buttato una pietra, in un tratto in quel luogo si vidde un grosso Monte

1265.

1258.

Costa d'Amalfi. 139

Monte. Fù quel corpo per ordine del Sommo Pontefice tolto via da quel luogo dal Vescovo di Cosenza, e sepolto presso al fiume verde, à causa, che il Pontesice non volea, che quel corpo scommunicato in questo Regno fusse stato sotterrato, benche il Dante, che seguitava la parte de'Gebelli-'ni il ponga in luogo di falvezza. Vogliono alcuni, che Manfredi trovato morto tutto pieno di fangue, e fango buttato à terra dal suo Cavallo, e dubbitando il Rè Carlo, se egli fosse stato, fè condurre quel corpo avanti alli suoi Baroni prese in quella bataglia, li quali alla prima veduta il piansero amaramente, e trà gli altri il Contè Bartolomeo Simplice, il quale appena vedutolo levò un gran grido, e con infinite lagrime se li gettò adosso, baciandolo, e dicendo dimme Signor mio Signor buono, Signor favio, chi ti hà così crudelmente tolto la vita, vaso di filosofia, ornamento della militia, gloria delli Rè. perche mi è negato un cortello per ammazzarmi, per accompagnarti alla morte, e dicendo molte parole tutte meste, e lagrimevole. Fù-sopra del corpo di questo Rè posto la seguente scrizione.

Hic jacet Caroli Manfredus Marte subactus Cofaris haredi non fuit Urbe locus. Sum Patris en odiis ausus confligere Petro Mars dedit hic mortem, mors mibi cuncta tulit.

Non hà dubbiezza veruna, che se dalle passioni di dominare trasportato non sosse Mansredi, che sormonto à machinare la morte à i fratelli, come abbiamo detto, & à negare l'obbedienza al Pontesice, alcerto sarebbe stato il più illustre Principe, che giammai sosse stato al Mondo si per lo valore, comper la liberalità, e per la sua virtù, essendo stato considuramente pianto da tutti; Sotto questo Rè militorono molti della Essa d'Amalsi, e trà gl'altri Casparro de Miro Vicere nella Calabria, Giovanne Castello, Mare Consigliere, e familiarissimo, e poi del Rè Carlo, & altri della famiglia de Ponte, e Pisanelli, & altri Capitani, che con proprii cavalli servirono quel Rè. Vi surono altresì alcuni Baroni della famiglia Marramaldo, del Giudice, e di Majo.

Dopo aver il Rè Carlo sconsitto l'esercito di Manfredi, entrò in Napoli unitamente, con la sua moglie, e celebrandofi grandissime suste e vedendo quella Città molto bella, e

S 2 più

più vicino à Roma, & alla Francia, che non era Palermo, ivivolle stabile la sua principal sede, essendo stata prima di que el tempo, come à tutte l'altre Città del Regno, ove poscia demano in mano tutti i Baroni, e principali suoi Sudditi con correndo à far il loro domicilio, ne divenne capo di tutte l'altre, incominciandosi ivi à fare i generali parlamenti, tanquème in solemniori, & babiliori loco; così in progresso di tempo in buon Regno si è sormata una buona Città, come si vede e accresciuta per lo più da que'della Costa.

Mà vedendo il Rè, che Napoli oltre di esser divisa in pipiazze, che soleansi al spesso venire, & il popolo con la Nobiltà net Palaggio dell'antica Republica riposto in quel lnogo, ove ora è la Chiesa di S. Lorenzo, cercò col conseglio di Bussilo del Giudice suo Consigliere di toglier via tal occasione mosso da quel motto: Divide, et Impera, e sotto forma di voler edificar in quel luogo un Tempio dedicato al Martire Lorenzo, vi su concesso dalla Città volentieri, non senza grandissimo

dispiacere de'Cittadini, come nota il Summonte.

Per la morte successa di Mansredi, il Sommo Pontesi mandò tutti i Prelati nelle loro Chiese. Per la qual cosa Filmppo Austaricchio eletto alla dignità Arcivescovale, andato in Roma ricevè il pallio Arcivescovale, e venuto poscia ne lla sua Chiesa rassettò il tutto per esser istata amministrata da Govanne di Procida, conforme altrove Narrammo. Costui nell'anno 1267, dà in affitto per quattr'anni al nobile Ligorio del Giudice figliuolo di Madrino tutte le rendite, che la maggior Chiesa di Amalsi possede in Tripoli di Soria, in Accona, din tutte le parti oltramarine, in Cipro, de in altri luoghi per oncie undeci l'anno, la quale Carta in conferma di tutto ciò, e per sodissare à Curiosi qui s'allega.

Pobremo Domino Rego Carolo Firo Catholico obtinente Runm Sicilia incontinenti Prefatus dominus electus, babui administrationem Eccleste Amalphicane Anno Dom. 1266. men fe Februarii 3. Indictione sequenti mense. Romam petivit, de ibi honoriste accepit pallium à Domino Clemente Papa IV.

Essendo Corradino divenuto grandicello: inteso, che ebbe la morte di Manfredi, il quale operato si era ancora adatto sicarlo (secondo il parere di molti) venne al conquisto de Regno con un fortissimo esercito, il quale venuto à battaglia

1266.

1267.

col

zol Rè Carlo rimase alla prima vincitore, e mentre i suoi Sol-Jati andavano à loro bellaggio, spogliando i morti nemici, e per gli alloggiamenti fenza alcun timore, Carlo, che à tutto ziò anteveduto avea di non poter refistere alle forze di Corralino, fè porre in aguato alcune Compagnie, le quali in quel mentre uscite di fresco, posero in iscompiglio l'esercito di Corradino, ottenendone vittoriosa giornata, ricevè il Rè Carlo in questa giornata grandissimo ajuto da' i Rufoli, Bovi di Ravello, i quali per l'addietro venuti in odio de'Normandi, andarono in Alemagna, e menatifi ivi dimostrorono il loro gran valore, e su si grande il dominio di costoro in quelle parti acquistato, che Carlo chia mossi in ajuto contro l' infelice Corradino, secondo riferisce il Contadino, il quale in far parola della famiglia Grisone, che secondo lui discende dalla Rusola, dicendo, che i Grifoni sono i Rufoli del Leone, e quei che communemente chiamiamo Rufoli, formar fogliono per impresa la stella. Laonde di Errico raggionando cotanto commendato da Stafio Venofino, dice: Questo Errico di cui fa menzione Statio, partitofi da Ravello con un suo Consobrino casa Bovi, andò in Alemagnia, ove ambedue per il loro valore di guerra divennero si grandi, che da quelli popoli ebbero grandistimo seguito: In modo che quelli seguivano i Bovi erano chiamati la lega di Boi, e quelli che seguivano Errico erano detti la lega del Grisone, il quale su poi chiamato in ajuto da Carlo I.contro l'infelice Corradino di Svevia.

Or dunque il Rè Corradino vedendo il suo Campo rotto, Suggissene insieme con alcuni suoi familiari travestito da Cortadino, e giunto nella spiaggia d'Astuni, vedendo ivi una picciola barca da pescare, larghissimi doni promise à quei Piscatori; purchè nel lido di Pisa condotto l'avesse, e levatosi un bel giojello da un delle sue dita, ad un di quei Marinari diello, che denari chieduto à lui avevano da comprare il pane. Laonde in pugno del pane preso lasciando, il Marinaro l'anello ad un Oste di quel paese, e conosciuto esser quello di gran valore in un tratto si portato dal Radrone del paese della Famiglia Francipane, il quale conoscendo esser quello di qualche gran Personaggio scampato da quella battaglia succeduta, se armare prestamente un legno, e cuello dietro la barchetta, ove era imbarcato il Rè Corradino mandolla sin'à tanto che giun-

gendola sù preso l'inselice Rè, e menato cattivo in A stuni della qual cosa avisato il Rè Carlo, ivi menossi col suo esercito sotto colore di voler quel paese pigliare ivi à sorza, & avuto Corradino nelle mani, menollo priggione in Napoli, essendone stati i Francipani per tal operazione arricchiti di molti Feudi. Or dunque il misero Rè Corradino dopo lunga priggione conoscendo Carlo che liberandolo sarebbe divenuto Rè del Regno come vero successore, acciò più aggiatamente avesse regnato, sè troncarli la testa in mezzo del Mercato di Napoli, unitamente con suoi familiari, come devastatore del Regno, e questo sù il fine de i Rè Svevi, che per tant' anni regnorono in Italia, al quale sù fatto questo disticon in luogo di Epitassio sopra del Corpo di questo Rè.

Afturis leo pullum rapieus aquiliuum Hic deplumavit Acepbalumque dedit.

Leggesi un'altro Epitassio posto nella medesima Chiesa del Mercato, ove su mozzato il collo à questo Rè Corradino, quale per brevità si tralascia. Narra il Canonico Celano, che il corpo di questo Rè su sepolto sotto l'Altare del Carmine, dove dica esser istato trovato.

Ma coll'occasione delle continue guerre, che il Rè Carlo ebbe, mancandoli à tal effetto il denaro, la Real Corona di gioje tempestata li convenne dar in pegno à gli abitanti della Costa, quale tennero una volta Matteo Rusolo, Nicolò Freccia, Tomaso Coppola, Nicolò Acconciajuoco, & Angelo Nic-

colò, & Alefandro d'Afflitto,

Fù questo Rè soccorso non solo per la guerra che chbe col Rè Corradino, ma altresì in tutti suoi bisogni ajutato da' Mercadanti Gentil'uomini di questa Riviera, quali surono Bartolomeo, Marino, Giacomo, e Filippo del Giudice, Giovanni Sorrentino, Leone Carbone, Sergio, e Giovanni Riccio, Oddo Comite, Giovanni Austaricchio, Bartolomeo de Curtis, Marino de Ponte, Matteo, Rinaldo, Guiglielmo, e Bonavita Coppola, Giovanne Dentice, Pietro del Duce, Bartolomeo Ossiero, Lionardo Bartolomeo Bertanno Marchese, Stefano, e Giovanni Capuano, Giovanni, e Martuccio Manzo, Giovanni, e Filippo Rocco, Pietro, Nicolò, Bartolomeo, Pannone, e Tomase d'Angelo, Falcone Spina, Andrea de'Bonito, Giannizzo, & Angelo di Panno. Angelo Pironte, Nicolò

Costad Amal fi. 143

Rufolo, Andrea, Giovanni Martuccio, Pietro di Maje, Marino Leone, & Alesandro Freccia, di cui ragionano molti Autori, che descrivono tal famiglie, estendone pieni l'archivii di

Napoli.

Quest'istesso Rè dovendo la sua figliuola ammogliare col figliuolo dell'Imperador di Costantinopoli, e mancandoli quella dote, che per tal essetto se li conveniva trà i mutuatori trovansi molti della Costa, come ancora per altri assari, e questi surono Nicolò Confalone, Ambrosio de Bonito, Orso, Marco, Sergio, e Nicolò d'Assilto, Mauro Freccia, Marchese Capuani, Paolo Pironte, Bartolomeo Accongiajuoco, Tomase, e Guiglielmo Coppola, Angelo Trisara, Fomaso Tirrillo, Bartolomeo di Majo Marino, Majorino, e trà gl'altri Tomaso, e Nicolò Rusolo, soccorrendoli di gran summa di denari, se in un'altra volta per altri bisogni. Furono à questo Rè improntati denari da Bartolomeo Romano, da Sergio Bove, da Giacomo, & Angelo Pironte.

Mà dovendo questo Rè fabricare quattro Galee furono pagati à Carmine di Griffo una gran summa di denari da Mauto Pironte, da Nicolò Accongiajuoco, da Nicolò d'Afflitto; e per vestirfi il Rè, e tutta la sua Corre (oltre del denaro improntatoli per altri bisogni) li su prestato volentieri da Sergio Cappasanta d'Atrano, conforme si trova in più fascicoli de'i Regii Archivii allegato dal Bovito, al quale il Rè sa franchitutti suoi Vasalli, dounque andavano, trovavasi in questi tempi Giovanni Arcuccio, il quale tenea in mare 20. Vascelli, non solo che c'addita il mentovato Gio: Battista Bolvito, in sar patola di questa samiglia: Item Casa Arcuccio antichi Gentiluomini della Costa d'Amassi ricchi in tempo di Carlo I. Giovanni lanulla Arcuccio Padrone di 20. Vascelli in mare. Passò un ramo di questa samiglia nell'Isola di Capri da Atrano, sann altro tamo à Gragnano (essendo ambedue paesi della Riviera.)

Gon tutto ciò Gio: Manso, non solo al Rè Carlo improntò denaro, mà da lui Senadore in Roma sù spedito: Nicolo Freccia oltre d'averli improntato danari per soddisfare il censo al Pontesice del gran Protonotario era Lingotenente. Era parimente Luogotenente del gran Camerlengo, Angelo Grisone: Gio: Raistaldo suo Configliero Bussillo del Giudice Consigliero altresì; cui consigliò il Rè à dover dividere la nobiltà.

dek

. 1

Gio: Battista Bolvito.

del popolo, Lorenzo Acconciajuoco Configliero familiare, e fedele; e Matteo Capuano Vicario del gran Camerlengo, e fenza nominar altri, fù questo Rè foccorso d'Andrea Manamaldo, e da Ettore fratelli consobrini, i quali un intiera, e compiuta armata tenendo, e soccorrendo in varie parti del Mondo à loro proprie spese. Da Carlo surono chiamati in ajuto nella Francia, ove aveva sicrissime guerre, secondo nota Gio:Battista Bolvito, il valor de quali sù sì grande, e giovevole al Rè, che l'impose, che nella loro impresa aggiungessero denti, secondo vi s'osservano; di questa Casa Arcuccio; ancor se nesente il nome in Atrano lor patria, essendovi un luogo detto à S. Maria degl'Arcucci.

Or Pietro Vercovo di Minori, che successo era ad Odore giusto Patrizio di Ravello, istituì il modo, che i Clerici tener doveano sì per lo culto divino, come per avventura nella morte de i loro Parenti, secondo leggesi in una scrittura ripola nell'Archivio di quella Chiesa allegata da Ughelli, ove sa menzione di molte Parrocchie, che in quei tempi era no in quella Città. Questo Vescovo secondo riferisce l'Vghelli, de della famiglia Muscettola Patrizio di Ravello, al quale suno scritte alcune lettere dal Pontesice Gregorio X., che nell'istesso Archivio si conservano. Intorno à questi tempi morse Giordano Pironte Cardinale di S.Cosimo, e Damiano Patrizio suco di Ravello, essendo stato uomo insigne nell'approvati costumi.

In quest'anno il Pontesico Adriano V., il quale nel soo Pontisicato non visse altro, salvo che quaranta di, il quale que si presago della sua brevissima vita, da i suoi Parenti relegrati della sua promozione, disse che meglio sarebbe stato pri essi aver un Cardinale vivo, che un Papa morto, conforme nota saolo Panza, che di lui ne scrive la vita arrecandone molte altre cose degne d'esser letto. Disse un tratto Adriano essi avisa, che il maggior tormento, ch'egli averebbe desiderate di un suo inimico, senza darti la morte, sarebbe stato di vederlo Pepa, essendo questa (diceva) una maravigliosa assissione di Spirito, solle anco dire la Lede di Pietro esser piena di pruni, de il manto di quello pesar tanto, che rompea ogni robustissima spalla: il che dicea egli, come uomo di somma integrità, e di gran giudizio considerando, che sicome il Papato è una dignità superiore à tutti

147

te l'altre, che sono in terra, così à reggerlo, come fi conviene, è mu peso di tanta grandezza, che ogn'altro à pari di quello è unlla. Onde se ne dovrebbe sgomentare ogni discreta persona. Però Dante mi diecinove simo Canto del Purgatorio in persona dell'istesse Adriano, che su al suo tempo, dice à quoso proposito:

Un mese, e poco più prova<sup>s</sup>io, come Pesa il gran manto, e chi dal fango il guarda; Che piuma sembran tutte l'altre some.

E poco appresso mostra lo stesso Poeta, come Adriano in quel grado sò supremo, che non se ne può desiderare il maggiore al mudo; conobbe, la vera quiete del Mondo non esser in questa, man mitaltra vita; dicendo in persona del medesimo:

> Vidi , che lì non sequietava il core. Ne più salir potè se in quella vita.

Questo è quel Papa, che quasi presago di brieve vita nel suo Pontisicato disse a parenti, che seco si rallegravano della su promozione, che meglio sarebbe stato per essi aver un

Cadinale vivo, che un Papa morto.

Ma l'Arcivescovo Austaricchio vedendo la Città di Amili rela celebre à prò del Mondo per lo Corpo del glorioso Apostolo S. Andrea, condotto dal Cardinal Capuano, indottoda grandissima divozione, essendo anco egli Patrizio Amalstano, deliberò istituire la festività del giorno; nel quale giunse in Amalfi il Santo, che fù nel di 8. di Maggio, nel quale giorno à tutti i Clerici della sua Chiesa promette sar il prandio, la quale festività benche celebravasi da costui; però statta lautissima; concorrendovi tutti li Parrochi, e tutti li Preti della Diocefi, come fin'ora usasi. Erano in quei tempi dentro la Città nove Parrocchie; la prima era la Chiesa di San Filippo, e Giacomo, la seconda li SS.Quaranta, la terza di S. Stefano, la quarta S. Maria de Sannola, la quinta S. Maria & Turri, la sesta S. Lorenzo dello Piano 🕳 la settima S. Angdo intus Muro, l'ottava S.Maria Maggiore, la nona S. Simone.Leggesi in questa carta di traslazione, allegata da molti Canonici Cardinali.

Benche il Rè Carlo conquistato avesse l'una, e l'altra Sicilia, non mancorono però Baroni affezzionati de i Rè Suevi, e tra gli altri su Giovanni di Procida Auttore del Vespro Siciliano, facendo tagliare agezzi tutti i Francesi, che trovavansi

1280:

Costa d' Amalsi. 147

gnore Gesù Cristo anche egli in questo giorno sopportò la passione; alla quale risposta intesa dalla Reina, ella, che era donna savia, e religiosa, disse: Dite al Principe, che egli per rispetto di questo di con animo si paziente, e mansueto s'offerisce à morire, io per rispetto di quello, che in questo di sostenue morte, e passione delibero avergli misericordia. La qual cosa celebrata si da tutti, rendendo à tal essetto per la Reina il nome suo eterno.

Ma tornando il Rè Carlo, e informato della carceraziode del figliuolo, come ancora per altri dissapori gustati, e racdistributi di Foggia, ivi usci di vita, e su il suo corpo nella maggiore Chicla di Napoli sepolto, ove era la seguente scrizione secondo riferisce l'Engenio, & il Summonte.

Londitor hac paron Carolus Row primus in urna Parthonopes Galli fauguinis altus bonos. Cui scoptrano, & vitam fors abfulit invida, quando Illius famano perdere non potuit.

The effo Rè dagli abitanti della Costa non solo ajutato con \*danari, ma co'l valore, e configlio, à prò di cui trovanfi mol-🕈 🛣 con riguardevoli officj, tra i quali fit Giovanni Manzo, il 🧸 imale oltre l'aver à lui improntato danari, fu spedito Senatore : In Roma; Niccolo Freccia oltre di avergli improntato danari imer sodisfare il censo al Pontefice, sti del gran Protonotario Luogotenente, fit del gran Gammerlengo parimente Luegortenente, Angelo Grisone Raistaldo suo Consigliero, Rossillo "del Giudice Configliere altres), che configliò il Rè à dovere mantener divisa la Nobiltà dai Popolo, Lorenzo Accongiajuo. Configliere, familiare, e fedele, Matteo Capuanó Vicario del Gran Gammerlengo. Narra Gio:Battista Polvito, che Ana area Marramaldo & Ettorre fratelli confobrini teneano in mate una intiera armata à loro proprie spese, colla gnale andava. no scorrendo in varie parti del mondo, quali da Carlo furono. chiamati in ajuto nella Francia, ove avea fierissime guerre, ove 🖈 🖈 grando, e giovevole il loro ajuto, che nella loro imprefa wolle, che aggiungessero i denti secondo si osservano.

Rurono Giudici di questo Rè Andrea Rusolo, Andrea e Bar Milianeo Bonello, i quali sono chiamati di Barletta passati da Milianeo Riviera, ivi alcuni rami di tale famiglia per la negonianione

zione, come ancora la Famiglia della Marra; la onde Gizzolino della Marra fu spedito Sindico di quella Città da Innoc. IV perciò deve avvertire il lettore, che noi chiamaremo molai Cazalieri Napoletani, e d'altri paesi esser di questa Riviera per l'origine. Conciosiache ad esser uno cittadino secondo abbiamo per legge basta ò in quella Città, ove dimora, sia nato, è aver satto domicilio per un pazzo di tempo, ò pure che prenda origine da quella Città.

E tornando à Carlo, diciamo, che egli fu uomo molto valorefo, & onorò grandemente i Capitani di valore. Lasciando di se due figliuoli maschi, uno chiamato Carlo, e l'altro Fisippo avuti da Beatrice, come abbiamo detto, e più sigliuole, e dalla seconda, che su la figliuola di Balduino Imperiore.

radore, non lasciò prole alcuna.

Morto il Rè Carlo chiamato il Vecchio, à lui successe Carlo suo Figliuolo secondo di tal nome cognominato il zoppo, il quale si Prencipe di Salerno, Marito di Maria sigliuo-la del Rè di Vngheria. Costui trovandosi prigione co'l consenso del Pontesice in suo nome governava Maria sua moglie, e Carlo Martello suo sigliuolo, del quale Rè su Viceprotono tario Nicolò Freccia, il quale morì nell'anno 1286, e su sepolto nella sua Cappella dentro la Chiesa di S. Domenico colla seguente scrizione.

Nicolai Freccia Caroli H. Neapoli Regis Viceprotonotarii

1286. Oppidorum D. Sacra 16 Julii.

Vivea in quest'anno nell' Isola di Capri il Vescovo Giovanni molto caso al Rè Carlo I., il quale esa stato Abbate di S. Maria della Stella d'Amalfi, e nella Città di Ravello trove-fi Vescovo Pietro di Durazzo Monaco dell' ordine di S. Bene-

detto.

Vícito Carlo dalla prigione per la pace successa tra gli Rè Aragonesi, e i Francesi ricevè per mano di Niccolò. IV. la Coroni dell'una, e l'altra Sicilia, celebrandosi in Roma, e ia Napoli à tal effetto grandissime feste: Costui spinto dalle delizie della Costa in tempo d'estit per disporto sotevans, menare ogn'anno, alloggiando in Ravello nel Real Palagio della Famiglia Rusola.

Essendo stato costume del Capitolo d' Amalia anticamente tanto à di Edomidarii, che alli divini gssici assis.

Costa d'Amalsi.

no, dare per le loro fatiche ogni dil vitto; in quest' anno nati effendo tra' Preti grandissimi contrasti, à causa che chi il cibo più cotto, e chi men cotto desiderava, e chi di una guisa, e chi di un' altra, di comun consenso deliberorono quelche in cibo, e poto dar solevasi, pigliarfelo in danaro, e vivere fecondo la loro inclinazione. E'per lodisfare a'curiofi, diciamo, che tali Sacerdoti in ogni Domenica, e nella Feria seconda, terza, quarta, e quinta era stabilito, à due Sacerdoti un rotolo di carne bollita con una minestra di verde, e mezzo rotolo di carne arrosto con vino e pane à sufficienza, nella feria sesta però era stabilito il pesce con due minestre, secondo abbiamo detto, e nel Sabbato. due minestre altrest, una di verde, & un'altra di bianco con l' ova, & il cacio, e nella Quaresima trè minestre con altre consimili, secondo la seria sesta, la quale carta merita esser letta da'Curiofi.

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Jesu Christi anno ab Arch. Capit. 2009.

Incarnationis ejus millesimo, ducentesimo, nonagesimo secundo, & octavo anno regnante Domino nostro

Carolo II. Dei Gratia Gloriosissimo Rege Hiesus ausalem, Sicilia, Ducatus Apulia, & Principatus Capua, Provincia, & Turcar.

Comite die 10. mensis Martii 5.

Inditapud Amalphiam.

Os Petrus Capuanus Judex Amalphi. Jacobus Sabbatinus publicus Notarius Civitatis ejusde, & testes subscripti ad hoc specialiter depositi, rogati prasenti scripto publico notu facimus, & testamur, quod Rev. Presbyter Dominus Philippus Amalphitanus Archiepiscopus faciens nos ad suam prasentiam accersiri, quoddam statutum ordinavit, & statuit in Amalphitana Eccelesia super hebdomadariorum Clericorum stipendiis in bac verba. Pii Patris imitantes vestigia, qui apertis visceribus charitatis in agricoltura Dominica laborantes agricolas, quos portare inspexerat pondus diei, & assus, & ex labore nimio oneratos ne in via divini officii descerent jejunantes, ad se pia miseratione vocavit dicens. Venite ad me qui laboratis, & omerati essis, & ego resiciam vos, laborem enim manus

anm ve ftrarum manducabitis, cam qui Alani fervit , v inte debeat de altari. Illius pes nofter sequens vestigia, cujus viam foler ti findio cuffedivit ab ea aliquatente non declinant . Ini nobis enemplan reliquis eatenas charitatis mera facere admodum ipse fecit, cum igitur notri Pradecessores mentria recolenda Ministros Hebdomadarios, & alios Amalphitana Ecclefia Matris notra Rev. Presbyteros Cardinales Diacono. Gansorem , Sacrifiam , & duos acolytos , nec non altare SS. Colma. & Damiani Sacerdetes provida circumscriptione fatacrit . eni nocheruls, & divinis officiis pfallendo Domino Jecundarent, que diebus, in quibus Divina celebrarent efficia, temporaliter in esrum mensu resicerent mode, at infra scriptu, qued diebus Deminicis secunda, tertia, & quinta feria inter dues rotulum carniam elizarum cam oleribus, seù cucurbitis secundum temperis diversitatens . & carninus assaturus mediane retulum cum fant vini, & panis benè cocti sufficientia; fexta verd feria canles, seù que urbitas, pisces, & farrum, diebus verò Sabbatinis overame, & cafee due forcula ministrarent; diebus verè quadragefimalibus, & jejunorum Canonicorum trea fercula minifiranda, ficut in sexta feria erdinarunt, illis Hebdomadariis, qui Missann solemnia colebrarent, associatis eisdem Diaconihus, Subdiacombus, & Acolytis , qui missarum solomniis in eorum officiis deservirent , Cantorem , & Sacrifiam , cui sacrificii custodia imminebat, medo fimili in ipsorum refectionibate precurabant. Verum quia von naugham propter mora prostuctionem in comedendo, ac aliquando cibariorum decocienem minhs bent collorum marmarabant Birbdomadarii pralibasi volentis pradecessores nostri dimmarasionis pradilia materia ambutari de predictorum Hebdemadariorum affensu ordinando fiatuerunt, & fainentes ordinavernut, & predicti Hebdomadarii pro corum, refectione in quibus Hebdomadarii serviebant , infrascriptam, diffinciam reciperent pecunic quantitatem R. Sacerdos in Majori Altari Hebdomadaliter neissarum solemnia celebraret pro ejus refectione parenum ună auri recipiet tantundem Diaconus. Cantor, & Sacrifu unufquifque estus tarenum unum auri reciperet, tautundem Diacouns, Canter, & Sacrifia unusquisque -corum tarenum numus mirenesciperet; Subdiaconus non grans unri 12. v due Acciptiquene 18 Si verè contingenit tantum Acom celebratument folomois, es dis più iytay isayi cam mi 7

So inducrit, bibeat annue granum, Saccodes non qui celebraperit to Alturi SS.Cofma, et Damiani Hobdomadaliter pro fattirfe-Simperciperes grana quindecim auri, feut Hebdomadarius Protbyter justo impedimento detentas , aliquibus diebus suc Hisbdomada non poterit in persona propria celebrare liceat ei per alium confocione Cardinaline Subfituere vicene Succes, & fi fortè in matatinis dierum sua bebdomada adosallendum in Accle-Finn non venerit pro fingulis nostibus anune granune de suis fipondit Plaber abatur, quando observari velumens diebes singulis sna bebdomada in turis vespertinis, ut fi defecerit, granum unum, & similiter lubtrabatur, & si forte per se, vel per alium in Missa defecerit seldene tria grana similiter subtrabautur Si verd Diacouns ad matutinum non veneritzeum debeat produkciare Evangelium, de suis nums granum fipendii subtrabati. totidem etiam subtrabatur eidem si in Missa non venerit adlegendum Evangelium. Subdiaconne nam que fe defecerit in veniendo in matutinis Missa, & vesperis com suam servire debet bebdomadam, seù in borarum altera pradictorum pro qualibet bora, in qua defecerit, tertia pars suorume illius diei Bipendiorum Subtrabatur eidem, quod enim in Sacerdote celebrante in majori **Mon**ri dissimue intelligi, 👉 observari volumn**a,** fi in aliquo defecerit in Presbytere bebdomadario SS Colina & Damiani alabari minifranto. Ad confimilem panam teneri volumns Cantorem. seù eins Vicariume, fe inveniende ad Ecclesia defecerit in aliqua pradictarum korarum ad quaes afringitur, & tenetur Presbyser, ut pro qualibet bora, in qua defecerit, unum granum de suis Ripendiis subtrabatur fi praffent fit . & sanus in terra : Si vero aliquis Acelysorum ad Miffine non vereris sua bebdomada perdat granum pro fuis stipendiis . & detur illi , qui in loco ipsius fuerit subflitutus ; simtliter si non venerit ad uzasusinum diebus sessiois perdat gramme quod illo debet babere volumbs insuper teneri pralibates bebdomadarios ad faciendum omnia, & fingula, qua consueverunt fieri pro eerum ordinibus temporibus retreactis. Nos vero attendentes pradictum flaggenm, seù ordinationem, vel editione per noftres pradecessint distribuentibus pocuniariis pralibecis fore usuli Eccletia, de dibdomadariis pralibatis ut mbis " aideus quieteus repersonal prasenti scripto publico confirmamente de acceptamente fint perpeten princicia ominia? Engula madi Bandan an nos, de maters profeso que hebdoma darios

152 Iforia della

Larin, qui pro tempere faurant inviolabiliter observati. Undi ad allernam rei memoriam, & pradidurum omniume cautolam, de pludidis omnibus confecto sant due publica consimilia infirmenta, bullata Topario pradidi Domini Archiepiscopi, quorum mume conservaturiu vestiario Majoris Ecclesia Amalphitana, et religium in Munasterio Comunità de Amalphia per manus mei prapidi Nesarii squo meo seguata metrurum quia supra sudicis, & subscripturum testiam subscriptionibus reberata, qua subscripti Ego pradidus sacebus Abbatinus publicus Civeli Angaliphia Nesarius, qui pradidus interfui, & meo squo squavi Achoetts squi.

Lotrus Dunini Jacobi Copunni filius qui supre Judes La Marinus de Judice toffur. La Jouwes de Comite Urfone tefis sum, Ezo Matchaus Platamene tefis sum. Ezo Guillebuns Capposanta tefis sum. Ezo Onfuna de Flure tofis sum. Ezo Jouwes Romanus tefis sum.

Eso Philippus de Gerofalo teffis fum. Eso Andreas de Ferracce teffis fum.

In questo ideis' anno paísò à miglior vita l'Antivescova. Austaricchio lasciando molte, e commendevoli memorie. Costui oltre di aver abbestito il suo Palagio, e la Chiesa, fabbricò un bellissimo Cimitero circondato di colonne di marmo, e con alberi di Cipresso in mezzo, con bellissime statue, che ivi sin'ora veggonsene, E tra l'altre cote se da suoi fondamenti quel maraviglioso, ed alto Campanile, che d'altezza è smisurato, che trapassa tutt' altri, che in Regno vedansi con una grossissima Campana, leggendos nell' aperta del detto Campanile la seguente scrizione.

Eternio fankaque Menoria Philippi Angustaricci Archiepiscopi, de Patrisii clarissiini Apiscopi. Qui surrim banc praunitaria ad Campanarum usum guerunis, grandivique anea campana mennivis, ut semper viveres sonum perpetunus paravis. Stabis onim memoria ejus cum sonisu. Cofta d'Amalfi.

Ed in un'altro luogo dell'istesso Campanile leggesi la fe-Evente scrizione.

Anno Domini M.CCLXXVI. Dominus Philippus Augustariccius Prasul, & Givis Amalphitakus boc Campanile, Et Magnam Campanams fieri fecit.

Successe à Filippo Austaricchio Andrea d' Alagno ancon egli Patrizio, e Canonico Amalfitano, eletto da quel Capiwo. Costui fù non mica inferiore all' addotto Filippo, devoto verso la sua Chiesa, il quale co'l consenso di Matteo d' Alagno Archidiacono, e Rettore della Chiefa di S. Salvatore d' Atrano eccebbe l'annue entrate di quella Chiefa, che percepivano i dodici Preti Cardinali della maggior Chiesa d'Amalsi, che viveano molto parcamente per le tenue entrate, non altrimente che ttoviamo scritto nell'Vghelli: De confensu Capituli, o voluntaze Matthai de Alagno Archidiaconi Amalphitani Rectoris Eccle-Le Santi Salvatoris de Biretto de Atrano, Eve Santi Sebaßiani, nec non duo petia de fylvis ejusdem Etclesia, sita Tramonti. In questa Chiesa detta S. Salvatore di Biretta, dalla Baretta Ducale, che ivi prender soleano i Duci della Republica; Vole il Capitolo nel di della Festività delli 6. d' Agosto raccogliera à celebrare la Messa cantata per l'annue entrate, che rende oggidì tal Chiefa al Seminario d'Amalfi.

Succeduto essendo a Pietro di Durazzo Vescovo di Ra. vello Ptolomeo Monaco di S. Agoltino, ed essendo costui carico d'anni. e Vescovo di altre Chiese divenuto cieco in Ravello, in suo difetto amministrava quella Chiesa l' Archidiacono Giovanni Rufolo, uomo benemerito, e Patrizio di quella Cit-22. Per la morte poscia del Vescovo fu eletto a quella dignità Giovanni Allegro, prima Archidiacono di Ravello, e dopo Ve-Icovo d'altra Chiesa, essendo stato chiamato dal Capitolo di-

Ravello fecondo scrive Uguelli.

In quest' anno il famosissimo Metametico, e Nocchiero Flavio Gioja Amalfitano, che le sue merci secondo le congion. ture in varie parti del Mondo lontan ssimo solea seco menare: inventà la bussola colla carta, da poter ciascheduno navigar sicuramente ; la cui invenzione per esser, a naviganti necessasfissima, viene ad effer' oltre modo commendata da sutti gli Scrittori di quei, e questi tempi, come ancora da Matematici. Ed in fatti da tempesta combattuto, ò in alto mare ritrovandosi Vascello, ò altro legno di notte, ò di giorno senza sicura regola, à calo dovendo dirizzare la proda, dalle conghietture fidati i Marinari , e spinti in dietro si trovavano allo spesso, e tra gli scogli, e sovventemente dentro i porti di barbare nazioni si ritroyavano, correndo senza niuna regola. Ed in fatti quanti Vascelli, quante Navi, quante Galee, quanti grosti, e piccioli legni pieni di ricchissime merci, e di Viandanti, e quante intio re armate senzà l'uso della buffola, e della Carta da poter mevigare fi farebbero perduti irremediabilmente, siccome prima di tal invenzione se ne perderono molti: dal che il diligentissimo Istorico Scipiono-Mazzella mosso cost diemo siò chie à scrivere: In Amalfi l'anno 1300 fù à gloria degli Amalfitanion trovata da Flavio di Gioja la buffola della Calamita colla carta da navigare tanto necessaria à Piloti, e marinari , la cai invenzione fà agli antichi intutto incognita, non avendo nfatesti altro, che l'ombra del Sole, e la Stella tramontana, come de por passo di Lucano si vede: quando da Pampeo depo la scensista sua " in Tessaglia, passando in Lesbo à prender la Moglio sua Comidia. facendo poi il viaggio per mare verso l'Egitto, dimandà al l'adrone della Nave, ed à i Marinari, in che mede fi guidavantin dirizzar la barca, e far'i viaggi, ove li fu risposto alla foggia, che detto abbiamo.Solevano negli antichi tempi venir'ofti'anno!" Piloti, e Nocchieri à offerire alla maggior? Chiefa d'essa larghi, i ricchi doni in figno di grapitudine di tanto beneficio ricevata poiche flante la detta ottima invenzione non solo trovavane la lung bezza delle lentanause di ciascun' luogo, e la vera drittata da un luogo all'altro, ma di più fuggivano i venti contrarii, le traversia dell'acque, il far hanfragio, il dar in scoglio, e inciamparene corfari . Onde Giovanni Pontillo chiamo detta Città Megnetida, ed Antonio Pauvrmitano in lode d'effa fece que fo infirè scritto verso.

Prima dodit Nantir afuno Magnesis Annafelis.

Mà il Guicciardino, mosso dall'autorità di Leandro Abberto, così dietro ciò scrisse: Il dosto, e diligente Frà Leandro Alberto Bolognese attribuisce l'invenzione, e primiero della Calamita per la navigunione à quelli d'Amalsi, Nobilissana Gistà.

Maria

Marina del Regue di Napoli. Invenzione per l'utiltà, e commadità grandissima, che ne proviene à tutto il mondo, verawente degna di una corona trienfante. Trovandovi nel pasfato anno Santo unitamente colla b.m. di Tomaso mio fratello in una anticamera del Papa per baciare i piedi à quel Santo Pontefice Innocenzio XII. della famiglia Pignatelli, dove avendo ritrovato alcuni Cavalieri Portuefi, e Inglefi Cattolici, intrapresmo à discorrere di varie cose del mondo : e del nostro Regno di Napoli, in tutto quello intervallo di tempo, che ci convenne ivi aspettare, & avendo detto essere io di questa Cita tà , benche alla prima non credesno, che noi fossimo di questo Regno, chi avendoci giudicato Francesi, e chi Tedeschi. Alle fine per loro benevolenza più costo, che per nostre persuasiozi credendo tutto ciò che Noi ravvilavamo con grandissimo piacere un Cavalier Portuese diffe, che tutte le mizioni del mondo professavano grandissima obbligazione alla Cietà d'Amalfi per l'invenzione della bussola, e della Carta da navigane, fenza cui il muovo Mondo scovrire, con si averebbe potuto nell'Indie Orientali, da dove Noi abbiamo ricevuto tutto il bene. Laonde mosso da tutto ciò il Dott. Francesco Gemelli nel primo libro del Giro del Mondo, no volfe trapassare sotto silenzio l'utile apportate il Mondo de quella bussola, confirmando tutto ciò che ho ravvisato in questa guisa: Dee la Napione Spagunola l'acquifio d'un unovo Mondo, e lo Portuese dell' Indie Orientali à Fulvio Gioja-Cittadino d'Amalfi, come inventore dell'ulo della Calamita , senza la quale per alcun conto non averebbon possato inoltransi per l'immensità di tanti mari , alle scoprimento di sconosciuti imperi, ficcome di viun altro al Mondo cosi ben, e regolatamente il corso delle navi per profendi pelaai drissare. Ma non sarebbe ora gran fatto, se tutti quei paesi, che le loro ricchezze coposcono per mezzo della Buffola acquistato, mandassero qualche dono alla. Chiesa di S. Andrea. siccome ferono ne i primi anni di quell'invenzione i l'iloti. & i Nocchieri stranieri, che ogn'anno ò sia per la divozione del Santo, ò per il tributo, che doveano per dir così, portavano nechi doni a quella Chiefa.

Or dunque l'inveniene della Buffola ella è di salaminirazione, e di utile universale, che per impresa la Provincia di Saterno far suole tal'assomento, come ancora il Regno di Nati

Istoria della) 156

poli che appo di tutti gli altri à gran ragione per tal ritrovi to ne va fastoso. Cosa, che basta ad eternare il nome di que

sta Costa, mentre durerà il Mondo.

In quest'anno morì Giacomo Vescovo di Lettere, il quale fit uno di quei Prelati, che trovossi alla Corenazione di Manfredi, per la qual cosa cadde nelle censure, benche delle Pontefice riceve l'affoluzione. Laonde in fuo luogo fù cresto Vescovo di quella Ciesa Pietro, Consigliero del Rè Carlo IL e Regio Configliero pel Regno di Sicilia, essendo stato re-

sormatore degli studi di Napoli.

Essendos ribellata la Sicilia, e data à Federico fratello, del Rè Giacomo d'Aragona, fè il Rè à tal effetto fabricare una armata Navale, ordinando l'apparecchio dell' armi à Giovanni Brancaccio Cavaliere Napolitano , & à Maccaronie Capuano Nobile d'Amalfa , ove tra gli altri Capitani di questa Riviess furonceal conquisto di quell'Isola Bartolomeo del Duce, e Cuido don Balduino d'Alagno.

Il celebre, & infigne jurificanfulto Francesco de Califto Nobile Amalfitano, secondo legges in una lapide riposta dentto la Chiela di S.Chiara di Napoli in quest'anno passo all'al-

l'aitra vita.

Mic jaces corpus Nobilis Marifiti de Califo de Amulphia derisperiti, Qui obiit anno Demini 1303. die w. wiensis Martii x1. Indit.

Nel di della Vigilia del Gloriolo Apostolo S. Andrea si 39. Novembre di quest'anno un peregrino stando appresso l' Altare, fotto cui giace il Corpo del Santo, intorno al quale rechandoli i divini offici, chiamo un Clerico d'intiera vita hos mineto Pietr'Antonio Stimedo, dicendeli, che raccogliefie i Sacro liquore della Manna, che efelava dal Gloriofo Corpo ove soncorfe infinito Papalo; il Cleto co'l Vefento mirando sifatto miracolo, e tanto più fu fammirazione che ritrovaro no i vali da raccogliere miracolosamente quel Sacro liquore, e dopo tanti luni. & orazioni in lede del Santo quel liditos re posto negli occhi di un cieso, lo sanò subito, effendo de più anni, come ancora fano paralitici, leprofi, ed idropici, tran quali ve ne fu un figliucio d'una Signora della famiglia Caotiolo ; A sitri , il ohe sepatudal Re ; the di tal Binto er : يانان devo-

**1303** 

devoto, ordinò, che canto quei del Regno, quanto quei di ' Mori, che conducevano le loro merci in tal Festività fussero franchi di Doana, la quale carta abbiamo estratta dalla Curia Arcivefcovale da potersi leggere da i devoti del S. Apostolo: **Po**stquàmo Corpus B. Andrea examplatum fuit ex Civitate Constat-Huopolis in Civitatem Amalfia perVen. Petrum Civem Amalfitazum Cardinalem, & S.Sedis Romana Ecclefia Legatum ad partes ultrà marinas de latere Domini PP. anno Domini P208 die 8. menses Maii ecc. inditiones depositum est pradictum corpus in crypta inferiori sub Altari à pradicto Domino Cardinali cum duobus aliis cum & prafidente in Curia Romana Innoc.Papa IIL 👉 in pradicta Ecclefia Ven. Archiepiscopo Matthao, post aliquos menos decursos quoddam magnum miraculum infrascripto loco apparnit tempore Domini Caroli IL Regis Sicilia, Reguorum fworum anno septimo decimo, & in prafata Amalphia Civitate, prafidente Domino Andron de Alanco Archiepiscopo Pontificatus sui anno decimo sub anno incamationis Domeini nostri Jefu Christi 1304. die 20. menses Novembris St-'ennda inditionis, & hoc modo manifestatum est, quod vixin modnus peregrini senis in predicta cryptavisus est in vigilia festivitatis ipsius Apostoli čitò manė dum missa celebraretur, & prima Dominica Adventus, erant & in codem loca Rerici boni, nobiles, & alii quamplares loici convenerant audieu-🍂 cansa divina verba , & officia , qua quotidie devote , & sotomnitor in codem loco celebrantur; prafatus autem peregrinus ante alture prostratus capat suum sub altare intromisit, & ad quemnam clericum moribus, & vita satis honestum nomine Pesrum Antonium Scimandum ibi adpantem conversus, qui quo-Didie ad divina officia veniebat coraes onenibus bis verbis alloensus: An o difti miraculum, qued sub isto Altare est 2 qui Re-To perendus non ait vade, & vide; & confession ab osulis. Ecrum idi astantium evanuit, & celebrata missa prafatus clericus cum alijs clericis, & laicis ibi astantibus ad pradicium miraculum, prout peregriums ipse detulerat, videadum ambularunt, 🐠 Inbtus altare inspicientes quoddam vas argenteum in modum sonins crateris in foramine altaris cum tribus argentais nonis in minaculose appositum coopertum in moduu granorum manna plenum invenerunt. Pofea cooperimentum argenteum fimbriams, r populias argenteas prafacus Andreas Archiepiscopus beri fe158

cit. Dixit afantibus clericus pradicius: Habemus ne aliquidan quo noftros oculos abbergere valeamus ? Facum ef auteus, ut a illa manna ibi afantes munes suos oculos linieruns . Le quo javansen nuufquifq; feufit prout profeuti aliter retuleraut jutag anos quidam juvenis tumine oculerum per septennium privatus erat, papillas oculorum fractas babens fatien vidit & voca ma qua enclamavit, graties ago tibi, omnipeteus Deus, qui voeritie Beati Andrea Apostoli mibi luman oculorum raddidisti " ad quam vecem omines attoniti insurzentes, pradicum jupenem oculos perpulchros habeutam, inquerent , ac f. unquam eis orbatus fuiffet. Tale autèm onines refaicienper anaximiter vocem extellentes at decentes Demine Jefu miserere nostri . S. Andrea Apostole ora pro nobis . 🕭 🚜 Eus est concursus populorum landans uno Deum , qui tali digia no menuero Civitatom Amalphiam ditavit, de quad fuam pla bem bumilen vifitavit, campana pra gandio pulfastur, quime utring, fexus ad Ecclefiane confugiunt, tale meraculum profise cere optautes, nonnulli extranei advena langueribus. apprefi al folemnitatem festi venerunt, qui prasidio B. Apostoli incolumet entiterunt, cacis visus, jurdis auditus redditur, debiles con fortantur; à Damonibus venati liberantur, paralitici fanantur, leprofi mundantur, ac franctici valetudinem accipiums, ad ame rum tumultum venerabilis Archiepiscop, undis pedibus venit cmm toto Clere, & popule fore per duas boras landes Den gen ventes, quia talem protectorem , ac Patronum in Patriam d ceffit, unufquifque ad propries ades cum gandio removable Come autem bujusmodi miraculi rumor per Provinciam pervolasta quadam nobilis Matrona nomine Rosa Adversana de familia Caraccioli muicum filium bydropicum babens . qui fomel in die morbo caduco patiebatur, ad B. Apostolum dermis devote. & & liums suum duceus, ad Amalphiam Civitateus se consulit, & lacrum templume ingrediendo, & gemendo, ac suspiria ab intimo corde emittendo, spene, atque fidene in Apostolume posuit " 🚱. suum filium ante altare, sub que prafatum corpus B. Apolisi est collocatum, posnit fideliter, no devote suam vrationem etient faciendo, preprium filium Apoftolo commendavis, & sumas Manna cum calyce, fratim liberatus è morbe caduco , unuquem. paffus fuit, quo miracule vife, teens Lepulus cum clore landes. Des referant ingentes, qui tante Apolloli thesaure Amellobia. Civi-

Civitatem cateris urbibus clarefeere voluit, & nos indignos tanso munere decorare.Pradicta ominia cum ad aures Serenifimi Caroli II.bajus Regui Sicilia pervenisses, quia ipstus Apostoli devotas erat, ut ipsum diem festi in quo manua calesti Scaturire capit devesus ageret , 👉 ut à Christi sidelibus frequentetur, ipfum diem privilegiis summapere decoravit 👉 nt`omnes viri tòm regnicula , quam extraneicum 🕫 rum mercibus ad prafatam Civitatem Amalphia se contulerint, quacumque resolutione fundati, son Dogana, & corum' juribus per dues dies ante festum ipfius. Apostoli . & per duos alios post festum sint immunes, noc auteur nutu, ipso Apostolo favente, Civibus Amalphitanis concessum fuit, non mirum est, anod ipfo Apostolo Protectore Postis pluvies ab urbe sugata est, ipfo etiàm infidia, discordia civiles pacata, ipso pravio mille fore perionla à nubis sunt propulsata, ipso etiàma Duce, hostes ab aliis oris fugati, iter arripuere: quod nauta diem procellosis andis premuntur, ac vita entremium jam jam videntes, invocacato B. Apostoli Andrea nomine, mari pacato, sunt liberati, quod/milites in mediis bostium periculis circum sessimminentens mortem videntes, Divo Aposolo voto soluto, necem evitarunt, quod agroti in infirmitate ultima oppressi, B. Andrea miraculo illafi surremerunt , quos à rapidis fluminibus subweerf, & obrusi, ipfius Apostoli Patrocimo funt liberati. Hic est illy Andreas frater Simonis Petri, ques junto mare Galilea retia in marc mittentes, Jesus Chrisbus vocavit, dicens, venite post me, & facione vos fieri piscatores bonziname. Hie est ille Apostalus noster Advocatus, qui à nobis repellit, hic est consolatio lugentium, spes agrotantium, pauperum refugium , pax discordiarum, corona virginum, atque omnes denique mortales. Deum devoté invocantes, apertis brachiic amplectitur. Qua de re tam celebre festum omnes celebrantes, in quo pretiofum manua mollifluum omni odore, at suavitate elenum, quod à Divi Apostoli Andra rigidis ossibus scaturire, ac remanere cupit, pia mente, Divino cultu celebremus, eoque Glorioso Aptiolo congratulemur. ipfumque etièm oreneus, ut suis meritis lesum Christum meum Redemptorem, qui genus humanum ab Erebi profundo liberavit, pro nobis invercedat, ut in noferi obitus fine contrà Domowes nostrum sit propugnatulum, ut ad gaudia aterna perduci mereamar came Patre, & Spiritu Sande wivit . & reguat in facula saculorum. Amex.

160 Iftorist dellis.

Andrea Capuano Vescovo di Minori passo à miglior vinta in quest'anno, del quale su Vicario Guiglielmo Platamons per crròre dall'Vguelli detto de' Pantalone. Carlo Rusolo Patrizio della Città di Ravello, e Nobile Napoletano, insigne Giurisconsulto, morì in quest'anno secondo quelche addita se Engenio, e su sepolto nella Cappella della sua samiglia riposta dentro la Chiesa di S.Domenico di Napoli.

Hic jaces corpus Nobilis, & Sapiensia Viro Doncini Caroli Ruphuli de Neap. Leguno Doctoris, qui obiit anus Dom

Legum Doctorie, qui obiit anno Domini 1306, 41.

Il Rè Carlo II., che per la fina generosità, & umanità ver so i suoi stidditi era chiamato Alesandro, passò in quest' aino à miglior vita, essendo stato amaramente pianto da autti, si con superbissime esequie seposto nella Ghiesa di S. Domenica Maggiore, e trasportato possia il suo corpo nella Provensa in un Munistero da lui edificato, restando solamente per ordir ne di Roberto suo figliuolo il cuore alla Città di Napoli riposso dentro in una urna di Avorio lasciata nella medesima Chia sa di S. Domenico, intorno cui leggonsi le seguenti ipana le:

Conditorium bec es cordis Caroli II.

Allustissimi Fundatoris Conventus anno Domini 1309.

Esti la porta del Gorcile, ove è ripolto il suo simultato con i seguenti versi, 1309.

Carolus extruxis cor nobis pignus amorts o Burvandum liquie, casera membra fuis. Ordo colet noser tanto devidus amore.

Extolletque virum lande perenue pium.

Ebbe questo Rè per moglie Maria figliuola di Stefano IV.Rè d'Vagheria, come si disse, dalla quele ebbe nove si-gliuoli maschi, e cinque semmine, il perimo su Carlo Martello Rè d'Vagheria per successione di madre, il secondo su Lodovico Vescovo di Tabla, Canonizato Santo da Giovanni XXII. Pontesice, Roberto terzo genito, che su poi, Rè di Mapoli a Filippo Principe di Taranto, e dispoto dalla Grecia con titto le d'imperatore, Giovanni Principe della Morea, Tristano Principe di Salerao, così nominato pet esser nato nel tempo, che il Padre stave cattiro in Catalogna. Raimando Belling.

1309.

£305.

Coffe d Am alf.

conte d'Andri, e Signore del Môte di Sangele Reggentrobla Vicaria, Ludovico II. Duca di Durazzo, e Pietro Contesti Gravino. Militasono fotto questo Rè della Costa di Analsi 36. Cavalieri speron d'oro della famiglia Arcuccio, e dieci altri ancera speron d'oro della famiglia Marramaldo. Purono Consiglieri di questo Rè Giacomo Freccia, Angelo, Bartolomeo, e Giovanni d'Afflitto, Ruido Rocco, il quale su riammerlano di Gerlo il veschio, e poi da lui fatto suo Consigliere, e Ambasciatore spedito à vari Prencipi, Ansaldo Tgara-Consigliere, e familiare, Riccardo Comite Ambasciatore spelito altresì à vari Prencipi, Guardiero de Ponta Censigliere,

PMaggiordomo Maggiore.

Immediatamente dopo la morte di Carlo nacque quella mosa questione tra jurisconsulti, à cui il Regno dovesse specine, se à Roberto termogenito del Riccome miù profilmo, ò pu-Caroberto Rè di Vngheria figliuolo di Carlo Martello rimogènito del Rè, e-dopo tante discussioni avette innenzi let Pontefice vinta la lite da Bartolomeo di Capua fingolarifgiurificonfulto de fuoi tempi in favore di Roberto Duca Mabria, e dichiarato in pubblico Conciltoro Rè il Duca la la la completation de la contra del contra de la contra del contra de la contra del la contra de la contra del la contra d Besser nato trà loro, e ben conosciuta la sua virtù. Que. bo buon Rè seguendo i vestigi del Padre solea in sempo de . Colta, facendo dimora in Ravello nel Palagio de' Rufoli, e da una gran loggia conforme finivano le vivande, lasciando i piatti d' argento per traini, scorreano in mare con gran suo piacere, essendo stati raccolti da i Marinari de Vascelli degli addotti Rufoli, che di notte nel luogo detto Marmorata poner soleano le reti à tal' effetto. Non altrimente che il Duca della Guardia di tal famielia scrive: Ma anche in sì alto luogo di grazia proffo Rè-Carle, II. ebe egit è Rè Roberto sua fistinolo, poi allestato della bellegga dell' acque, e delizie di Ravelle, foleano venir Peffè nel Palifico delli Resfoli, da quali erano ricevati con apparato reale, I faina per tradizione de vecchi del Paese, che essi davano con si gran ma-Buificeune à quei Rà. 👉 alle Regine loro mogli 🗰 pietti d'argento di così quantità, che telti dalla morta reale, così imbrattati, come erano fe Suttavana al mare da mua finefiza della medefima Panza, dove il Remangiana e che fi richtermanipei salvi, e po-

liti con una paddiffima rete fin dalla motte precedente bustatu sotto acqua de marineri, e Ministri pratici dalle Nevi, e Va-

scotti di effi Rufoli.

Per la supete di Plotto Vescovo di Lettere ebbe quelle la Chiefa Rente, come ancora per la morte di Giovanni Vefcovo di Ravello, fu la fuo luogo creato Francesco Castaldo Patrizio della medefima Città, e Monaco di S. Benedetto, il quale per l'integrità de'suoi costumi non fu punto inferiore? Giovanni.

8313.

1311.

Giovanni Molignano Amalfitano, per mezzo della neaccidentatione trovandos in Mezara Città della Sicilia, mosso da veta fede, e divozione verso S. Nicolò, S. Bafile, e S. Elena Montgeri di Donzelle fiti in Amalfi,ove erano le fue congilite già monache, dona in perpetuo per ogn'anno cento cinquanta tomola di minio da doversi compartire trà essi Mona-Beri, obbligandoli Tal effetto due molini fabricati nella detta Città di Mezara franco da'ogni jus di Dogana per carta conceffagli dalli Rè di Sicilia, con questo pelo però, che tutte le donne della fine fa miglia, dove effe volevano monacarfi, foffero state ricevate, il qual atto fu poi ratificato per mano di Notar Trinità delle Matteo Canisen di Amalfi in prefenza di Francesco Moligna-Monache un no dell'Abtache de la Monistero, la quel femiglia de la temer ellernes.

97.

Avendo la Reina Maria moglie del Rè Carlo, e man A Roberto reedificato il raguardevole, e grandiffico Monific so delle Monache Franciscane detto D. Regina, volse che de po la fina morte il·luo Corpo ivi fuffe sepolto, ficcome in que fl'anno avvenge, ove in un grandifilmo tumolo colla flurgi terral chigie ga th turne i figliuoli leggonfi.

1323.

Alle reganifeit Sancin memoria En ii Granda Hyernfalem, Sicilia Unga-Hiaque Regiua, Magnifici Principis quond. Stepbani Dei Gratia Regis Ungaria, ac relica clara memeria inclyti Principis Domini Domini Caroli II., & mater Sereni sinci Princinto. Domini Domini Roberti codeni gratia Dei Alterini portum Proceedings of Sichhai Regame il la firium, and Double MCCXXIII.ipdis.Fl.die

XXI.

## Costa d'Amalfi. 163

XXV.menfis Martii, enjus anima roquiescat in pace. Amen.

Non di mediocre divozione egli fu il suo figliuolo Roberto verso il Serafico S.Francesco, avendo quel maestoso Monistero di S.Chiara in Napoli, come ancora dal Duca Roberto di Calabria suo figliuoloda Chiesa di S.Erasmo. Fù questo Duca chiamato Caroberto unico figliuolo del Rè, il quale fi ritrovò in varie imprese della Sicilia, & in Fiorenza contro i Gebellini, dove ammalatofi nel ritorno che fè in Napoli, pafsò alll'altra vita, essendo stato uno de' più valorosi Prencipi, e giusto, che stato fosse al Mondo, del quale raccontasene dagli Scrittori varie cofe, avendo ulata giustizia non solo cogli nomini, ma anco cogli animali. Concessache dubitato egli avendo de servitori, che impedissero di far' entrare à ragionare con lui le povere, e sconosciute persone, innanzi della porta del suo Palagio se collocare una campanella, acciò chiunque da lui voluto avesse giustizia, toccupdo quella, fosse stato udito . Av. venne un dì, che un Cavalto vecchio di Marco Capece inabile à poter più servire, andando per la Città procacciandosi il vivere, un giorno effendosi appressato al muro del Palagio del Duca, ove prendea la corda colli denti, quella tirando, ò come altri dicono lvi grattandosi fè sonar la Campana, al suono di cui usciti i servidori, e domandato avendo il Duca ad un'de fuoi Portieri, chi era, gli fù risposto, esser il Cavallo di Marco Capece, che toccata avea la fune della Campana. Per la gual cofa Il Duca che conoscea effer istato ben rimunerato il Capece da suo Padre, per averlo servito con quel Cavallo in varie congionture, ordinò à que Cavaliero, che dovesse all'ora in poi tener quel cavallo alla stalla, e che era di giustizia il grattare alla vecchiaja, quando l'avès servito nella gioventù. Si dicono molte altre cole, avvenute in quei tempi fotto questo Duca, che per brevità si tralasciano; dico bensì, che la sua morte fit pianta amaramente da tutti, & in spizial dall'inselice Rè suo Padre, il quale antevedendo al danno, che era per avvenirne per la perdita dell' unico suo figliuolo; ad alta voce piangendo, diffe a i Baroni, che lo conduceano alla sepoltura: Cecidit corona capitis mei: Phè vobis! vhè mih! Siccome già avvennero in questo Regno gravissimi disagi. Fè Roberto à questo suo figliuolo drizzare un superbiffimo tumolo nel MoMonistero di S.Chiara, ove vedesi tedere in Maestà tenere con una mano appoggiato nello stocco sopra d'un vaso pie d'aqua, ove la pecora chetamente co'l lupo bee, sopra le quali veggonsi appoggiati i suoi piedi, sotto cui leggesi:

Hic jacet Princeps illustris Dominus Carolus
Primogenitus Serenisimi Domini nostri Domini Roberti
Dei Gratia Hyernsalem Sicilia Regis inclyti
Dux Calabria Prasati Domini nostri Regis
Vicarii Generalis, qui justitia Pracipuus zelator,
Et cultur, ac Reipublica strennus desensor,
Obiit antem Neapoli catbolica receptis sacra
Ecclesia ordinibus. Anno Domini M.CCC. XXVIII.
Indit.XI.anno atatis sua XXXI. regnante seliciter pradicto Domino nostro Rege, ipsius anima requiestat in pace. Amen.

In questo istesso anno morto Teodoro Scacciavento Vescovo di Scala, gli successe Fra Guglielmo Lombardo dell' ordne de'Predicatori, uomo insigne di approvati costumi.

Filippo Principe di Taranto fratello del Rè Roberto di Sigliuolo del Rè Carlo II., à cui il titolo d' Imperatore di Co-stantinopoli era rimasto, dimorando di Napoli., passò à miglior vita in quel Palagio, che era vedesi presso al Seggio di Montagna, chiamato per antica tradizione, ora dell' Imperatore, e su il suo corpo dentro la Cappella maggiore di S. Domenico riposto con bellissima scrizione in versi, che per brevità si tralasciano, allegata dall'Engenio, dal Summonte, altri. Fù di questo Imperatore Secretario Angelo di Miro, il quale in Gragnano sondò il Monastero delle Monache di Sangelo. Famiglia spenta a'giorni nostri nelle persone di Summonte, e Suora Vittoria Monache dello stesso Munistero.

Intorno è questi tempi il celebrato Andrea d' Alagno, doppo aver portato tanti anni il peso d' Arcivescovo con su laude, morì, e su nella maggior Chiesa sepolto in un bellissi mo tumolo, ove vedes la sua essigie di bel rilievo delineati al vivo dall'anno 1219, ove leggesi:

Prajulis Andrea jusu sit sondita cropta. In qua natalis Domini sunt dogmata picta. Fascia confiringit, qui mundi climata cingit Bos, Afans stantes, nescunt puerum dominantem

1332.

Ot solis radius non ladens vitres transit,
Sic Domini Maser post partum virgo remansit,
Obtineat veniam cum justis consociatus
De Alaneo dictus hic Prasul commemoratus.
Hic jacet corpus Andrea de Alaneo
Archiepiscopi Amalphitani
Dominus Andreas de Alague
Prasul, & Civis Amalphia
Hanc Capellam Construi fecit
Anno Domini MCCC.XIX.

Lasciò coltui, che si sacessero we Anniversari ogn' and no uno per l'anima di Cesare d'Alagno Arcivescovo di Salerno suo zio, e un'altro per l'anime delli celebri militi, Matteo, e Vernuso d' Alagno suoi fratelli, e un'altro per l'anima fua, avendo fondato la Cappella, dedicandola à S. Maria dell' Assunta. Lasciò quest'Arcivescovo molte memorie dignissime nella maggior Chiefa, avendola abbellita di quelle tante figure molaiche, che vi si veggono nel maggior altare, come anco-🕾 🛍 di marmi, e colonne, di cui vedevasi una nave, or mutata La Cappelle, e altresì fece a sue spese il sossitto della Chiesa ornando il cielo del succorpo, ove stà il Corpo del Glorioso Apostolo di stelle indorate, okre di tante suppellettili di velluto, & altro drapppo per ornamento della Chiesa, e mitre piene di perle, e gioje, & altre pietre preziose. Costui, conforme abbiam narrato, oltre di aver fatto alcuni pezzi d'argento, ove raccogliesi la manna, se altresì alcumi parati d'argento, lasciando in perpetuo à tutti i Clerici il prandio nel di di S. Nicola, come ancora buone ann.entrate à i Presbiteri Cardinadi, secondo leggesi nelle Croniche: successe ad Andrea Landulfo Caracciolo de'Rossi Patrizio Napoletano, Vescovo di Castello à Mare. Costui per la sua integrità della vita, e per lo raro sapere divenne Luogotenente, e Protonotario del Regno sotto questo Rè, e confirmato dalla Regina Giovanna, il quale intervenne con molti Prelati alla Congregazione di S. Chiara, secondo quel che scernesi in una fabrica posta nel Campanile, che risguarda Oriente:

L'dedit Amalphis dignum: dat contra Petrum.

Nella quale funzione intervennne tutta la cala reale, focondo leggefi in un'altro Epitaffio nel medefimo Campanile di S.

Il sopradetto
Altare dal
presente Arcivescovo Bglogna è stato
fatto altrimente con
unaggior maguiscenza.

166 Iftoria della

di S. Chiara verso tramontana, ove leggesi:

Rec., & Regina aftans bic multis sociati
Ungaria Regis generosa stirpe creatus
Conspicit Andreas Calabric Dunc veneratus:
Dunc pia, Dunc meggua consors buicque Joanna.
Neptis realis lociat soror ipsa Maria
Illustris Principis Robertus, & ipe Taranti.
Ipseque Philippus Frater vultu reverenti
Hoc Dunc Duracii Carolums pectas Reverendus
Suntque duo fratres Ludovicus & ipse Robertus.

In quest'anno Andrea d'Alagno Patrizio Amalstano, e Vescovo di Minore non inferiore per la dottrina, e per l'insgrità di costumi al mentovato Arcivescovo, che nelle Croniche vien chiamato innocentissimo, usel da questa vita, lasciando di se non picciola memoria. Costui tra l'altre cose lasciannella sua Chiesa, volle, che tutto il rimanente delle sua annice entrate nel di del suo Anniversario si dovesse compartire tra poveri, e benche il suo corpo nella sua Chiesa susse stato se polto nella Cappella da lui edificata, siù con tutto siò da sulla Parenti trasportato nella maggior Chiesa d'Amals: leggendos nel suo tumulo:

Dominus Andreas de Alaneo De Amalphia Epifropus Minorenfis Anno Domini M.CCC.LXXXXVII.

Nel medelimo tempo in Napoli morì Fra Guglielmo Lominio do Vescovo di Scala dell'Ordine de' Predicatori, il cità corpo su sepolito nella Chiesa di S. Domenico, secondo; leggiamo in unalapide.

Hoc sepaltus est Dominus Vrater
Guglielmus natione Lombardus
Ordinis Fratrum Pradicat. Episcopus
Scalensis, qui obiit auno Domini
M.CCC.XLII. die unv. 1. mensis Julii u.indis.

Nell'istesso anno ad Andrea successe Bartolomeo Comite Urso, & à Fra Guglielmo nella Città di Scala-successe un'altro Fra Guglielmo dell'Ordine Minore familiare; Consessore, e Consigliero della Reina Sancia.

Vedendosi il Rè Roberto fuor d'oggraperanza da poter ave-

Cofta d'Amalfi.

avere figliuoli ; deliberò maritare Giovanna, figliuola di Casti Senzaterra Duca di Calabria fua Nipote con Andrea secondagenito di Carlo Lamberto figliuolo di Carlo Martello Rè d' Ungheria, celebrandosi in Napoli à tal effetto grandissime seste per unito il Regno. Ma quasi pentito il Rè di aver fatto tal. matrimonio, per esser Andrea quasi incerrigibile, morì nell' 'anno 1343.

Avendo regnato anni 32. e mesi, essendo stan, toun de' più savi Principi, che avesse conosciuto il Mondo, versato nella Teologia, e Filosofia, avendo fatto gran conw degli uomini virtuofi, e tra gl'altri del Petrarca, e Boccacche vissero in quei temps, e su con reale esequie sepolta willa Chicle di S.Chiara, ove fiveggono due statue, una coll' dito di S. Francesco, e l'altra sedente in Maestà, ove leggesi:

1 . Cernite Robertums Regem virtute refertum.

Fu quello Rè foccorso con danari più volte da Ligorio Coppola, il quale à tal effetto n'ebbe in pegno una gran quantità d'aggento da Pietro Dentice, che ricchissimo Barone in quei tempi era, fù più volte nelli suoi bisogni chiamato in ajuto Riccardo Spina con molti suoi propri cavalli, seguitando in tutte le li imprese Adelario Romano della Città di Scala, Ammiraglio del Regno, il quale co'l Duca di Calabria andò all'acquisto della Sicilia con 20. Galee. Giacomo Freccia Giudice, Matteo Cortese, e Pietro Configliero, e familiare, Angelo, Bastolomeo, e Giovanni d'Afflitto Configlieri prima di Carlo Listoppo sue Padre, a poscia dell'addotto Rè Pietro Coppola Itifialiero, Pietro Chruite, & Andrea d'Alagno suoi familiawillime, Emanuele Staibano Comestabile, e Maesting di Campo Befestrieri. Nicolò della Marra Vicario, e Capitan Generade in Galabria, e Terra d'Otranto. Tomafo Comite Cameriere, Risone della Marra due volte Vicerè di Napoli.

Or dunque, morto Roberto, da Napolitani fubitamente Turono gridati i nomi di Giovanne, e di Andrea, & introdottofi di nuovo altro governo, cominciò tanto il Rè, quanto La Reina à sentire il dispiacere, e la noja, che apportar suole il governare, avendo vivuto fin' à quell'ora fenza alcuna applicazione, & effendo stata Ciovanna prima di questo nome coronata, con tutto che Roberto lasciato avesse Andrea, che s' intitolasse Duca di Calabria, e che sin all'anno 22, non si avel-

168 Istoria della

Secotuto chiamar Re; ad ogni modo Ludovico Re d'Unghel ria suo padre, adoperatosi secretamente co'l Pontesice, sè coronarlo come erede di Carlo Martello, e non per avventura come marito di Giovanna, non facendo egli figliuoli, succeduto fosse al Regno, à causa che Maria sorella di Giovanne, maritossi con Carto Duca di Durazzo, che in ciò averebbe potuto succedere. Dispiacque molto a i Baroni del Regno questo fatto, come ancora à tutti i seguaci della Regina, e sù tanto l'odio conceputo da costoro verso Andrea, che di notto mentre egli stava in Aversa con sua moglie per diporto, sa preso, e con una corda alla gola affocato, buttandolo per un balcone di quella stanza, e mentré quel povero Rè stava à terra fenza efservi chi fepoltura dato l'avesse, OrsoMinuto Patrizio. e Canonico Napoletano à sue proprie spese il se venire in Napoli, secondo nota il Costazo, facendolo sepellire nella maggior Chiefa con reali efequie, ponendovi la feguente scrizione:

Andrea Caroli Uberti Pannonia Regis I.

Neapolitanorum Regis,
Joanne uxoris dolo, & laqueo necato
Ursi Minutili pietate bic recondito
Ne Regis corpus in Jepultum, sepultum postense
Posteris remaneret

Franciscus Berardi F. Capycius Sepulchrum situlum, nomenque

Mortno Anno XIX.M.CCC.XLV. Kal. 14. Octobris.

Vien descritta questa morte da varj Storici diversimente, à causa che alcuni dicono, che su ammazzato Andres per l'impudicizia di sua moglie, altri, che sua moglie lui ammazzato avesse per la sua intolenza, & altri che il Duca di Durazzo per li suoi secreti fini ciò usato avesse, conferme di remo.

Avendo la Reina Sancia moglie di Roberto fatto edificare lo spedale dell'Annunziata, ed il Monistero della Maddalest,
dopo aver tutte le sue ricchezze compartite tra poveri, della
edificar Chiese, sa ampliare maggiormente il Monastero della
Croce, edificato da suo marito, in cui ritirandosi prese l'abito
di S. Francesco, sacendosi chiamare Suora Chiara, essendo morta in quest'anno, se ivi sepolta secondo leggesi in una lunghissima scrizione, saquale per servità la sessamo. In quest'anno,

Cofta d'Amalfi. 169

Donato Accongiajuoco di Ravello Configliero del Rè, drizza alla fua moglie Tuzia Pironte Nobile della medefima Città questa lapide nella Chiesa di S.Domenico.

Hic jacet Domina Tullia Peronta uxor Nobilis viri Judicis Donati Accongiajochi. De Ravello Reginalis Confiliarii, & familiaris Magna Curia Fifci Procuratoris, Qui obiit anno Domini 1346. die 4. Januarii 14. ind.

Effendo rimasta la Reina Giovanna I. pregna di più mesi di là a breve tepo dopo la morte del marito partori un figliuo. lo chiamadolo Caroberto, spedendo à tal'effetto Ambasciadore Re d'Ungheria, che di se avesse cura, e del suo Nipote, la qua-Le avendone ricevuta malissima risposta, ne sapedo in che modo oprarsi per vivere sicuramente, e da Regina co'l consiglio de' spoi familiari deliberò prender marito, e fù Lodovico secondogenito di Filippo Principe di Taranto, e fratello del Rè Roberto, acciò da'suoi sudditi obbedita maggiormente fosse: ma il Rè d'Ungheria, che involto stava alla vendetta, disposto avendo un grosso esercito verso Italia incaminossi, ma la Reina, che tutto ciò sapeva, manifestò alli Baroni, & à gli eletti di Napoli, & à tutti i suoi sudditi, che ella dovea partire verso Avignone co'l suo marito à far conoscere la sua innocenza al Pontefice, promettendo di ritornare di nuovo, se Iddio lo permetteva, ma che niunodi essi però usato avesse resistenza al Rè d'Ungheria, quante volte fusse venuto in Napoli. Fit pianta la partenza di quella Reina comunemente da tutti, & in particolare da Napoletani, che tenuto aveano come lor madre. non essendo mancata persona, che innanzi di partire tanto nomini quanto donne, che con vero affetto non si fosse menato à baciarle le mani.

Gionto dunque il Rè d'Ungheria, tutti i reali suoi parenti unitamete co'l Baronaggio ad incontratto si menarono, portado con esso loro il picciolo bambino Caroberto suo Nipote, si quali furono ricevuti da quel Rè con molto assetto, e massimamente il fanciullo, il quale ben custodito su mandato in Ungheria dilà à picciol tempo morì, e gionto il Rè in Aversa, ove tutto il rimanente degli altri Baroni cocordi erano à giurargli sedeltà, con essi incaminossi verso Napoli, e nel passaggio, che se avan170

ti il palagio, 'ove era stato strangolato. Andrea suo Gatello, chiamò il Duca di Durazzo, che il conducesse in quel luogo con malissimo sembiante, e benche il Duca cercato avesse di distoglierlo dal suo proposito, dicendo, non esser quello il suogo, il Rè, che l'animo involto avea alla vendetta, senz' altro indugio montò su'l palagio, e quando su alla loggia, voltatosi al Duca, disse: Traditore, tu fosti il machinatore della morte del tuo Signore, e mio Fratello, ma il Duca non potendofi sculare, per aver mostrato una lettera da lui scritta à Carlo d' Artois, ove conteneasi la machina della morte di Andrea, avanti à tutti i Baroni lo se uccidere ignominiosamente, facendolo buttare per quella istessa loggia, & andato verso Napoli, arm cò grandissimo spavento à tutti i riguardanti in vedere in un negro Stendardo, che avanti gli precedea dipinto un Rè strangolato, e rifiutando: il pallio, e tutte le cerimonie, che so un Rè far si sogliono, entrossene con l'elmo sù la testa nel Co stello novo, commutando tutti gli officiali, e dilà dopo quattro mesi partissi. Quelli Baroni, che di Giovanna viveano sodisfatti, quella mandarono chiamando,& investitala del Regno umitamente con suo marito, lietamente ritornarono in Napoli, effendo stati ricevuti con giubilo universale. Per la qual con Ludovico discacciò tutti gli Ungari dal Regno, ma il Rad' Ungheria per tal fatto; benche deliberato avesse tornare in Regno con poderoso esercito, interponendosi in ciò il Somep Pontefice, egli come buon Cattolico fottopole le fue raginti nel Sacro Collegio de' Cardinali, il quale condennato avendo la Reina à dover pagare tutte le spese fatte dal Rè d'Ungheria per la venuta in Italia. Con tutto ciò egli riculando sì fatte offerte, disse, che ne per avarizia si era menato in Regno, ne per ambizione tanpoco , ma per vendicarfi della morte dell'ipnocente suo fratello.

Morirono in Napoli nell'istesso anno alcuni Capitani di valore di questa Riviera, tra i quali Bartolomeo di Bonifacio sepolto nella Chiesa di S.Agostino colla seguente scrizione.

Hic jacet in tuba militari dignitate propollens. Vir Bartolomans de Bonifaciis orens. Genitor qui fuit militis Nicolai praclari, Quem fors estrema rapuit sub anno tonantis Mille trecento, chaveque Quadragente

Name

Nunc tenes polus precante gratia summi.

Nella Chiesa di S.Domenico furono sepolti due militi , uno chiamato Errico Dentice, e Giambellano del Duca di Doguzzo, e l'altro della Regina Giovanna Gapitano secondo leggesi nella Cappella de' Dentici della Stella:

> ·Mic jacet corpus Domini Herrici Denticis Ciambellani Domini Ducis Duratii. Qui obiit auno Domini 1348.

E nell'altra lapide

Hic jacet Deminus Thomsafins Dentice, miles, Qui obiit anno Domini 1348. Lindics.

Nel qual anno morì altresì Ludovico Dentice, secondo leg. erefi nella lor Cappella, ancor egli buon foldato.

> Hic jacet corpus Nobilis viri Domini Ludovici Dentice de Neapoli militis,qui obiit\_anno Domini 1348. die x.mansis Junii ind.

Effendo Mertuccio Véscovo di Minori pussato à miglior vita, gli successe Fra Giacomo dell'Ordine de' Predicatorize per la morte di Pietro Vescovo di Lettere ottenne quella Chiesa -Giscomo di Rago Patrizio di Ravello, Uomo di fommo me--zito, trovasi in Capri Vescovo di questa Chiesa Giacomo gran Mzestro in divinità.

Il celebre Landulfo Caracciolo Arcivescovo di Amalfi, e Protonotario del Regno, come abbiamo riferito, dopo awer amministrate fantamente il suo officio, morì in Amalfi co'l nome di Santo per la fua approvata vita, fecondo abbiamo le tradizioni. Onde tra gli altri Scrittori prefe motivo di scrivere l'Abbate Ughelli, dicendo, che non fù tanto la gloria di Landusfo in conciliare i Pontefici con i Prencipi,& i Rè, quanto che aver vivuto da Santo, & effer stato talmente giudicato avanti la sua morte: Unde Pontificatum maximorum Principum, ac Regum fibi concilian t gratiam, & auctoritatem, sed maunat ejus fuit gloria, quod tum vivens, tum mostuus ob san-Simoniam vita existimatus. Scaisse quello savio Prelato quattro libri di varie materie Teologiche, di cui trovansi altresì di manoscritti, degni di esser letti. Il corpo di cui su sepolto in un Avello di marmo, in cui veggonfi l'imprese della sua famiglia.

Intesa la morte in Roma di Landulfo, Clemente IV. som-

1351.

1350.

Costa d'Amalsi. 173

Sersale Nobile Sorrentino dell'Ordine de' Predicatori.

Morto effendo l'Arcivescovo di Amalsi Pietro Capuano in quella Chiesa, su eletto Marino del Giudice Patrizio Amalsitano, il quale oltre di aver accomodato il palagio, e la Chiesa nel miglior modo che potè, se coprire il siume dalla porta della Ospedale sin'alla marina, che passando per mezzo alla Cieta scoverto, al quale apportava gran nocumento, per esseregii stato pingue di corpo; diceva egli, che era divenuto grasso per le biastemmie avute da' Religiosi, colli quali era severissimo se condo leggiamo nelle Croniche.

Ammalato effendosi il Rè Ludovico di mortal sebbre in Napoli usci di vita, e su sepolto nella Chiesa di S. Domenico, benche altri dicano, che il suo corpo trasportato su in Monte Vergine ivi posto in un bellissimo tumolo sostenuto de 8. colonne, nel qual anno Francesco Castaldo Vescovo di Ravello, e Patrizio usci di vita, e su nella Cappella del Santissimo Crocissiso appresso de suoi parenti sepolto, à cui successe poscia Ser-

gio Crisone Patrizio della stessa Città.

Rimasta la Reina Giovanna I. senza prole, si maritò la terza volta con Giacomo di Aragona infante di Majorca con tensiglio de suoi familiari. Essendo in quest'anno la Chiesa di Minori per la morte di Giacomo, priva del suo Vescovo su spedito in quella Chiesa Filippo, & in Capri per la morte di un'altro Giacomo Vescovo ottenne quella Chiesa Guglielmo.

Essendo Giacomo marito della Reina Giovanna fatto cattivo dal Rè d'Aragona cogino del Rè di Majorica suo padre, con cui guerreggiava, su liberato dalla Reina per quarantamila ducati; ma Giacomo, che involto era alla guerra, tornandovi

di nuovo, vi lasciò la vita.

In quest' anno Matteo Capuano, che per lo splendore della sua famiglia ben conosciutà in Napoli era, come per il valore militare, passò à miglior vita, e su sepolto nella Chiesa di

S.Domenico di Napoli.

Matthaus jacet bic Capuanus stemmate clarus,
Militiaque probus prospicuus patria panperibus,
Templisque pius justi quoque cultor, curia
Testatur sed magis Ecclesta bac.
Vita, lingua, sadisque potens opulentior bujus
Tita iter egreditur, mente vocante Deum
Obiis

1362:

174 Iftoria della

Obiit anno Domini 1368. die Octobris 7 ind. Futuram in Domino carnis refurrccioneus Expectans, Orate pro co.

Eugen.

Costui su molto inclinato all'elemosine, & à soccorrere i poveri. Laonde essendo caduta la Chiesa di S. Domenico, sondata dal Rè Carlo II. per il grandissimo terremoto, successo nell' anno 1446. rinovolla unitamente colla sua famiglia, & altri Cavalieri Napolitani.

Morì in quest' anno Roggiero Trara Nobile della Città di Scala, soldato di valore, nella Chiesa di S. Chiara di Napoli

fu sepolto per quel, che scrivch in un marme

Hic jacet corpus nobilis, & egregii viri Rogerii Trara militis de Scalis, qui obiit

Anno Domini 1309. die 28. mensis Novembris 11. indis.
Vedendost la Reina presso à i cinquanta anni senza più tentat la sorte con altri mariti per aver sigliuoli, deliberò con maturo cossiglio dopo la sua morte lasciare il Reame alli più congioni; parenti, e perciò mandò in Ungheria, chi amando Carlo di Durazzo, che in ajuto ritrovavasi del Rè suo parente, e con dispensa del Papa diegli in moglie Margarita sua nipote, e su rono à tal'effetto celebrate in Napoli sontuosissime nozze.

In quest'anno Francesco Rusolo Vescovo di Nola estato do passato in Napoli à miglior v.ta, su sepondo nella Cappin

della sua famiglia, posta in Domenico.

Hic jaces Reverendus Pater, & Dominus Dom. Peancifcus Rufulus de Neapoli legum Doctor, Dei Gratia Episcopus Nolanus, qui obiit anno Domini 1270 die 5. Julii 5. Ind.

Il Vescovo di Minori Filippo essendo passato in altra Chiesa, su in suo luogo eletto Romano Canonico Amalsitano, il quale in quest'anno ricevè la consirmazione di tutti li privilegi concessi a quella Chiesa da altri Rè, siccome abbiamo

à suo luogo esposto.

1371.

1370.

Giacomo Arcuccio gran Camerlegno del Regno, e Conte di Menorbino ad imitazione delli Rè di Napoli, che fondato avevano il Monistero di S.Martino, ed sicò in Capri un'altro Monistero dell' istessa maniera, dotandolo di ann. entrate in duc. 800. Costui sù uomo ricchissimo, e Signore sorte di 50. Terre, come diremo della sua famiglia

In una lapide posta nella Chiesa di S. Maria della Nova di NaCoffa d'Amalfi.

di Napoli fu sepolto in quell'anno Giacomo Mela Luogote: nente del Gran Cammerario.

> Hic jacet Magnifici U.J.D.Domini Jacobi Mela Locumtenentis Magni Camerarii, qui obiit auno Domini 1375.

E tornando alla Reina Giovanna, la quale temendo di non effere accisa da Carlo di Durazzo per la troppo confiden-

za, che tra lui, & il Rè d'Vngheria offervava; deliberò la quarta volta prender marito , e fù Ottone Duca di Branzuik di sangue Imperiale. Con patto però, che non dovesse investirsi del titolo di Rè, per non pregiudicare al testamento satto a beneficio dell'addotto Carlo, nel qual'anno nella morte di Gregorio II.sta assunto al Papato Vibano VI. Napolitano, nato secondo il Summonte nella strada di Nido, e propriamente nel vico degli Offieri, così chiamato per l'abitazione, che sin'ora 🗣 vede posseduta dagli Ossieri della Città di Ravello. Era Arcivescovo di Amalfi in questo tempo Giovanni Acquaviva Patrizio Naptatiano, e prima Vescovo d'Ascoli, per esser passato Marino del Giudice alla Chiesa di Taranto, benche le Cronichedicano, che fosse morto Arcivescovo d' Amalfi, e sepolto nel Coro, ma la verità ella si è, che effendo stato un'altro Marino del Giudice della famiglia Comite Maurone intorno à questi tempi, fatto Cardinale dal Papa Vrbano, e fatto Gran Camerlegno, dopo esser stato spedito a' Prencipi per vari affari, congiurandosi con altri Cardinali contro del Pontesice, sà ammazzato, e buttato nel mare, in memoria di cui gli Amalfitani nell'atrio della maggior Chiesa ferono il seguente Epitaf: fio:

Stemmata,qua cernis, sunt inclyta signa Marini, Qui doctis homeinum corda rigavit aquis. Judicis, & meritò doctus cognomine, namque Indicio, ac summo splenduit ingenio. Picentinorum procerum generosa propago Chara Den Soboles, stipite clara pio. Hungarus bunc seufit Legatum, in Pubrid, Tuscus Effera Romano subdere colla jugo. Hunc vigilem veneratur adbec, refonatq; Tarentum, Pattorens buge patria, Rousaque purpere uns.

## 176 Iftoria della

Thefauri Petri cuffos, qui fidibus olympo Non defuturas jam fibi strinuit opes.

Successe à Giacomo Acquaviva, che rifece il Palagio Arcivescovale (essendo vivuto in quella sede due anni). A Bettranno di Majo Nobile di Tramonti, il quale vivuto avendo nella sua sede due altri anni successe Sergio Grisone Vescovo, e Patrizio della Città di Ravello.

Per la morte di Guiglielmo Vescovo di Capsi ottenne quella Chiesa Fra Nicola, uomo molto dotto in Teologia.

In quest'anno tra'Nobili 🛊 Capuano, e Nido con quei di Portanova, e S. Arcangelo nacque sanguinosa battaglia civile per la sentenza data dal Rè Roberto in savore di Nido, e Capuano, che dovevano aver la terza parte degli onori della Città, e due per lo contrario Portanova; S. Arcangelo (detto Seggio di Montagna), & il Popolo. Anzi questo Rèscrivendo da Calabria alla Città di Napoli disse Nebilibus Capuani, & Nidi, & aliis de populo Grasso. Essendo stati chiamati queidel Seggio di Nido, e Capuano de genere militari, e quei d'altri Seggi gente mezzana, coff, che tanto spiacque sentire da nobili detre Seggi, che dopo varie risse si attaccorono con grandissima mortalità dell'una, e l'altra parte, fecondo fi può leggerein questo general' Indulto fatto dalla Regina, allegato dal Bolvito, dal Summonte, & altri, il quale stava iscolpito nel Castello di Capuano, e poscia nel Castel nuovo condotto, & ultimamente nelle Spagne con altre statue di marmo, manda; te dal Duca d'Alcalà. Viene questa scrittura reassunta dall' autentica presentata in molti processi nel Sacro Conseglio da alcuni nobili, degna d'effer letta da coloro, che desiderano sapere lo stato della Nobiltà di quei tempi.

Joanna Dei Gratia Regina Sicilia, Universis, & fingulis prasentium seriem inspecturis tam prasentiums, quam futuris ad perpetuam rei memoriam inter tos molestias, & pericula, & animi rangores, ac dolores, quos pertulimus ab initio Regni nostrius que ad prasentem diem, tam belli, quam pacis tempora Nihil nobis fuit molestius, quam continua seditiones, & tumultus, qua inter nobiles Civitatis nostra Neapolis oriuntur, quos omni sendio sedare cunabimur (Deo favente) sanè dum nobiles Capuani, & Nidi, vigore cujusdam sententia lata, olim tempore Serenissimi Regis Roberti recolonda memoria avi nostri procedere intendunt in actibus, & occurrentiis publicis dicta Ci-

vitatis aliis nobilibus platearum Porta Nova, Portus, & San-Si Archangeli, qua Montanea dicitur. Quos ipsi medianos vocant, & gloriantur, se esse meliores, ex altera verò parte nobiles dictarum trium platearum afferunt, sententiam fuise iniquam latam, & non secundum allegata, & probata: sed for fitan quia fir expediebat tunc temporis statui Serenissimi Regis Roberti. 👉 proptereà esse de jure nullam, quia in codem processu fuit plenissime probatum, quod ut pluri Nobiles Capuani, & Nidi sunt ordinarii Costa Amalphia, & aliorum locorum magis ignobilium,& Casalium, in quibus locis bodie quoque corum consampuinei vivunt ignobiliter, exercentes artes mechanicas, mercenarias,& viles, & econtrà in tribus Civibus plateis esse ali-quas familias sanguine, & pre meulto nobiliores, quam vis fint de natione enterna, & adventitia, qua venerunt diversis Semporibus Serenissimorum Regum clara memoria Antecessorum noftrorum cum magnis flipendiis firenue, & laudabiliter militando acqui fiverunt fibi feuda, officia, & dignitates manimasteri folitas Comitifus , & magnis Baronibus Regni , & 🔭 **auidane nuuqua**m sunt passuri, quod Nobiles Capuana, 💇 Ni-Atratione dignitatis platearum ( cum ipfa fint obscura originis ) praferantur, cum rationabiliter sit inspiciendum ad qualitates personarum, & non locorum. His igitur verbis injuriosis se ad szvicem lacessentes, diversis temporibus supiùs ad arma devenere, & orta sunt multa scandala, & bomicidia ex utmque partes 20visime attem die prateriti mensis Augusti multi nobiles platearum Capuana,& Nidi cum bona sequela famulorum, & domeficorum, accedentes pro corum negotiis, ut ipfi dixerunt, ad plateam Sellariorum, venerum ad altercationem cum aliquibus Nobilibus Porta Nova, Forto maximo tumultu, fuerunt repulfe, puguando per viam S.Januarii ad Jaconiam u/que ad Turrim Arcus cum maxima firage, & effusione sanguinis ex utraque partezen manima perturbatione status nostriza si procesfist in medium Illustrissimus Dominus Otho Princeps Tarenti Revivit noster cum magna persona sua periculo, & cum multis Baronibus, Comitibus, & stipendiariis Aula nostra, pugna pessimum finem babuisset, quonidm en utraque parte concurrebant armati. Verum, sedato tumultu illius diemsemper utraque Dars intrà suos fines armata persifijt , & adbuc perstat , come multo totiks Civitatis & bonorum omnium incommodo, & ma-Z. Minsd

zime nobilium Capuana, & Nidi, qui pro rebus corume necef-Cariis non audent accedere ad partes inferiores Civitatis, que funt tenimenta adversariorum. Quapropter multi nobiles viri probi, & seniorametriusque partis culmini nostro supplicaverunt, ut tantorum malorum fomitem estinguere dignaremur. Nos itaque de matura Concilii nostri deliberatione, & cum consensu dictorum infrascriptorum nobilinm utriusque partis indultum facere, decrevimus and que parti ad hoc, ut arma bine indi deponant, dummodò utraque pars prastet juramentum ligium nomine noftre in manus magnifici viri Ugonis de Sante Severino Locumienentis Prothonotarii, & Confilarii nostri plurimum dilecti infra duos dies de quiese, & pacifice vivende usque ad adventum Domini Odana Principis Tarenti , cujus interventu omnes discordias , & rangores ( De dante ) radicisus extirpare, speramus. Nomina ver è nobiliste atrinsque partio funt hac, M. Herricus Zurulus miles , Jacobus Zurulus miles, Leonardus Caracciolus miles, Robertus de Losfreda miles. Reszillus Caracciolus Artis medicina Do: Jacobus Boccaplana 🖦 📭 les . Notarins Franciscus Caracciolus , Marcus Guiunattiu, Carolus Sconnitus Prothomedicus , Majouns Tomacellus milu, Marinus Tomacellus Judex ad contractus, Notarius Leonellus de Summa miles, Andreassus Piscicellus miles, Seronus Minatulus miles, Mattheus Faccipecorus, Francischellus Philomarius. Phrifinense Peripandus, Antonatius Guinnatius, Gubellus Coscia, Angelus Pignatellus miles, Galeotus Carrafatoiles, Joannes Carrafa miles, Joannes Spinellus miles , Saccomanus Braneatius miles, Thomas Alternoriscus miles , Thuscillus Brancetius miles , Antowellus Freccia , Perotibus Guinnatius , Melebior Marramaldus, Jacobus Drifalis, Abbas Bartholomaus Brancatius, Rentius de Gaeta, Capaceionne Capanus, Robertus Dentice, Amelius Caracciolus pro plateis Capuana, & Nidi. Pro aliis verò plateis Boardus Pappacuda miles, Stratonus Pudericus miles, Petrus Orilla miles, Alexande Orilla miles , Logfies do Confiantio miles legum Doctor Regia Camera rationalis. , Jalianns de Constantio miles, Jannottus de Constantio miles, Buccaficca Macedonus miles , Antonius Morminus miles , Jaquues Morminus Regus Carmellanus miles, Francalanza de Dura miles, Zaffarella de Januario miles, Nardus Capusus miles, Geleauns Agnefius miles, Rainaldus Buccarellus miles, Bonifacius

cius Bonifacii miles, Pipphus Ferrillus, Simon Roccus, Marcus Ravignanus, Amalius Fellapana, Nardus Capuanus, Litulus Carmignanus miles, Andreas Marcianus, Sebastianus de Arimine, Thomas Paganus miles, Boffillus de Anna miles, Goffredus Gattula miles, Collutius Cafatinus, Paulus Assonus, Proculus Penata, Sanguisuca de Livorio, Gilius Macidonius , Marinus Arcamonus, Sinibaldus Macedonus. Igitur de dictorum Nobilium consensu, & interventu indultamus Spatimfacciam de Confantio, Paulum, & Clementem ejus Fratres milites, Franciscum Gattula militem, Moliculum Aguesemmilitem, Muccil-. Inm Scannasorece, & Leonardum Mormilem militem tumultus auctores, Racchifium de Constantio, Leonellum Arcumonum, Philippum de Tauro, Hectorem de Confantio, Loyfium de Confantio, Marcum Coppolam, Simonem Caputum, Scaramellum Sasson'um, Albertum Capuanum, Nicolaum Mormilem, Paulonum Venatum, Joannem de Januario, Philippum de Anna, Barsholomaum de Ligorio, Landulphum Macidonum, Nardum Ficarum, Galassum Tafurum, Solimontem de Ligonio, Nasottam Malphitanum de Terra Summe, Petrum Capaffum de Terra Sum- . ma, Pitium Granata de Terra Summa, Hascanum de Mandario de Terra Summe, Florinellum de Mauro de Terra Sume, Alimonzem de Ferrario de Terra Summa , Sabatinum de S. Petro de Scafato, Regium de Brusciano, Scaramellum de Marigliano sipendiarios dicti Spatimfaccie di Constantio, nec non alios Nobiles cum famulis eorum, qui ad tumultum armati superveueyunt,ques prò expressis habere nolumus supèr homicidiis in persenam Luce Vulcano, Octinelli Piscicelli, Marinucci Coscie, Pannulfelli Marramaldi,Corradini Caraccioli rubei, Loyfii Bozzuti , 💠 Laurentii Aiossa; & versavice indultamus Lucam Passarellum, Laurum Piscicellum, & Ranaldum Piscicellum milites, Robertum de Laversana, Marconem de Loffredo, Bruñonum Galeo. tum, Graccum de Summa, Florida Jum Ladrum, Azellum Deztica, Jacobellum Vinnazium, Annichinum Zurulum, Berardiuum Caracciolum Rubeum, Loyfium Imbriachium. Ex altera parte tumultus auctores, omenesq, alios Nobiles, omenesq; seguaces, qualitier pro expressis baberi volumus super bomicialis in personas Laurentii Mormilis , Barabassi Cafari , & Petri Gammatella in codem tumultu occifi fuerunt, in ultamus Auudream Mormilem , & Urfillum Venatum de infultu , & gravi contumelia cum vulnere in personamRicciardi Caraccioli Rubei. & Pan:

zime nobilium Capuana, & Nidi, qui pro rebus corum neceffariis non audent accedere ad partes inferiores Civitatis, qua funt tenimenta adversariorum. Quapropter multi nobiles viri probi, & seniorametriusque partis culmini nostro supplicaverunt, ut tantorum malorum fomitem estinguere dignaremur. Nos itaque de matura Concilii nostri deliberatione, & cum consensu dictorum infrascriptorum nobiliam utriusque partis indultum facere, decrevimus angue parti ad hoc, ut arma binc inde deponant, dummodò utraque pars prastet juramentum ligium nomine nostro in manus magnifici viri Ugonis de San Eo Severino Locumtenentis Prothonotarii, & Confiliarii nofiri plurimum dilecti infra duos dies de quiese, & pacifice vivendo usque ad adventum Domini Oder Principis Tarenti, cujus interventu omnes discordias , 🚱 rangores ( De dante ) radicisas extirpare, speramus. Nomina ver è nobilium nerinsa, partia funt hac, M. Herricus Zurulus miles, Jacobus Zurulus miles. Leonardus Caracciolus miles, Robertus de Losfreda miles, Renzillus Caracciolus Artis medicina Dot Jagobus. Boccaplandaniles , Notarius Franciscus Caracciolus , Marcus Guiungesius. Carolus Sconnitus Prothomedicus , Majouns Tomacellus miles. Marinus Tomacellus Judes ad contractus , Notarius Leonellus de Summa miles , Andreassus Piscicellus miles , Serenus Minatulus miles. Mattheus Faccipecorus, Francischellus Philomorius. Phristinent origandus, Antonatius Guinnatius, Gubellus Coscia, Angelus Pignatellus miles, Galeotus Carrafamiles, Joannes Carrafa miles, Joannes Spinellus miles , Saccemans Braneatins miles, Thomas Altemoriscus miles , Thuscillus Brancezius miles, Antonellus Freccin, Perotibus Guinnatius, Melchior Marramaldus, Jacobus brisalis, Abbas Bartholomaus Brancatius, Rentius de Gaeta, Capaccionus Capanus, Robertus Dentice, Amelius Caracciolus pro plateis Capuana, & Nidi. Pro aliis verò plateis Boardus Pappacuda miles, Stratonus Pudericus miles, Petrus Orilla miles, Alexander Orilla miles , Loghus do Constantio miles legum Doctor Regia Camera rationalis. , Jalianns de Constantio miles, Jannottus de Constantio miles, Buccaficca Macedonus miles, Antonius Morminus miles, Janunes Morminus Regtus Carmellanus miles, Francalanza de Dura miles, Zaffarella de Januario miles, Nardus Capusus miles, Galeauns Agnefius miles, Rainaldus Buccarellus mille, BenifaEssendo tutta quella Costa per and, the altrove si è detto, un ottismo Seminario della Nobiltà Napoletana, e ragionando della samiglia Grisone di Ravello, così parla: Ravello Città posta nella
Costa d' Amalsi, & il cui Vescovato non è ad alcuno soggetto, si
mon già di ricchi huomini ripiena, come il Boccacsio sin' al suo
tempo racconta, ma vi ebbe molte samiglie Nobili: siccome ancora ba, le quali di mano in mano à Napoli venute, surono pei

Bra le famiglie Nobili Nopoletane annoverate.

Viorono i Napoletani verio gli abitanti della Costa tanti fegni di vero affetto, non tanto perche erano uomini di raro talento, quanto ad esti era ben noto, e già provato avevano, effermel-sangue de'migliori Romani " poco curandosi, se i lor Parenti escreitavano arti mecaniche, obbligati dalla scabrosità del fito, che doveano vivere per necessità colla navigazione, perciò leggesi nell'Indulto: Quod inspiciendum est ad qualita. tes personarum, or non locerum. Oltre che per il luogo, conforme abbiam narrato, è stata al mondo sempre la Costa chiaza, dal primo dì, che conobbe i suoi abitatori, conforme abbiamo raccontato, essendosi mantenuta à differenza d'ogn' altra Città principale del nostro Regno la Costa d' Amala, che forde tale scrittura per luoghi ignobili hà voluto intendere altri Paesi realmente ignobili, dalli quali molte famiglie Nobili Napoletane traono loro origine, se pure non vogliamo dire, che gli altri Nobili delli trè Seggi avessero voluto dire à i Nobili di Nido, e Capuano: Voi perche dite essere di noi migliori, quando quelta miglioria in voi non si conosce, giacche siccome la maggior parte delle vostre famiglie traggono origine dalla Costa d'Amaisi, cost ancora la maggior parte delle nostre son forastiere che hanno militato sotto vari Rè.

E tornando à ciò, che dicevamo co'l configlio del Rè d' Ungheria venuto Carlo di Durazzo in Italia; dal Pontefice Vrbano VI, sù del Regno investito, seguitato da due Gran Capitani di questa Riviera, Naccarello Dentice, e Francischello di Lettere, il quale a pena gionto presso le mura di Napoli, si vide in un tratto tutta la Città posta in armi, se in confusione, chi gridando il nome di Carlo, chi della Reina Giovanna, e chi del Pontesice Vrbano, così attaccandosi per le strade di Napoli pericolarono molti, e dopo lunghe scaramuccie le genti del Principe Ottone essendo perditrici, la 1382

Reina

Reina dopo aver penato molti aterni dentro del Caltello nunvo cibandosi di cibi sordidissimi con tutta la sua famiglia, su rese, essendole venuto troppo tardi il soccorso. Per la qual condivenuta cattiva di Carlo, su mandata al Castello di Muro, e co'l consiglio del Rè d' Ungheria su fatta mogire nella guisa, che morì Andrea suo marito assogato co'l laccio, e portato il suo corpa dalla Città d'Aversa,o come altri dicono di Muso in Napoli, suede il suo corpo sette giorni esposto nella Chiesa di S.Chiara, acciò tutti i suoi seguaci suor di ogni speranza usciti sossenza usciti fosseno, la quale su seposta puesso al Padre, siccome si vede co'l manto tutto disseminato di Gigli d'oro, ove leggesi;

Inclyta Partenophes jacet bic Regina Joanna Prima, priùs felix miseranda nimis. Quam Carolo genitam mulctavit Carolus alter. Qua morte illa virum sustulit ante sunno M.CCCLXXXII. XXII.Maii V.Iudis.

Vogliono alcuni, che quelta Reina fusse stata donna molto lasciva, altri però pudicissima, e sù molto vigilante mantener Napoli in grascia, ed accioche i Forastieri più sg giatamente avessero possuto far domicilio, e vendere le lor merci, affignolli le proprie Arade dette in Francete Rus, come nota il Summonte, nelli quali tempi voglio credere, che in Amalfi cominciaffero ancora le Rue, quale fin' ora con tal nome appellansi. Fù questa Reina in tutti li suoi bisogni servi-'ta fedelmenté dagli abitanti della Costa d'Amalfi, li quali kguitorono le sue parti, massimamente dalli Meli, i qualizquantunque à tal'effetto perseguitati dal Rè Carlo fossero stati: et ogni modo furono con giusta ragione da lui aggraziati, e commendati molto. Furono di questa Reina familiarissimi Peregrino di Sasso, & Andrea Castellomato, Errico Accongiajuoco familiare, e Configliero, Tuccillo Dentice Configliere, Cameriere, e Maggiordomo, Giovanne di Salerno Secretario Giorgio Muscettola Secretario, Giovanne Frecca Consigliere Collaterale, Giacomo Arcuccio Secretario, è gran Camerario, Bernardo, e Petrillo di Miro, uno conduttiero di 200. Avalle e l'altro Giudice, Tomase Spina Camariere, Visitatore Genetale lopra gli offici del Regno, & Ambasciatore spedito a Prencipi, Matteo della Marra Capitano Generale del Regno. Dopo le morte della Regina Giovanna Lil Rè Carlesse troncare la testa à Maria sua sorella, per essere stata partecipe della morte del Rè Andrea, come nota il Colennuccio. Essendo stata donna di Roberto Conte d'Arteis, alla quale devono tutti i letterati gran obbligazione per esser stata amata da Giovan Boccaccio, il quale per compiacerla compose quel libro chiamato la Fiammetta, il Filocolo, il Decamerone. Et altre composizioni dignissime, la quale mort con malissima fama del tro onore, non altrimente, che scrivono cert' uni della
Giovanna a che dicono esta istata in quei tempi ruina del
Regno di Rapoli, e non Regina, & in biasimo del seminit
governo Luca di Palma Dottor Napolitano se questi due
versi.

Regne Regunt valve, gens tota clamat fimul ob veh.

Interitus Regni eff à muliere regi.

Così dunque entrato in Napoli Carlo di Durazzo fù da tutti commendato il suo gran valore, e gridato Rè, e massimamente dagli Amalfitani, i quali con gran lor piacere per l'odio intrinseco, che aveano verso la Regina; per aver alienati alcuni paesi della Riviera, fin'à quell'ora del tempo della fondazione liberi. Per la qual cosa di ciò informato il Rè Carlo, pose quei pacsi nel Regio Demanio, dicendo esser stata la Reina malamente consultata da' suor Ministri, per ciò essendo caduta a tal' effetto nelle scommuniche si per li reali, come per li Papali privilegi, che à detta Costa furono concessi. Conciosiache li Rè di Napoli, conforme abbiam riferito, solevano chiederne investitura da i Ponteficia quante fiate alcuno lor parente di quelto Ducato folevano investire, siccome abbiamo narrato. Questa è la carta di concessione, che sa il Rè in mano di tutti i Sindici della Riviera, venuti in Napoli à rallegrarsi co'l Rè di tal vittoria, & a giurargli fedeltà allegata parimente da Uguelli.

Carolus Tertius Dei Gratia Rex Hiernfalem, & Sicilia.

Tenore prasentium notum facinsus universis, & singulis boneinibus, & personis infrascriptară Civitatum, & Terratum Ducatus Amalphii sidelibus nostris, & quibuscumque aliis cu-juscumque status, & conditionis existant, ad quos prasentes pervenerint prasentibus, & suturis, vz. sacta nobis informatione deducimus side dignis, qualiter ab antiquis, louge verò tenoporibus, de quibus hominum memoria non existis. Ducatus

Amalphia, come omnibus subjectis terris de demanio Regui pradicti continuis temporibus fuerunt, & sunt perillufires Pricipes Dominos pradecessores nostros in d. demanio tenti , 🖝 confirmati fuerint, prout Dominorum Principum privilegia cum approbatione Sedis Apoftolica aperte declarat, tum à die manitionum excommunicationis, & panaram metrà illos, qui prasumpseriut prafata privilegia infringere quomodolibes infrà modica tempora praterita al qua terra Ducatus pradidis dons. ta extiteriut tempore dominii Illuttris Joanna olim Regina, que malo confilio ducta venit contra privilegia ipsa, & Proptered es-Communicationem Sedis Apostolica patenter incurrit. Nos veri attenta conditione laudabili, ac fidelitate bominum terrarum dicti Ducatus, in qua semper indefesse nostris pradecessoribus clarmere . & Syndici terrarum ipsarum gavifi de noftre felici adventu ad dictum Resnum, ad noftram prasentiam bilaritit accesserunt; & sacramentum sidelitatis, & homagii foncere Majestati nostra prastiterunt expresse, perentes à nobis, que terras ipsas, & bomines terrarum ipsarum de nofero dici Regul mero demanio teneremus, prout per Dominos pradecesseres w fros fuerunt tenti hassenus, ac etiàm conservati. Quorum pilitionibus benigne deflexi terras ipsas de antiquo demanie, & mines terrarum ipsarum dicti Ducatus de antique demanit Regni,ut prædicitur, ad noftrum dicti Regni demanium tout. prosentium aggregamus, nec non de certa nostra scientia, & expresa conscientia in verbo nofiro incommutabili regali, et rumdemque tenore prajentiums promistimus, & firmiter pollicemur terras iplas, & bomines terrarum iplarum onines analimiter in nostro, & dicti Regni demanio semper , & omni tem pore tenere, & teneri mandare, & confervare eos in dico dema nio nostro, & dicti Regni manutenere , & defendere cierà quascumque personas limitati disti demanii corum volentes infrit gere, seu contrà ea aliqualitér contravenire, & in casu que contradiciam libertatem eorum dici demanii majestas noste contrafecerat, vel veniret quocumque colore, vel causa, que nullo modo intendimens à Pratate per eos nobis praftito fidelité. tis homagio remançant absoluti, nec non omnia privilegia tam Papalia, quam Regalia eis, O corum singulis ab hactonas concessa confirmare, ratificure, & approbare, juntà cornus continentiam, & tenorem, & alia de novo eis concedere gratiose junta petitio-

metitiones corum, que competenter fieri debeaut, & honeste. Et eas tenore prasentium damus Prothonotario Regni nostri , & ajus Locumtenenti, & Officialibus aliis nostris, ad quos speciat mandamus expresse, quod bominibus pradictarum terrarum, & Regulis corum, fi volucrint fieri, faciant in efficaci forma privilegia, & nostras alias litteras opportunas. Et ad majorem cautelam hominum Ducatus iphus volumus, & mandamus, quod **pra**sens nostra schedula quousque nostra privilegia de pradictis eis, & in consueta, & debita forma fiant illud robur firmita. tis obtineant, ac fi effent dicta nostra privilegia magno figillo, & aliis solennitatibus reberata, cum de nostra sirma intentione existat pradicta omnia ( ut pradicitur ) eis concedere, & concossa firmitate stabili remansura, & ad abundantioris eoru**u** cautela suffragium, ut iph conspiciant Majestatem nostram erga was benigne procedere, & omnem hafitationem tellendam, & interpretationem obliqui sensus, etiam removendam prasen**igns noftran:** schedulam subscriptione manus noftra prepria reborgmus, & mandamus, quod vir Maguificus Nolanus Palatizus, & .... comes Collateralis Confiliarius, & fidelis master se subseribat in eadem pro majori certitudine pramisse-Imm. Nonsina verè Civitanum, locorum, & terrarum Ducatus Amalphia funt bec, vz. Scala, Ravellum, Minornma Majorum, Atranum, Tramontium, Graniarum, Littera, Pinum, Rimontum, Françarum, Caprum, Pofitanum, Conca, & Agerolume. Datame Neapoli sub dunulo nostro secreto die tertio mensis Augusti 4. Ind. Non Prafatus, Remacceptamus, & promittimus supra scripta mayu noftza propria.

Ego Nicolaus de Urfinis Comes Nofomus Prafatus de man-

dato manu propria me [ubscrips. .

Ma con tutto che vi fossero i Reali Privilegi, e Papalini, the non si possa dismembrare dal Regno la Costa, come parte principale. Con tutto ciò gli altri Rè poscia che a Carlo successero, poco curandosi delle scommuniche, alienorono vari Paesi della Costa, come ancora l'istessa Città d' Amalsi ne i tempi che il Regno stava diviso in varie sazioni, donandoli a vari Baroni per li bisogni, che essi avevano, benche con propri danari di nuovo gli abitanti della Costa liberandosi godono oggi di il Regio Demanio, conforme diremo.

Ma effendo Carlo, ecclamato, & introdoteo in Regno

co'l confenso di Papa Vrbano. Questo Pontesce spedi subitane mente per la sua Coronazione il legato Apostolico, essendo stato il Cardinal Landulso Marramaldo Patrizio Amalsitano, in memoria di cui nell'Atria della maggior Chiesa gli Amalsitani posero i seguenti versi sotto l'impresa della sua famiglia.

Sulpice Landulphi veneranda infignia magna; Quod equum eximium Roma, & Amalphis babet. Hic Marramalda gentis, gens incl**yta mundo**.

Sacrum purpureo fulfit bonore jubar.

Murice remeuless essernat origine Amalphins, Corpore Parthenopens Diva, animag, polans.

Per la qual Coronazione in Napoli per più giorni fics lebrorono bellistime fuste Laonde il Re fondò l'ordine de Covalieri co'l Simbolo della nave di Giasone, la guale à solcare il mare fit la prima chiemata Argos per la grandissima volocità, come altri differo, efferfi chiamata Argos da Argo Città famolistima della Grecia, è da Argo figliuolo d' Alemone printo faticatore delle navi. Me vada pur come fi voglia, avea già li nave di Giasone in fatidica carina della Dodonea Quetcia, 🕊 pra cui la più ficilita gioventù di Grecia imbarcandofi, à piglist Paureo vello, dirizzò la prode verso Colco. Volendo il Re in ciò alludere, che celoro, li quali in quest'ordine di Clerelle ria erano annoverati, ad imitazione de' giovani greci-dovento ingegnară à far eroiche azioni. Portavano questi Cavaliesi ta nave in mezzo l'onde nella lor lopra velte alla guifi de colori de i Rè, con alcuni interlacci di argento, e volfe Carlo effer egli Capo di quella compagnia adi cui per protettore vielle A Nicolo Vescovo di Mira, adonose di cui presso al molo disizzò una famolissima Chiesa; que i Cavalieri di quest ordine gen'anno fontuofissima fetta celebravano.

Avendo la Regina Giovanna lascisto cresto Lugi d'Angiò, de ordinate à i Provenzali, che niun altre, salvo che sui, per vero, e legitimo Signore conoscesso, Costui inteso tal nuova, dopo essersi impadionico della Provensa, che con la Corona di Mapoli in que tempi andava, e satosi coronare del Regno in Avignore dall' Anti Papa Clamente VII, con grandissimo Especie verine in Italia, savorito da tutti i suoi parteggiami, e venuro in Regno, molte Terre, e Buoni à lui si dicesso. Per la qual sessi stava il Re-

eno fotto sopra per le tante fazioni, che si vedevano, chi ad un Rè, chi ad un'altro, chi al vero, e chi al falso Pontesica aderendo. Laonde Urbano VI. Sommo Pontefice dopo aver follennemente celebrata la Messa nella maggior Chiesa di Napoli in presenza del Rè Carlo, da lui investito; dichiarò Luigi Erctico, nell'istesso tempo à tal fine pubblicò la Crociata con molte indulgenze à prò di coloro, che contro Luigi preso avessero Parmi. Perlo che elette Carlo Confaloniero della Chiesa, il quale veduto avendo, i progressadi Luigi nella Puglia essere grandissimi, con un sorito Esercito verso quella volta incaminossi, seguitato dal Cardinal Marramaldo legato Apostolico con altri Cavalieri di valore di questa Riviera, i quali furono Andrea Capuano, Francesco di Lettere, Naccarello Dentice. Coffredo d'Offieri, Martuccio Bonifacio, Fiore monte di Liacrio, Filippo Coppola, ed altri. E dopo alcuni fatti d' armi Luigi ritiratofi in Bisceglia, usci di vita, come vogliono alcuni da leggierissime ferite mal curate: o pure come vogliono altri, da infermità. Per la morte di cui i Francesi lasciando tutto

quello, che conquistato aveano nel Regno, si partirono.

Tornato il Rè Carlo in Napoli vittoriolo, nacquero grandissime discordie tra lui, & il Pontesice. Per la qual cosa ritiratofi Urbano in Nocera nel Castello, ivi fortificossi. Ma il Rè, che ciò veduto avea, mandò dicendogli, che fusse venuto in Napoli, che doveva communicargli cose di grandissime con-Siderazioni, ma il Papa, che mal sodisfatto di lui vivea, per non aver veduto dare esecuzione alle promesse, sattegli da dui in beneficio di suo Nipote, à cui promesso avea ricch ssimi stati, risposegli, che era costume de Precipi andare a piedi de Potefici. Perciò se desiderava aver con lui amistà, avesse seravati i Napoletani da tante gabelle, e dazi insopportabili, alla quale risposta crucciatosi il Rè, disse, che il Regno essendo suo sì per retaggio della moglie, come per averlo acquistato con propris sue armi, volca farne quelche desiderava, ed imporre doppi dazi, e posto l'Esercito intorno Nocera, il Pontefice son torce accese, e con suono di Campane trè volte il di usciva per scommunicarlo. Laonde i Napoletani si adopesorono à pacificare il Rè co'l Pontefice, essendosi à tal effetto co'l consenso del Rèspediti dalle piazze molti cavalieri, dalla piazza di Nido furono spediti Giovanni, & Antonio Freccia di

186 Istoria della

go'l consenso di Papa Vrbano. Questo Pontesce spedi subitamente per la sua Coronazione il legato Apostolico, essendo stato il Cardinal Landulso Marramaldo Patrizio Amalsitano, in memoria di cui nell'Atrio della maggior Chiesa gli Amalsitani posero i seguenti versi sotto l'impresa della sua famiglia:

Sulpice Landulphi veneranda infignia magna ; Quod equum eximium Roma , & Amalphis babet. Hic Marramalda gentis, gens inclyta mundo

Sacrum purpureo fulfic bonore jubar.

Murice romuleos eccornat origine Amalphim, Corpore Parthenopem Diva, animag; polum.

Per la qual Coronazione in Napoli per più giorni fi ce lebrorono bellishme feste. Laonde il Re fondo l'ordine de'Cavalieri co'l Simbolo della nave di Giafone, la quale à folcare il mare fit la prima chiamata Argos per la grandiffima velocità, come altri differo, effersi chiamata Argos da Argo Città famofissima della Grecia, ò da Argo figliuolo d' Alemone primo faticatore delle navi. Ma vada pur come fi voglia, avea già la nave di Giasone la fatidica carina della Dodonea Quercia, sopra cui la più fiorita gioventù di Grecia imbarcandofi, à pigliar l'aureo vello, dirizzò la proda verso Colco. Volendo il Rè in ciò alludere, che coloro, li quali in quell'ordine di Cavalleria erano annoverati, ad imitazione de' giovani greci doveano ingegnarli à far eroiche azioni. Portavano questi Cavalieri tal nave in mezzo l'onde nella lor sopra veste alla guisa de' colori de i Rè, con alcuni interlacci di argento, e volle Carlo effer. egli Capo di quelta compagnia, di cui per protettore eleffe S. Nicolo Vescovo di Mira, adonore di cui presso al molo disizzò una famolissima Chiesa; ove i Cavalieri di quest' ordine ogn'anno fontuofisima festa celebravano.

Avendo la Regina Giovanna lasciato erede Luigi d'Angiò, & ordinato à i Provenzali, che niun altro,
salvo che sui, per vero, e legitimo Signore conoscessero. Costui inteso tal nuova, dopo essersi impadronito della Provenza, che con la Corona di Napoli in quei tempi andava, e sattosi coronare del Regno in Avignone dall' AntiPapa Clemente VII. con grandissimo Escreito venne in Italia,
savonto da tutti i suoi parteggiani, e venuto in Regno, molte Terre, e Baroni à lui si diedero. Per la qual cosa stava il Re-

Antonio Dentice Gran Senesciallo del Regno, Maggiordo mo, e Maresciallo, e Ministro contro li Baroni ribelli con am-

plissima potestà di poterli punire.

Intesa la morte del Rè Carlo dalla Reina sua moglie, se subitamente gridare Rè Ladislao suo figliuolo, e dubitando, che il Pontesice per l'inimicizia con esso sui avuta, altro Principe del Regno investisse, à tal'essetto spedì ambasciatore Antonia Dentice, esortandolo à voler pigliare la protezione dell'innocente suo figliuolo, e come Vicario di Cristo scordarsi assatto dell'osses ricevute ingiustamente da suo padre, le quali parole compunsero prosondamente il cuore di quel Pontesice, che tutto quello volse la Reina per il suo figliuolo, sece volentieri. Morì in quest' anno il conte di Minorbino, e d'Altamura, Giacomo Arcuesio gran Cammerlengo del Regno, detto di Capri, secondo nota il Bolvito passato dalla Costa in quell' Isola, il quale su sepolto nella Chiesa de PP. Certusini, da lui edificata, come abbiamo altrove arrecato:

Clandieur hoc sumulo Magnificus Dominus
Jacobus Arcuccius de Capro Regni Sicilia.
Mugnus Camerarius, Comesq, Minorbini,
Es Alsamura Dominus Sacri hujus Monasteris
Pundasor defunctus anno Domini M.CCC.L.XXXI.
Die XXIV. Novembris.

Di quelto Cavaliero racconta il Bolvito una cosa degua de effer letta, chcendo: Ho inteso per tradizione de vecchi, che prima del Conte di Manupello di casa Orsino sosse stato assonto dalla Reina Giovanna Lall'esficio di Gran Protonosario, e Luogoteta: esso come costa per il Regio Archivio 🔒 e scrivest da Antonio Bronfinio nel libro 9 nella 2. Deglea dell' Istorie d'Ungberia fol. 2129. Venne in gran gara con il foprafcritto Jacobo de Capra all'ora Conte di Monorbino, e Gran Cammerlingo del Regno, siccome anche costa per il desto Buonsinio nel primo luogo 🚬 e tra l' altre cose tra loro passate, il dette Conse di Manopello trattando con il detto Jacobo rienfava di salutarlo, così come conveniva. **Ond**e li fù fatto ordine penale dalla detta Reina , c**h**e dovesse sa-**Jutarlo quando colui trattava cofe del fuo** officio , e per tal caufa in Napoli se ne fece la Cannona; che così comincia: Beata quella Capra, che fece tal Agniello, che lo Conte di Manopiello è tenusa levarle le Cappiello. Questo Conte su spogliato di tutti i suoi

190

Aati per aver seguitate le parti dell' Antipapa ad ifi ne della Regina Giovanna I. di modo tale, che #1 122 fini del Monistero da lui fondato non l'avessero dato a si ge, & à berc , sarebbe andato domandando i elemosima da bocer vivere. Ma ficcome la retta giustizia è cagione, che ogni emo viva chetamente, & obbediente al Principe, così per la contrario l'ingiustizia è cagione d'inquietitadine, di dissobbedienza non conoscendos il proprio Padrone. Così dunque i Ministri di quei tempi oscurando la giustizia per mezzo de i danazi deliberò la Città di Napoli à tutto ciò provvedere & à tal fine creò un Magistrato di otto personaggi di sano cervello, accioche i ministri Regi cosa ingiusta commessa non avefsero: furono costoro detti gli otto del buon governo, i quali montorono in tanta aurorità, e dominio a che in socii di tolfero via quafi tutta l'autorità à i Regj Missiliri pon fes za gran dispiacere della Reina Margarita, che la Regiment vernava. Per la qual cosa furono gli odi concepna dall'una a l'altra parte così grandi, che alla Reina convenne con i figliuoli ritirsi nella Città di Gaeta, & i Napoletani fra questo mentre mandorono ambasciatori nella Provenza, chiamando Luigi II.d'Angiò figliuolo del fopranominato Luigi I. . la sciato successore del Regno della Regina Giovanna, e furono con molta cortesia uditi, e soccorsi con buon numero de foldatheurado Luigi à talfing spedito Vicerè di Napoli Monsignor di Mongiola, il quale nella sua venuta ritrovò tutto il Popolo, e la Città posta in confusione, chi seguitando le parti di Ladislao, e di Papa Vrbano VI., e chi per lo contrario Luigi II., e Papa Ciemente VII., nascendone per tal' effetto continue scaramuccie con morte grandissima di Cittadini, e benche il Monginia rafacttato avesse le cose della Città, e del Regno. poco-utile ciò arrecò à Luigi, per essersi offeso il Principe Ottone di Bransuik, e Tomaso Sanesverino, che in nome del Rè Luigi governavano il Regno. Ma rafsettati i rumori in Napoli, li rafacttorono parimente nella Costa, ove le guerre civili furono afsai maggiori, chi feguitando Luigi, e chi Ladislao, rendendofi tutti questi paesi inpraticabili per cagione di queste guerre civili. Si ferono su i monti vari Castelli, ficcome ora si vedone. & il meggior danno ricevuto si della Città di Scala, e di Ravello, che per la loro vicinanza non po-

tevano afeire dalle proprie case. Laonde in quest'anno per mento di Sindici fi fè tregua tra Scala e Ravello secondo appame per un' atto prodotto in quei tempi per mano di Sergio Amoruso pubblico Notajo Amalsitano, il quale per brevità tralascia, tanto più che viene apportato dall'Vghelli. Ma la fina Margarita vedendofi ristretta nella Città di Gaeta, nonmanfcia però di matenere la Città di Napoli fotto fopra per delle d'alcune sue Galee, che andavano scorredo per le riviero. li Napoli, facedo molte prede. Per la qual cofa alcuni poblishapolicani conostendo il gran danno, che la lor Città ficultora, con animo intrepido, armorono alcuni legni : accioche cialcumi di loro mancato non avelse di fede , istituendo a talt esfetto une compagnia detta Argata, portando ciascum di assi nel Druccio finistro una Argata ricamata d'oro in campo rosso. essendo flata la maggior parte di Cavalieri del Seggio di Poce talieva, tra i quali furono di quella Riviera i Capuani, i Li-017, i Coppeta, gli Arcamona, gli Offici, e quei di Anna. Mallotto medefinio Seggio fi quel altr'ordine di Cavalletia letta della Leonza, dove oltre le mentiovate famiglie fu afcrit-Marino Rocco Patrizio della Città di Lettere, e del Seggiatiblontigne: l'infegna di quella Compagnia era una Leon-Pargento legata con laccio nelle bratiche, e nelli picdi.

Frattanto la Reina Margarita vedendofi quali fuquida pranza di poter più titornare in Mepoli, delibero chimodre Ladislacifio aglitolo i de informata delle ricchemat, é idominio di Manfredi di Chiaromonte , che a guila di af-Signore avez tude la Sieria forco il fuo dominio, à ilia de chiederido agreco : Et in moglie di Ladisho Coltanza: digitheries il che feguies y finte Reine fescoria di molto de naro: efsendo vensta la novella Reina Costanza sopra alcune. Office cariche di danari, Miojo, e di vafi d'argento, e di reali tapezzarie / leguisata da molti Baroni Siciliani ; su con grandiffirma festa ribevitta mella Città di Gaeta dal Rè. Fra questo montre Vybano VI. Ache mai installir volle did Pagno Ladifphilip actions with a continue Pietro Tobello Patriblo Mapolicano ; molto caro del Rè Ladislao. chiamato Bonificio VIII., il quale per mano del Cardinali Autinjolo della Città di Gatta, Ladislao unitamente son Co-

1390

190

Mati ver aver feguitate le parti dell' Antipapa ad iffia ne della Regina Giovanna I, di modo tale, che 🗲 🛣 fini del Monistero da lui fondato non l'avessero dato a manife ge, de bere, farebbe andato domandando i elemostra da poser vivere. Ma ficcome la retta giustizia è cagione, che ogni ano viva chetamente, & obbediente al Principe, così per la contrario l'ingiustizia è cagione d'inquietitudine, di dissobbedienza non conoscendos il proprio Padrone. Così dunque i Ministri di quei tempi oscurando la giustizia per mezzo de i dendi deliberò la Città di Napoli à tutto ciò provvedere & à tal fine creò un Magistrato di otto personaggi di sano cervello, accioche i ministri Regi cola ingiusta commessa non avefsero: furono costoro detti gli otto del buon governo, i quali montorono in tanta aurorità , e dominio a che in mochi di tolfero via quafi tutta l'autorità à i Regj Ministri pon fenza gran dispiacere della Reina Margarita, che li Regno governava. Per la qual cosa furono gli odi conceputi dell'una, e Paltra parte così grandi, che alla Reina convenne con i dioi figliuoli ritirli nella Città di Gaeta, & i Napoletani fra questo mentre mandorono ambasciatori nella Provenza ekiamando sciato successore del Regno dalla Regina Giovanna furi son molta cortesia uditi, e soccorsi an buon numero de soldathousado Luigi à tal fine spedito Vicerè di Napoli Mossingnor di Mongiola, il quale nella sua venuta ritrovò tutto il Pano. lo, e la Città posta in confusione, chi seguitando le meti di Ladislao, e di Papa Vrbano VI., e chi per lo concrariationi II., e Papa Giemente VII., nascendone per tal' effetto cons nue scaramuccio con morte grandissima di Cittadiale allanche il Monginia rafaettato avesse le cose della Città, e del Regno. poco-utile ciò arrecò à Luigi, per elsersi offeso il Principe Oxtone di Bransuik, e Tomaso Sancsverino, che in nome del Rè Luigi governavano il Regno. Ma raffettati i rumori in Napoli, li rassettorono parimente nella Costa, ove le guerre civili furono assai maggiori, chi seguitando Luigi, e chi Ladislao, rendendosi tutti questi paesi inpraticabili per cagione di queste guerre civili. Si ferono sù i monti vari Castelli. siccome ora si vedono, & il maggior danno ricevuto sa della Città di Scala, e di Ravello, che per la lore vicinanza non po-

Devana Mitte dalle proprie case. Lacade in quell' anno per Findici fi fè tregua era Scalage Ravello lecondo appa-Più atto prodotto in quei tempi per mano di Sergio Fraiorule publico Notajo Amalitano, il quale per brevità Ti tralascia, tanto più che viene apportato dall'Vghelli . Ma la Reina Margarita vedendosi ristretta nella Città di Gaeta, non tralasciava però di matenere la Città di Napoli sotto sopra per mezzo d'alcune lueGalee, che andavano scorredo per le riviere di Napoli, facedo molte prede. Per la qual cofa alcuni nobiliNapolitani conoscendo il gran danno, che la lor Città riceveva. con animo intrepido, armorono alcuni legni: accioche ciafcuni di loro mancato non avesse di fede, istituendo a tal' effetto una compagnia detta Argata, portando ciascun di essi nel braccio finistro una Argata ricamata d'oro in campo rosso, essendo stata la maggior parte di Cavalieri del Seggio di Portanova, tra i quali furono di questa Riviera i Capuani, i Ligori, i Coppola, gli Arcamona, gli Officri, e quei d' Anna. Di questo medesimo Seggio fù quel altr'ordine di Cavalleria detta della Leonza, dove oltre le mentovate famiglie fu ascritto Marino Rocco Patrizio della Città di Lettere, e del Seggio Montagna: l'infegna di quelta Compagnia era una Leonza d'argento legata con laccio nelle branche, e nelli piedi,

Frattanto la Reina Marganta vedendofi quali fuor di speranza di poter più titornare in Napoli, deliberò ammogliare Ladislao fino figliuolo, & informata delle ricchezze, e del dominio di Manfredi di Chiaromonte, che a guila di alfoluto Signore avea tutta la Sicilia fotto il suo dominio, à lui mandò chiedendo ajuto, & in moglie di Ladislao Costanza fua figliuola; il che feguito, fin la Reina foccorla di molto danaro; essendo venuta la novella Reina Costanza sopra alcune Galee cariche di danari, gioje, e di vafi d'argento, e di reali tapezzarie, feguitata da molti Baroni Siciliani, fu con grandisma festa ricevuta nella Città di Gaeta dal Rè. Fra questo mentre Vrbano VI., che mai investir volse del Regno Ladislao, paísò ad altra vita, e fu eletto al Pontificato Pietro Tomacello Patrizio Napolitano, molto caro del Re Ladislao, chiamato Bonifacio VIII., il quale per mano del Cardinal' Acciajolo della Città di Gaeta, Ladislao unitamente con Co-

-24 ja i

1390

192. Iforia della

fianza sua moglie aceverono la corona del Regno.

In questo istesso que nelle Città di Lettere merto essendo Fra Roberto di Castello Moro Vescovo di questo Chiesa, su in suo suo especiato Nicolo de Sistis, e per la morte del Vescovo Romano di Misteri, ebbe quella Chiesa Paole.

Sorrentino ambedue loggetti di fommo merito.

Ma i Napoletani effendo divenuti timidi, permer velito Ladislao crefcere di forze, mandarono chiamando Libini quale confultato dall'Antipapa Clemente di ciù fare parcia dalla Francia, e giunfe in Napoli con groffa Armata, sbircando preffo il Sebeto, e forto un bellissimo Pallio ricevuto, estrò nella Città fopra di un bianco Cavallo coverto di Drago torchino, tutto feminato di Gigli d'ora dil che su perione, che quelle Castella, che si tenessero per Ladislao, si ciandesse Luigi.

Intorno à questi templi siori nella Religione dell' ordine de' Predicatori il B. Guido Marramaldo Eccellentissimo filosofo, e Teologo eletto Inquisitore Generale contro la pravità degli Eretici, il quale à guisa d'un nuovo Apostolo andò predicando la dottrina Evangelica. Fabricando in Ragusi un Convento del suo Ordine, morì Guido nella Città di Napoli, dopo aversatto tanti miracoli, e sti il suo corpo seppellito nel-

la Chiefa di S. Domenico; fotto l'Altare del Rofario.

Essendo passato à miglior vita Sergio Grisone Patrizio di Ravello, & Arcivescovo d'Amalsi, che ingrandito avea il Palagio Arcivescovale, vi s'introdusse in nome dell' Antipapa Clemente, un'Arcivescovo da lui creato, chiamato Nicolò, il quale in quest'anno ordina à tutto il Clero della sua Diocrimo ché presentasse le carte delli loro benefici, siccome appare dalla presente scrittura.

Die ultimo mensis Maii indici. 1393. apud Episcopale Palatium Amalphia Andreas de Alaneo de Amalphia conam Reverendo in Christo Patre Domino Domino Nicolao emiseratione divina Anchiepiscopo Amalphicano, qui posuerat edicum, quod omnes Clerici ostenderent titulos, seu litteras benesiciorum, protestatur, quod nullum inferatur prajudicium dicto Abbati Andrea à seu annis, & citrà, & ante, & usque nunc similitir ante tempus videlices reductionis Civitatis Amalphia, ad sinem Sanctissimi.

1391-

Questo falio Arcivescovo, se pure vogliamo prestare sede alla Cronica de Vescovi Amalsitani, avendo vivuto nella sua sede sei anni, perche nell'anno 1395. Par lo Sorrentino Vescovo di Minore diviene Arcivescovo d'Amalsi, abbisogna dire, che questo Nicolò era in Amalsi Arcivescovo o nel tempo, che amministrava tal Chiesa Sergio Grisone: o pure nel temgo di Paolo Sorrentino. Di questo Arcivescovo, dice la Cronica, che non può darne ragione, se falso, ò vero Pastore egli era, narra bensì, esse repolto nella maggior Chiesa d'Amalsi.

Poß autem mortem ipfins Dom. Sergii in Sede successit quidam Nicolaus nomine, enjus cognomen ignoratur, & an boni aliquid presata Ecclesia secerit, aut bona probitatis, & veritatis sucrit, nemo potest de hoc reddere rationem. Sed vixit in dicta Sede annis sex, & mortuns est, cujus Corpus in que loco successionem, nemo scit, sed pro conjectura ab omnibus habetur, quod sit intus dictam Ecclesiam (scilicet Cathredalem) ant in Ecclesia Sancti Viti collocatam in Archiepiscopali Palatio, cum ab omnibus seratur, quod ibi Archiepiscopi sepulturam eligebant.

In quest' anno nella Città di Scala erano due Vescovi altresì, uno chiamato Fra Guglielmo da Clemente VII.
ivi introdotto, e l'altro Andrea, spedito dal vero Pontesice Urbano VI.

٠, ٢

Per la morte di Federico III. Rè della Sicilia, che lasciato avea una sua picciola figliuola chiamata Maria; Manfredi di Chiaramente, che potente Barone in quelli tempi era, impadronito essendosi di quasi tutto il Regno di Sicilia, e della Città di l'alermo, divenuta Maria grandicella, prese per suo sposo Martino, figliuolo del Duca di Momblanco, che fratello era di Giovanni Rè di Aragona, il quale co'l fuo padre venuto nella Sicilia, per la morte succeduta di Manfredi, riacquistò quanto perduto aveva la Reina Maria, ulurpato da Manfredi ingiustamante; per la qual cosa la Reina Margarita, uscita di iperanza infieme co'l fuo figliuolo, d'effer foccorfi da'Maufredi, ne sapendo chi chiamer in ajuto per di nuovo acquistar il Regno, udendo dire nella loro Corte, che in Palermo il Duca padre del Rè colla moglie di Manfredi amorofa pratica aveva, montò in tanto sdegno la Reina Margarita, che consultò il luo figliuolo à dover pigliare altra moglie, non effendo dice194 Istoria della

diceyole al suo stato , aver per moglie una donna figliuola d'una madre, che concubina era d'un Catalano, per la qual co-sa Ladislao repudiò la Reina Costanza sua legitima moglie, ed in una casa privatamente servita nella Città di Gaeta sece stare s'infelice Costanza, la quale poscia ad Andrea di Capua, con dote di 30 mila ducati su rimaritata, ed approvato per autorità del Pontesce tas matrimonio, benche la Reina Costanza mezzo della piazza di Gaeta mentre andavasene co il novella sposo, dissegli alla presenza di tutti li Baroni con gran generalità d'animo: Signor Andrea, vi potete tenere il più avventurato cavaliere del Regno, poiche avete per concubina la moglie degitima del Rè Ladislao vostro Signore.

Morto Nicolò de Sixtis, Vescovo di Lettere, su spatico in quella Chiesa Formaso, il quale nell'istes anno passato ad altro Vescovado ottenne tal Chiesa Fra Giovanni Pisano dell'

Ordine de Predicatori.

In quest'anno non senza grave dispiacere del Rè Luigi morì l'Antipapa Clemente. Laonde i suoi Cardinali à tal' effetto creorono il successore, chiamato Benedetto XIII., molto savorevole al Rè Luigi. Essendo passato Paolo Sorrentino Vescovo di Minori all'Arcivescovado d' Amalsi, su in suo suego spedito Vescovo di quella Chiesa Cristofaro Oliva Napoletano.

Andrez, Vescovo di Scala, passato essendo al Vescovado di Ravello, e poi à Venosa, il Pontesice diede quella Chiesa à Pietro, il quale dopo alcuni mesi avendo ottenuto il Vescovado di Termoli, divenne di quella Città Vescovo Fra Pietro di Penna, molto caro al Rè Ladislao.

In quest'anno mort in Napoli il Giudice Roberto Mufecttola Patrizio di Ravello, e Napoletano, e sui fuo corpo sepolto nella Cappella della sua famiglia in S. Gio gio Maggiore colla seguente scrizione.

Hic jacet corpus Judicis Roberti Mufeettula de Neap. U. J. D. qui obiit anno Dominis 1397 die 5.menfis Martii 5. Indict.

Ber la morte di Fra Nicola Vescovo di Capri dall' Antipapa Benedetto sù introdotto in quella Chiesa Roggiero contro l'opinione dell'Uguelli, che narra, esser istato Papa Clementen; giacchè in questi tempi trè anni, e sorse più avanti l'

1394.

1396.

1295.

195

Antipapa Clem.era morto. Ad ogni modo il Papa Bonifacio non lasciò d'inviarle il suo Vescovo, & egli su Benedetto del Pradoxis Sorrentino. Laonde in questi tempi erano in quel Paese due Vescovi, uno dal vero, e l'altro dal fasso Pontesice introdotto.

Passato essendo il Vescovo di Ravello Andrea ad altra Chiesa, siccome abbiamo ravvisato; ottenne il Vescovado di quella Città Peregrino Rusolo Patrizio dell'istessa Città, nel qual anno Cristofaro Diva Vescovo di Minori passò à miglior vita.

Essendo gionto in Mapoli Carlo d'Angiò fratello di Luih da' suoi parteggiani ricevuto con grandissimo affetto, pregandolo di non partire da quella Città di Napoli, acciochà maggiormente fedeli à Luigi fossero stati i Napolitani. Con cutto ciò essendo accresciute le forze di Ladislao, molti Baroni temendo di perder con i loro averi ancor la vita, mutarono pensiero, & à tal'effetto spedirono ambasciatore à Ladislao. di voler seguitare le sue parti, purche osservatoli avesse tutti quei patti, che essi chieduti l'avessero, la qual cola ottennero volentieri per lo soccorfo; che stava in camino, spedito dall' Antipapa Benedetto à Napoletani. Per la qual cofa essendo tal soccorso gionto in Napoli, e trovato avendo, quella Città reggersi da Ladislao verso Taranto, dove trovavasi Luigi, drizzorono le prode, il quale sù quei legni imbarcatofi, e venuto in Napoli prese Carlo suo fratello, che trovavasi in Napoli con tutti i Francesi, che dentro d' un Castello di quella Città si erano fatti forti, e non senza gran dolore tornossene nella Francia, menando seco molti cavalieri di questo Regno fuoi fidelissimi seguaci.

Stando dunque Ladislao in Napoli, e rassettato avendo tutte le cose, cominciò in Napoli una fierissima peste, il che su cagione, che il Rè mal sicuro di sua vita andossene con tutta la sua Corte à far domicilio in Gragnano, paese di questa Costa, dove stette sino a tanto, che si estimie. Morì nella Città di Ravello il Vescevo Pellegrino Rusolo di Peste, estinguendosi in lui la sua nobilis. samig., come vogliono alcuni, essendo stato spedito in quella Chiesa Ludovico Appennitato di Sorrento, nel qual anno per la morte dell'Arcivescovo di Amalsi Paolo Sorrentino ottenne quella Chiesa Beltranno de Alagna Patrizio Amalsitano Auditore in Roma del Sacro Palagio.

Bb 2 Esen-

398

140L:

1404

196

Essendo il Rè Ladislao rimasto senza moglie, desideroso di propagare la sua casa, proposto essendogli dal Papa Maria figliuola del Rè di Cipro bellissima Dama, tantosto mandò quella chiededo al padre per Guillelmo di Tocco Conte de Martino fuo Ambasciadore, la quale venuta in Napoli, sontuosissime fette si celebrorono. In questo anno per la morte di Giovanni Pisano Vescovo di Lettere, th di quella Chiesa creato Vescovo Giacomo. Stando gli Ungari mal sodisfatti del loro Rè Sigismondo, & avendolo fatto cattive. alcuni principali Baroni: spedirono ambasciatore à Ladistao. che venifse à ricevere la Corona diequel Regno come ven successore, e figliuolo di Carlo III. Per la qual cofa il Ri avanti di partire lasciò il Regno di Napoli al governo di cist que gran personaggi alla sua corona fidelissimi, essendo fian la Reina Maria sua moglie in primo luogo co'l configlio dell' Arcivescovo di Consa : Gorrello Orilia, Benedetto Acciajolo, Lionardo d'Afflitto-gran Cancelliero del Regno, e Francesco Dentice Maggiordomo, e Marefeiallo, ambedue originari di questa Riviera.

Essendo il Pontesice Bonisacio-IX. passato à miglior vita, i Tomacelli suoi parenti, che à tal'essetto erano stati savositi dal Rè con onorevolissime cariche, e stati dal Rè Ladisso
ne surono immantenente spogliati, e satti cattivi, perdendo
ancora molte cose del loro proprio, di modo, che alla famigla Tomacelli arrecò più tosto danno, che utile aver avuto
tal Pontesice per la cattività di tal Rè, che si era scordato di
tali benesici, d'aver egli ricevuta la corona del Regno perduto per opera di questo Pontesice. Ma alla Reina Maria non
bastando solo il rimedio del marito valevole à generar sigliuoli, essendo passato un'anno desideroso di averne: con consiglio de'medici si operò à poterne produrre, la quale avendo
assorbito violentissimi medicamenti, vi lasciò la vita, e se sepelta nella Chiesa di S. Domenico con superbissima esequie,

Morto Rammonello Ursino Ptincipe di Taranto, che poco meno della terza parte del Regno possedes à divozione di Luigi II., & essendo rimasta Maria d'Engenio Brenna sua moglie, à tal governo. il Rè Ladislao conoscendo, che per via di terra, ne con Armata navale potea soggiogare quello stato, deliberò pigliarsela in moglie, la quale deside-

٠,

rofe di esser Reina, accettò il partito, quantunque l' esemplo di Costanza di Chiaromonte avutone avesse, che più giovine di lui, e bella Dama era; Cosi entrao Ladislao in Taranto, e sattosi conoscere come vero Signore per tutti quei stati dopo trè di mandò Maria sua moglic in Napoli, nella quale benchè da Reina entrata, e ricevuta da tutti, con gtan allegrezza per ordine del Rè andò nel Castello nuovo, ove rimase prigione, con stani figliuoli, perciò sin' ora nella bocca di ciasched' un dura quel motto, che quanda ciascun vuole acquistare quelche mon ha, perdendovi il suo, dicesi ha fatto il guadagno di Masia Brenna.

In quest'anno nella Città di Napoli moritono due Prelati insigni di questa Riviera, uno su Ursillo d'Assisto Vescovo di Monopoli, sepolto nella Chiesa di S. Lorenzo colla seguente sorizione.

Hic jacet corpus Pat in Christo Patris,

Et Domini Domini Ursilli de Assitto.

Quond. Episcopi Monopolitani, qui obiit

anno Domini 1405 die 12 monsis Augusti 12. Ind.

L'altro sù Francesco Carbone oriundo d'Amalsi, e Patrizio Napolitano, il quale soccarso avea con gran somma di danari il Rè Ladislao. Costui su Cardinale del titolo di S. Sufanna, e su sepolto dentro la maggior Chiesa di Mapoli dentro la Ceppella della sua famiglia, ove leggonsi di seguenti versia

Clarus in excelfa Carbonum Parthenopea.

Genua tellure fatus de stirpe colunna.

Inter Apostolicas velut igue micantius astrane
Cardineique Chon: lux gloria, spes quoque multis.
Cui Sabinensis apex, titulumque Susanna dodene.
Crimina, qui lavacro luxabat cuncta secundo.
Et pins in canclis, solersque ad mistica rebus
Consilii probitate miteus; Dux ordinis alti,
Corpore marmorea jacet bac Franciscas in arca
Latus in aterea plaudit, sed spiritus Aula
Anno millano Domini quinto quatricano
Ostava denaque die Junis requievit.

Fù di questa famiglia un'altro Cardinale chiamato Giovanni del titolo di S.Maria in Portico, li quali Cardinali lasciarono alla maggior Chiesa di Napoli alcune reliquie, e tra l'altre il legno della Croce, ed altre cose degue allegate dal Canonico Celano. Quantunque Ladislao avesse occupato colle sue sorze tutto il Regno, essendo egli avidissimo à consustrar paesi, non fermò in ciò solamente il suo pensiero, il quale saputo a en do, che Gregorio XII. altrove incaminato si en à celebrare il Sinodo, posto in ordine una podenissima Armata Navale, mandolla prestamente in Romagna, estenis suo Esercito per terra incaminatosi; entrò in Roma si sui degli annichi Imperadori trionsate, per avere ritrovato tulti quei paesi circumvicini senza Soldati, nel qual tempo per la morte di Ludovico Vescovo di Ravello, ottenne quella China si Nicolò de Donzellis dell'Arcadia.

Il Celebre Bertrando d'Alagno Arcivescovo d'Ambien quest'anno passò da questa all'altra vita, su il suo Corpi dentro la maggior Chiesa sepolto in un tumulo di marmo, cut vedesi di bel rilievo la sua essigie un naturale colla seguente sociamente.

scrizione.

Sifte qui vides mundi pompam modo Viator
Civilis doctor juris, sacrique Palatii.
Adjutor contradictarum celsor, & alti
Pontificis versus referendarius fama gusta
Prasul, atque Eugubii tibi prasultamalphia taudem
Quievit bie recubat Bertranuus Alavens ample
Sangulus, & antiquo genitus, corpus terris,
Et animum cale tribuit currentibus annis
Junio in medio fuerat indictie prima sepultus
Miltesimo, quaerocentesimo, quibus is jugantur este.
E nell'attio della maggior Chiesa gli Amalsitani serono in memoria il seguente epitasso.

Beitrando

Qui ex nobili Alanearum Amalphitana Pamidia urtum dunis

Sacris geneinis Engubina primum mon falamina Ecolofia infulis clarais:

Archiepiscopali posted bujus Urbis dignisus. A Benifac. IX. sibi concredisa esfulse. Patritio verò Patri Patrin opeinno

Obist Amalphia & medto in choro majoris Becleft.

Curpore tumulatur

Anima

Anima vero ad obores Angelorum Trasfereur.

Ph Beltrando uomo di tutta integrità, lasciando il suo studio alla Sagristia, e per salute dell'anima sua alcune annue entrate alli Sacerdoti non solo che nella Gronica leggesi: Colendame in Cintrate Amalphia, construcio, ex redditus illus dedit presbyteriologi Clericis Amalphitanis pro salute anima sua, de multos libratione sua sacristia prasana Ecclesia legavis, de nomunita dia bona secit, bonis moribus, de virtutibis ornatus. Vinto automo in sua sede annis sen; de mortans est, cujus cupus suit collectum in choro dicta Elclesia retrà lecturiuma eneger sum satudo marmoreo multo subtiliter sculpto sen facto.

Or vacata la Chiefa di Amalfi, il Capitolo unitamente coll popolo fi adoperarono à voler Roberto Brancia primo Camonico Amalfitano, e poscia Arcivescovo di Sorrento, il qualle dopo tante preghiere rinunciò l'Arcivescovado di Sorrento, pessando in Amalfi sua Patria, e su uno de i più virtuosi, che giammai avesse avuto quella Sede, avendo celebrato un lode-

vole Sinodo.

Vedendo il Collegio de Cardinali la Chiesa piena di tanti Scismatici, deliberò unirla di nuovo, ed à tal' effetto priverono l'Antipapa Benedetto, e Papa Gregorio, creando in lozo luogo l'Arcivesc. di Milano della Religione di S. Francesco, il quale sà chiamato Alessandro V. si ritrovano in quell'anno trè Pontefici. Ma vededo Alessandro che Ladislao feguitava le parti di Gregorio, subitamente spedi Ambasciatore à Luigi, e investitolo del Regno, creollo Confaloniere di S.Chiefa, e per lo contrario fà Ladislao dichiarato scismatico. Per la qual cosa unitosi insieme le genti di Luigi, del Pontesce , e de' Fiorcatini, formorono un grosso Esercito, il quale antrato in Roma scacciorono i foldati di Ladislao, e passato in Regno, e venuto à giornata colle gente del Rè Ladislao, ferono fierissimo fatto d'armi, e per loso trascuraggine non-sit preso il Rè, & il Regno. Perlaqualcola Luigi tornolsone la terza volta in Regno, per essersi Ladislao ben fortificato, e perciò solea dire questo Rè mulando si di questo fatto d'armi, secondo nota il Colennuccio, che il primo di della Battaglia li finoi nemici erano stati Signori della persona, e del reame suo, avendo fatto il lot dovere, il secondo di averiano potuto ester Signori del Re-

Regno, e non della persona, se avelsero seguitato la persona, e non la Vittoria, il terzo di ne della persona, ne del Reame aver avuto alcuno della potestà. Con tutto ciò vogliono álcuni, che à Luigi mancò, il danaro per la morte successa di Papa Alessandro, in luogo di cui su eletto Baldassar Cossa Gavalier Napolitano detto Giovanni XIII., il quale benche le parti di Luigi seguitato avesse prestandogli molto ajuto ad ogni modo chiamò à se i suoi Soldati per andare contro i suoi siranni, differendo la guerra à tempo meno aggiato, à causa che l' Imperador Sigismondo vedendo tanti scismi seminati per la Cristianità, unitosi con tutti i Prencipi Cristiani, delibera struggerli, e à tal effetto se pubblicare, che tanto Beneditto quanto Gregorio, e Giovanni nella Città di Costanzo si atelforo à radunare, e tra di loro stabilire, chi di essi fuse 📥 yen Pontefice, con ordine, che à colui che non intervenive; the minno li fuse prestato obbedienza. Per la qual cosa il Papa Giiovanni cercò pacificarsi co'l Rè Ladislao, il quale già adoperavasi ad infestar di nuovo lo stato della Chiesa per la partenza di 🕕 Luigi.

Et essendo stata assignata dal Rè Ladislao alla Reina Margarita sua madre ia Città di Salerno per lo spazio di sua vita con potestà solamente da poter disporle per l'anima sua la Città di Lessema in Capitanata, siccome già sece donandola al Sacra. Spedale dell'Annunciata di Napoli. In quest'anno per le gran peste, cha infettava tutto il Regno, ritiratasi nell' acqua della mella (casale di S. Severiuo) ivi finì i suoi giorni, essendo morta nelle braccia del Rè suo figliolo, per ordine di cui sua si suo solamenta di Donata nella Città di Salerno, e sepolto nel Monistero di

S.Francesco, ove leggesi:

I Margarita calos, ubi fulgida vita
Scandito secura, conducunt te tua thuraz
Nam tiki sacratum, Terris Regina Beatum
Inclyta dimittimus nomen, quod secula viciti
Postera servahunt livonihus, & peramabunt
Quadrigentenus is, Domini duodenus
Annus millenus, sed non sis morte servant
Augusti sexto sed nonis lumine mesto
Cum Salvatoris celebrantur sessa accons
Infert Regnis, indictis quinta supernis.

Furo-

1412.

Furono della Costa al servigio di questa Reina Gionata Pansa suo familiarissimo camariero, Petrillo, e Martuccio Bonifacio uno suo ciammellano, e l'altro fatto castellano del castel dell' ovo per li suoi onorati servigi. Avendo Nicolò de Donzellis merduto il Vescovado di Ravello; su in suo luogo mandato Aftorgo Agnese Patrizio Napoletano Vescovo di Melito, il quale nell' stefs'anno passò nella Città di Melsi, & à tal'effetto

n eletto in quella Chiesa Martino di Groniano.

Stando il Rè Ladislao ostinato à far guerra contro i Fioedentini, i quali vedendo che il Rè fortemente innamorato s'era con una bellissima giovine Fiorentina, offerendo grandissima somma di danaro al padre, che ritrovasse modo da potere attofficare il Rè, il quale fatto nn' unguento di Sacco di Nappello disse à la figliuola, che con quello si fusse unta la natura, affinche maggiormente l'amor del Rè verso lei crescesse, lusingandola in questa guisa, che mai sarebbe per lasciarla, la quale cosa, credendo la giovane, tentosto fece; perdendovi primicramente ella la vita, & il Rè infermatosi, e venuto in Napoli · ulcì da questa vita, e sù il suo corpo posto in un superbissimo tumulo, drizzatoli da Giovanna sua sorella nella Chiesa di San Giovanni à Carbonaro, ove collocò tre statue, una da guerriero sopra d'un destriero, l'altra sedente in Macstà, e l'altra, so pra la lua fepoltura con questo epitaffio. 3

Improba mors nostris heù! semper obvia rebus Dum Rex magnanimus totum nempe concipit orbent. En moritur, saxo tegitur Rew inclytus isto Libera [yderum mens ip]a petivit olympum Qui populos bello tumidos, qui cade tyrannes Percutit intrepidus victor, terraque, marique Lux Italum Regut splendor clarissimus hic est Eex Ladislans, decus altum, & gloria Regum, Cui tauto, heù lachrima! soror illustrissima Fratri Defuncio pulchrum dedit hoc Regina Joanna Utraque sculpta sedens, Majestas ultima Regum. Francerum soboles, Caroli sub origine primi.

Fù questo Rè bellissimo di corpo, e d'animo invitto, & avidis. fimo; il quale andato in Ungaria per ottener quel Regno, conforme abbiam narrato, e sapendo, che il Regno di Napoli si era ribellato, essendo stati i capi di tal ribellione i Sanseverini, subitamente venue in Regno, e quanti ne potè avere nelle ma-

ni di tal l'aniglia, il fece tutti morite, e patire luppliti, con far mangiare ancora de loro carni à 10. cani, ne altri di quella cala campa rono, che quelli, che si ritrovarono fuori del Ras-

me, e che nelle mani non gli vennero.

• :

31.

Sotto questo Rè oltre delli nominati militorono Leona do d'Afflitto gran Garmelleago, Francesco Dentice Manglidlo , e commandante di 100. Lincie, il quale in vendetta di qua che ferono i Pifani della Costa di Amalsi se gran Arage s'i litò altresi Nicolò d'Alagno Maggiordomo maggiore et Configlio di stato, Petrillo Brancia suo Configliero Beltrannno di Majo familiare, Cola di Fusco suo coppliti nella Città di Capua fit av velenato, machinato tal velena 🖼 tro del Rè dalli Baroni, il quale si guarì, Giovanni di Li suo Tesoriere, Russillo del Giudice Cameriere, e Consti di stato, tal'officio esercitò sotto la Regina sua sorella. lo Arcamone Luogotenente della Regia Camera, And Miro Prefidente di Camera, Giacomo Mele Configliere, Glossi rio Scialla Sindico di Napoli, Bartolomeo del Duce Secretaria Presidente della Regia Camera, e Vicario del gran Camera. go, dal quale il Rè fù più volte foccorlo con da nari.

Morto dunque Ladislao, Giovanna fun forella rima trede del Reame, la quale trovandos vedova per la more de - Guiglielmo d'Austria stro marito, corl consigli o de fuerte convenne musitarfi di nuovo, avendo prefo il Conte Giacomo del la Marca de Reali di Francia, con parto però, che il Principe di Taranto folimente egli si chiamaffe, ed ella Reina. Ma alcuni principali Batoni, che vedeta aveano la Regina dipendere sotalmente da alcuni fuoi familiari adulteri avaito maturo configlio ara di loro, uscri ad incontrate il Conte l'incomo, in 1 vece di Principe. Re da loro fer Mutero, così entendo Giacomo in Napoli tolse gli offici k gli sdulteri della Reina, que sene alcuni morire, avendo potta l'iftesia Regina in pri Ma nell'istesso punto proveduto avendo i Frances, che seccivi menato avea, delle più l'upreme cariche alle ficio di Gran Conce Stabile, che per li fuoi merfili si Citilio Celare di Capita, da cui prima di tutti 🕍 altri 🎟 the fint foliated Re, he inforfero à tal effecto grandissem de Aurbi, e cercande di tophere la Regina da mute angulie, itconic in progretto di tempo avvenue per giri ngami winti della

Cofta d'Amalfi. 203

O

Reina; , la quale avendo addossato la sua malvagità sopra le spalle di Giulio Cesare, per aver inteso da lui il Rè colle proprie orecehie di volerlo ucccidere, quello sece morire, la onde poscia prestando il Rè sede alla sua moglie impudica, cominciò di nuovo la buona donna ad ammetter adulteri nella sua stanza, sacendo cose peggiori di quelle, che per lo passato savea, secondo la comune de Sorittori.

Con tutto che Martino di Graniano stasse in grandissimo pregio nella Chiesa di Ravello, Niccolò de Donzellis opradisti di nuovo in aver quello Vescovado, l'ottenne subito, ove dell'istess'anno se ne morì; per la qual cosa nacquero in quel-

la Città grandissimi disturbi.

Per la morte di Giacomo Vescovo di Lettere ottenne

quella Chiesa Francesco, spedito da Gregorio XII.

Natale d'Afflitto Patrizio, & Archidiacono della magsior Chiefa di Scala celebre Dottore delli suoi tempi, e Vicario Generale della Città di Salerno, ottenne il Vescovado in quest'anno della sua Patria, nel qual anno Fra Benedetto de Pradoxo Vescovo di Capri passò in Ravello, e sù data la sua Chiesa à Fra Giacomo dell' ordine Minore dell'istessa Città di

Capri.

Avendo ottenuto la Reina Giovanna dal suo marito da poter uscire; i Napoletani, che verso lei erano molto affettuosi in vederla di nuovo comparire per Napoli, quella presero, e come in luogo ficuro di fua vita, quella posero nel Castello di Capuano, e vedutofi Giacomo perder l'obbedienza da' fuoi fudditi, e schifato da tutti, non avendo più animo di stare in Napoli, per aver veduto solamente coronata sua moglie Regina. partissi, e montato che sù sopra d'una fragata, à tutti quei Napoletani, che ivi trovavansi, disse: Vi ringrazio dell'onore fattomi, ed andato in Taranto, e vendutofi quel paele, vedendost fuor di speranza da poter conquistare il Regno, si sè Romico nella Francia. Per la qual cosa la Reina presa maggior licenza, non essendovi chi ciò proibito l'avesse, introducenin nella fua Corte altri belli giovani con provederli dell'inigliori offici del Regno. Furono i Procuratori costituisi con giurar la maggior parte della Piazza di Nido, Fusco Brancaccio, e Landulfo Marramaldo di Amalfi, e coloro, che alla procura intervennero, furono Lilolo Giorgio, Giova-Cc , 2

Ibbria della

nello Masello, Prolo Carluccio, e Brancaccio de Brancacti, Pictro Serfale, Urrello Dulolo, Talobaldo Vicano, Galeotto Gatta, Luca Boffolo, Sciano, Micone Pignatelle ; a della Costa di Amalfi del medesimo Seggio furono Angelo Spina Nicolò d'Afflitto, Errico Dentice, Gadiferio d'Offieri, e Gio-

vanni del Duce.

Ma Francesco Sforza celebre Capitano della Regina veden do, che Ser Gianni Caracciolo era afcefo all'officio di Gran Se nificalco del Regno, e che governava il Regno, non altrimutto. che afsoluto Padrone fosse, vedendo, che l'affetto della Rimi erairilasciato verso lui, quantsique prima degli altri fosse sate amato,dopo varie contele unitofi con alcuni Baroni mai fodis-Atti e della Reina, e di Ser Gianni, chiamorono Luizid' Angiò, ed investito del Regno da Papa Martino V. per aver ·la Reina seguitato le parti di Braccio Perongino, che unvagliato avea lo stato della Chiefa, venne con grossissima Armate navale in Napoli, intorno cui facendo isbarco de' suoi solati, Sforza vi pose l'assedio non senza gran piacere di coloro, che la parte Angivina per lo paffato feguitato aveano. Laonde la Rea ma a si improviso, ed inaspettato avvenimento per li suoi cattivi portamenti, vedendosi esclusa dall' ajuto del Pontesica, 🗫 di cutti i Prencipi d'Italia, cercò adottarsi Alfonso d' Aragosna per luo figliuolo, il quale a tal'effetto con fortiffima Arms ta venuto, se via levar l'assedio dalla Città di Napoli, nel que le tempo in Napoli morì il ricchissimo, e Nobile Mercadants della Città d'Amalfi Francesco del Puteo, e fù il suo corpo le polto nella Chiefa di S.Lorenzo, que leggesi in una lapide

Merjaces corpus Nob.Cicci de Puteo de Amalphia Mercatoris babitatoris Neap.qui obii.auno Dem.1420;

In quelt'anno nelle Città di Ravello trovanti due Velcovi, uno chamato Benedetto, introdotto dal vere Panteñoe, a l'altro Franzone Staibano Monaco dell'ordine di S. Benedetto

introdotto dell'Antipapa.

Estendo cominciata in questanno una fierista tutto il Regno, facendo gran strage in brevillingo maffinamente nella Costa di Amalfi, ove tra gli altri mori ?: Arcivelcovo Roberto Brancia, il quale pochi meli prima nelli la Chiefa maggiore deliberato aveva fabricare una Cappella end the configuration of the contract of the c

1420.

Costa d'Amalfi. 205

in onor della Beata Vergine Maria di Sant' Andrea, e di Santa Maria Maddalena colla 'sua sepoltura, la quale per la morte, che gli sopragiunse, non venne a fine non solo, che in alcuni fragmenti allegati anche dall'Ughelli leggiamo: Die 22. mensis Marsii 15. indicto 1422. Amalphia, regnante Dom. Ludovico III. anno Domini Robertus Brancia Archiepiscopus Amalphitanus cum consensu Capituli determinat de movo construi facere Capellam pro sepultura sua ad honorem Del Beata Maria Matris ejus, Andrea Apostoli Patroni nostri, ac Appostola Beata Maria Magdalena intus dicta Majorem Amalphisanam Ecclesiam in navi magna subtus pulpitum magnum, qua dotat de pluribus bonis stabilibus descriptis prosiciendis annuis benesciis pariter descriptis.

Per la morte del quale in suo luogo su creato Arcivesco.

vo Andrea de Palcorea Salernitano.

Ma con tutto che il Regno governato si sosse la Reina Giovanna, ed il Rè Alsonso; con tutto ciò la Costa di Amalsi in comparire Luigi d'Angiò inalberò il suo stendardo, non volendo altro conoscese per Rè, salvo che lui, per lo torto fattoli dalla Reina di averla sottoposta al Dominio di S. Severino. Così si mantennero gli Amalsitani sin' a tanto, che per gli sospetti nati tra Alsonso, e la Reina, ne su il mentovato Luigi adottato per opera di Ser Gianni Caracciolo, che da Alsonso era stato satto cattivo come destinatore della discordia tra-lui, e la Reina. Perciocche uscito poscia il Caracciolo seppe così bene persuadere la Reina, esponendole il caso successo alla prima Giovanna fatta prima morire da suo padre, che li sè mutare opinione; per la qual cosa convenne ad Alsonso andarsene via.

Morto Fra Giacomo Vescovo di Capri, sii in suo luogo eletto Fr. Giovanni Ferretto del medesimo ordine Minore gran Maestro in divinità. In questo istesso tempo Arcivescovo Andrea divenuto odiosissimo al Clero Amalsitano, per essersegli timestrato molto rigoroso, andossene ad abitare in Majori per sicurtà di sua persona.

Essendo passato a miglior vita Cristofaro Oliva Vescovo di Minori, ottenne quella Chiesa Nicolò Maccia Nobile della Città

17-3

1424

Città di Salerno, pel qual tempo per la morte di Benedetto XII. a persuasione del Rè Alfonso (investi to del Regno Luigi III.) fu creato Antipapa Egidio Canonico di Barfellone,

1485. chiamate Clemente VIII.

> Uuole il Summonte, che la Reina Giovanna in quest'anno instituito avesse il Collegio de Dottori di legge in Napoli, e di là à due altri anni quelli di Medicina; perche questa dignità vogliono alcuni effere stata instituita dall'Imperador Federico II., a cui fù dato molti privilegi di Nobiltà: era in quest'anno Vescovo della Città di Lettere Cucco per la morte di Francesco. In questo istesso tempo il Cardinal d' Anna oriundo di Ravello , e Nobile della piazza di Portanova , effendo paffato all'altra vita in Roma, fù il suo corpo trasportato in Napoli, e sti sepolto nella Chiesa di Santa Maria del medesimo Seggio con i seguenti versi:

3428.

1430.

Hic jacet in tumba sacri de Cardine catus. Laudenfis dictus senioque Pater:optimus ific Anna fuit generosa domus, sed amabile nomen. Angelus, Angelicam, pia mens, volavit iu Aulam, 🕠 M.CCCC. bis denis, octoque junctis

Currebat Christi mensis quoque Julius anni.

Costui sù Monaco Camaldulese eletto in tal dignità da Urbano VI. nella quarta promozione de' Cardinali, che se in Nocera de' Pagani, il quale dopo aver esercitato gravissime cariche, fû altresì Decano del Sacro Collegio de' Cardinali.

Per la morte succeduta di Benedetto Vescovo di Ravello. 1429. fù data quella Chiesa a Fra Lorenzo di Napoli dell'Ordine Minore, il quale passato nella Chiesa di Pozzuoli, in suo lusgo sù spedito Lorenzo de Ricci nobile Fiorentino.

> Perduto avendo la sua Chiesa di Capri Fra Giovanni Ferretto, fù data quella Chiesa a Fra Pietro Bestina guat Macstro in divinità del medesimo Ordine ricuperò Frà Giovanni la sua Chiesa nel medesimo anno.

Seguita la pace trà Papa Martino Quinto, ed Alfonso d'Aragona per opera dell'uno, e dell'altro; Ciemente Anti-1431. papa antepose le ragioni nel suo papato. Per la qual cosa si levò via lo scisma, introdotto nella Cristianità da molt' anni.

Aven-

Costa d'Amalfi. 20%

Avendo Antonio Colonna Principe di Salerno perduto tutto il suo stato, Ser Gianni Caraccioli, che quanto chieduto avea alla Reina datogli era graziofamente per lo suo figliuolo Trojano; domadato avendole quel Principato, ed essendogli stato regato; vogliono alcuni, che avesse offeso a tal effetto la Reim con parlar villano, e con gesti di mano, del qual modo offesasi la Reina, fomentata da Covella Ruffo, che presa aveasi cura di mandarlo prigione per mortificazione del mal rilpetto ulato alla Reina; laonde fii uccifo, e privato poscia, come mutabil donna, dafla Regina di tutti i suoi stati, e Dignità concesseli, avendo dato l'officio di Gran Siniscalco ad Innico d'Anna Nobile del Sergio di Portanova, e di Ravello, la quale morte ad Alfonso arrecò non picciolo piacere per la spesanza che avea di effer reintegrato di nuovo nell'amicizia della Reina co'l mezzo della detta Covella Russo Duchessa di Sessa. la quale accorgendos, che Alfonso ancor trattava co'i suo Marito di alzar le fue bandiere, promettendoli il primo luogo della sua Corte: Covella invece di ridurre la Reina à compiacere Alfonso, scoverse la trama per l'odio, che avea, e l'inimicizia con il Marlto. Per la qual cosa Alfonso tornassene di nuovo nella Sicilia, con tutto che Luigl nella Calabria stava al servigio della Reina, stimando di esser chiamato in Napoli à darli il peso del suo Reame, avendoselo adottato (mai vide venire al fine il suo pensiero, elsendoli stati commessi sempre nuovi affari per opera de' parteggiani della Reina, che quella consultavano à dover menare una buona vecchiaja, affinche quelli governati avessero tra tanto il Regno, idi maniera che essendosi ammogliato con Margarita figliuola del Duca di Savoja, e venuta in Sorrento, condotta ivi da ortibilissima tempesta, con tutto che la Reina avesse voluto, che Margarita andata sosse in Napoli à celebrare le feste, su dissuasa dall' istessi suoi parteggiani, la quale Margarita partitafi per la Calabria à ritrovare il fuo Marito, il quale vedendosi da privato, ed i suoi Sudditi maneggiare tutto il Reame, infermatali di mortal malattia, passò à miglior vita nella Città di Cosenza, lasciando in teltamento, che il suo cuore fosse mandato alla Reina Violanlante sua madre, ed il corpo nella maggior Chiesa di Napoli si sepellisse. La quale novella intesa da Napoletani, e da tutto il Regno compunse di dolorei cuori di tutti i suoi affezzionati,

e massimamente della Reina, la quale spesse volte la patienza lodava di quel Principe l'obbedienza, il rispetto, e la bontà, usatali, accusando per lo contrario la sua tristezza, piangendo, à la severità usata verso sì degno figliuolo cotanto meritevole del governo del Regno, ne durò molto à vivere la Reina, la quale nuovi sempre, ed inaspettati dispiaceri ricevendo da lenta sebre consumata, usci di vita, e questo sù il sine della linea de'Durazzi, che per lungo tempo dominato aveano il nostro Regno, e sepolto il suo corpo in una ignobile sepoltura da lei ordinata nel piano dell' Altare Maggiore dell' Annunziata eve leggesi:

Hic jacet corpus Ioanna Secunda
Dei Gratia Ungaria, Hierusalem, et
Sicilia. Dalmatia, Croatia, Bavaria
Servie, Galitie, Lodomanie, Comanie
Bulcarie, Roegine Provincie FolcarQuerii, ac Patri Montis Comitisse Filia
Spiritualis Beata Virginis Maria Annunciata.
Qua obiit anno Domini MCCCC.XXXV.
Die 11.mensis Februarii XIII. Indictionis
Neapoli, cujus Anima requiescat in pace.
Vetustate consumptum aconomorum pietate

Restauratum ann. Dom. M. CCCCLXIV. idib. Oslik.

Fù quella Reina d'animo mutabilissima, come vogliono coloro, che di essa scrivono bugiarda, e costante nella sua moconstanza, scordandosi affatto nell'istesso tempo de i servigi usatile da suoi servidori, innalzandoli allo spesso, e privandoli a suo bel capriccio delli posti datoli siccome allo spesso sar sogliono quasi tutte le donne secondo narra il Petrarca.

Femina è cofa mobile per natura; Onde io sò ben, che un amoroso stato In cor di donnaopicciol tempo dura.

Già che scordossi in un punto dell' affetto verso Sforza verso Ser Gianni Caracciolo, ed altri, che con lui avevano considenza ancor di dormire nel suo letto. Onde dirsi, solea per il Regno questo verso.

Ultimo Durassi fiet destructio Regui.
Cioè l' ultima di Casa Durazzo sarà la distruzzione del
Regno, conforme diremo appresso.

Fb-

Fù con tutto ciò divotissima di nostra Donna Annuncia? ta , e vogliono alcuni, che ella fondato avesse quello Spedale. che poi per li miricoli, e per la divezione avuta da molti Baroni, & altri personaggi verso quella Chiesa l'artricchirono di molte annientrate, e feudi, i quali furono tra gli altri France. sco della Ratta, il Cardinal Luigi d'Assigona, Marzio Carrafa Duca di Madaloni, lasciandoli 100 mila ducati, some ancora Lionetta di Lettere nobile, ed originaria di quella Città, la quale donolle la terra della Sala, e la Salella con li Cornuti. Lastiò questa Reina in testamento, che il Regno si fosse governato de fedici fuoi familiari , e Configlieri fino alla venute di Renato d'Angiò, fratello del già defonto Luigi, i quali furono tra gli altri Raimondo Orfino, Giorgio della Magna, Bel. daffar della Ratta, Giovanni Cicinello, Vrbano Cimmino. Taddeo Gattola, Gualdiero Ottino, e Ciarletta Caracciolo. tutti e tre Rossi, Innico d'Anna, & altri. Coloro, che di questa Riviera à prò della Reina ebbero offici, furono Antonello Imperato familiare, spedito nella Provenza, & in altri luoghi mer raccogliere convenzione per coronarli, Beltranno Staivano fuo familiare, ed in diverse occasioni molto onorato . Giovanni Arcamone suo familiarissimo, che si oprò grandemente per la pace tra la Reina, e Luigi d'Angiò, Francesco, e Luca Comite, uno Configliere, e l'altro Secretario, Giovanni Bove familiare, Francischello Brancia Vicerè nella Calabria, Perzotto Marciano familiare, Giudice, e Visitatore generale di tutti i Ministri della Basilicata, Matteo della Marra Capitan Generale del Regno di Napoli.

Quantunque la Reina Renato lasciato avesse suo successore; con tutto ciò nella Città, e Regno immediatamente dopo le sue Esequie nacquero molti disturbi per le fazioni contrarie insorte: chi Renato volendo, siccome abbiamo detto, chi Alsonso d'Aragona, e chi l'uno, e chi l'altro, negando di conoscere per suo Rè, deliberorono secondo l'antico costume soggiacere a i detti del Pontesice, che a' Napolitani imposto aveva, che niuno salvo, che quello conoscessero per loro Rè, che da lui era d'chiarato. Così stando il Regno tutto in consusione, chi seguitando le parti di Renato d'Angiò, e chi per lo contrario Assonso d'Aragona; il Pontesice Eugenio IV. se intendere à Napoletani, che essendo caduto il Reame alla

Chie-

i fuoi, à causa che quel Rè dato ad intendere gli avea, che il Regno divenendo de' Francesi, senza niun dubbio averebbe ancor egli perduto il suo Ducato. Così tornato Alfonso in Regno, mentre stava occupato al conquisto di quel Regno giunse in Napoli Renato, il quale con tutto quello offequio, che gli conveniva, così stando le cose, in questa guisa è Napoli affediata d'Alfonfo, che buona parte del Regno conquistato avez 1433. D. Pietro suo Fratello detto l'Infante d'Aragona: sapendo, che il Campanile del Carmine con tutti i luoghi intorno erano guardati da' Genovesi, stando egli accampato verso il Ponte della Maddalena per l'odio grande conceputo contro quella zente, fè bombardare quella parte d'intorno inavvedutamente; dalle quale una bombarda buttandosi, cadde dentro la Chie-La del Carmene, facendo la testa di quel Crocifisso piegare, siccome fin'ora vedefi fenza punto romperfi. La onde nel di se-• auente nella medefima ora dall'istesso Campanile del Carmine - scarricandosi una bombarda levò via la testa all'inselice D.Pietro, la quale morte dal Rè Alfonso inteso, sù amaramente pianta: tanto più che avvertito avealo di non tirare verso quella Chiefa, giacche dopo aversi rasciugate le lagrime disse i fuoi: questa matina l'ho pregato, se mi voleva bene, non Acesse menar bombarde verso la Chiesa ; poiche un fugitivo della Città mi riferì uno stupendo miracolo del Crocisisso, e egli forse per vendetta de Genoves, che quel luogo guardavano non mi rispose, ma Iddio giusto ha forse voluto punit . la sua baldanza, e veduto il corpo del fratello senza la testa - beciollo nel petto, dicendo; fratello, che meco fosti sempre Dartecipe nelle fatiche, rimanti nella eterna pace . compartendo tutti i suoi ricchi arnesi, e spoglie tra suoi parteggiani, e benche in quel giorno era morto il fiore de cavalieri ; non perciò per la morte d'un' uomo fi dovea perdere d'animo; ma pensare di finir la guerra, conforme in fatti entrò in Napoli per gli acquedotti co'l configlio d' un fabbricatore chiamato Anello Ferraro della Città della Cava, il quale n'ebbe in dono tutto ciò che volfe e per fe 🕻 & in prò della fua Città . Così Renato dopo tanti fatti d'armi, e di effer' iftato Signore quasi • di tutto il Regno, vedutosi perditore, con suoi familiari partissi dal Regno, e montato lopra una nave, come nota il Summonte, suspirando, e misando sempre la sua bella Napoli,  $\mathbf{Dd} \mathbf{2}$ 

Istoria della

malediceva la fua mala fortuna, che ingiustamente l'avea à quel termine condotto. Sotto questo Rè militorono della Costa d'Amalfi Cola Offiero. & Autonello Barone Castellano di S.Eremo.

Avendo Alfonso dunque scacciato dal Regno, e vinta quali tutta la parte Angioina, deliberò chiamare general par-1443. Lamento nella Città di Benevento, il che inteso da' Napoletani, spedirono à quel Rè Ambasciadore, facendoli intendere, che in Napoli come capo del Regno far si dovea. Per la qual cosa fè pubblicare, che ivi tutti i Baroni del Regno si facesse po trovare, al quale i Napoletani per la vittoria, e clemenza usatali, sù fatto un ricchissimo carro, sopra cui à guisa degli annati Imperadori Romani entrò nella Città leguitato da tuita la Nobilta, e Baronaggio. Intorno à questi tempi morto Lorenzo de'Ricci Vescovo di Ravello, ottenne quella Chiefe Nicolò Campanile Abbate di S.Trifone della medefima Gittle. e Patrizio, e nella Città di Capri à Fra Francesco Oronzi fuccesse un'altro Fra Francesco del medesimo Ordine Minor gran maestro, e Dottore in Divinità.

Stando il Rè in continui divertimenti, e feste, giunselle la nuova della morte delle due forelle Leonora, e Beatrice, una Reina delle Spagne, e l'altra di Portogallo, nel quak tempo sè dare onoratissima sepoltura a suo fratello D.Pietro, il cui corpo fù nella Chiesa di S. Pietro Martire sepolto colla

leguente scrizione:

Petri Aragone Principis strenui, Regis Alpbonsi Fratris, qui ni mors ei illustreme vita cursum interrupisset, fratername gloriam facile adaquasset, ò fatum! - quo bona parvulo conduștur.

Obiit M.CCCC.XXXXIX.die XVIII.O. Tobris IV. Ind.

1446.

In quelta Chiesa, di cui il Rè Alfonso sù devotissimo; tro vossi nel terremoto successo in quest'anno, udendo la messa di tal guisa, che un fatto si orrendo, e li clamori della Città tuța non furono valevoli à disturbare il suo animo; anzi vedendo dall' altare il Sacerdote unitamente con gli altri alcoltanti fuggire, ordinò, che il Sacrificio fi feguitaffe, ed esfendo ta to domandato poscia al Rè per qual cagione in quell'imminente pericolo cercato non aveva fuggire; rispose colla dottrina di Se-

217

dissalomone: Corda Regis in manu Domini. Fra l'altre Chiese, che in questo terremoto caddero, sù la Chiesa di S. Domenico Maggiore, la quale in processo di tempo su da molti Signori restaurata; e tra gli altri dalla famiglia Capuana, secondo nota Cesare d'Engenio nella sua Napoli sacra: La Chiesa satta da Carlo Il.Cadda nel 1446.nel messe di Decembre in quel gravissimo terremoto, su poscia rinovata, e ristorata da diversi Signori, e particolarmente dalla famiglia Capuana, le cui insegne si veggono oggi di nella Cupula, overo tribuna di questa chiesa.

Chiefa.

. Cola d'Alagno Signor di Rainola, foldato di gran valo-🏝 e per li fuoi meriti campione invita nella Torre del Gre-🚵 , trovandoli il Rè per diporto , essendo ivi andato, Alsonso io dico, e veduto; che ei per figliuola aveva una bellissima giovane chiamata Lucrezia, di questa ne divenne amanteje quan-Langue ei uomo di guerra stato fusse, ed involto come Rèa vari, e molti, e gravi pesi, con tutto ciò per l'estrema bellezza di quella, d'andarvi di contiuno e per mare,e per terra à vagheggiarla,non potè mai rattenersi, lodado i suoi rari gesti, il sapere. la prudenza, e tutti li fuoi atti, come la fattura di tutte le parti del corpo, giunfe l'amore à tal fegno, che non avendo con la Reina Marina suo moglie figli uoli avuto, con quella deliberò ammogliarsi, mandandola in Roma con maravigliosa corte, e da Reina, à chiedere dal Pontefice, che permettesse il divorzio con sua moglie, e data Lucrezia in moglie ad Alsonso, secondo nota Michele Riccio, il Zorito, il Sommonte, il Marra, ed altri Scrittori, alla quale richiesta stì risposto dal Pontefice, che egli per compiacere à loro non era di bene, anzi ne ragionevole perdere la fua, e la di loro anima.

Questa Dama, ficcome nota l'Autore de'Commentarii di Pio II., che in nome de'Senesi in Napoli venne dal Rè legato, ella su di tanta prudenza, che seppe mantenere Alsonso sodisfattissimo, senza però acconsentire à peccare. Ella così dicea, che se il Rè usar voleva con essa violenza fatto come un' altra Romana Lucrezia averebbe, uccidendo se stessa, per non vivere con vergogna, e co disprezzo essere in bocca d'ogni uno nominata; che però l'accorto, e sagace Pontesse avendole mandato à dire; in che luogo essere mai piaciu-

to che

٠,

to. che ficuro stato fusse al suo onore, e tanto male viette. ella intrepidamete risposegli, che di tal fatto ne vivesse parauisto, mentre à Lucrezia era più cara la morte onorata, che una via per lo cotrario da Reina dissonorata. La bellezza di questa molti cervelli si sono lambicesti de' Scrittori per delinearsa sù de'sogli, e dell'amore, & affetto dimostrato à tal dama dal Rè, il quale alle sue repulse non sdegnandos, maggiormente fi avanzava ad amarla; per lo che innalzò a' fupremi stati la fua famiglia, ed io argomento da ciò, che l'affetto, e volere di tal Rè fusse più per innalzare, e onorare tal bellezza, con essere sua moglie, che deturparla con un'illecito, e invalido matrimonio, tanto più fare potendola uccidere, e farla compagna, ficcome alla violenza; così al fatto di quell'altra commendevole Lucrezia; del che contento alla fine di vederla, di vagheggiarla, non mai lasciolla, per non privare, io credo à suoi occhi sì cara, e dolce vista, e forse ancora per servirsi per la fuga d'ogni suo malore, contra quelto era alla condizione dell'uomo, anzi par, che li fulfe naturale, che di tutto ciò vede, e li piace, giammai quietati, finche di quello non goderà, ma Alfonso, che prudente portossi sù questo, seppe con il fuo consiglio permettere meno mile colle sue operazioni. Questo però son per dirvi, Signori,che il godere ciò, che ci viene per legge eterna vietato, la sciar dobbiamo. Mi piace qui allegare dietro ciò quanto ne scrive l'addotto scrittore de' Commentarii di Pio II. à prò della pudicizia di Lucrezia: Auditos Galganum, & Librardum Alphonsus duriffima excepit oratione, multa de Senenfibus queflus est, nec Oratores iplos pacificis oculis intueri poterat, at cum accepifet Bneam bilari vultu, & honefto formous recepit, quem ut primum Rex intuitus : Nunc, inquit, libet de pace loqui,quando mediator accessit, quem diligimas, mongitraciatum iniit, sed cum res multos haberet modos, & nova in dies emergerent difficultates ad menses aliquot producta, & modo Neapoli,modò Puteolis , & aliquando apud turrim Grecam tracta, quibus in locis Lucretia morabatur speciosa mulier, seu virgo erat nobilibus inter Neapolitanos nata parentibus, licet pauperibus. Hanc Rese perdité amavit, adeo nt in conspectu ejus constitutus, extra se sieret, neque vileret quioquam, neque quemquam, nifi Lucretiam, oculos in ea semper babebat inten-

215

intentes, laudabat verba ejus, sapientia admirabasur probasi gesius emcellentiam forma raram esse indicabat, & cum et deu asse s, & quast Reginam bonorari jussist, ad extremum se se sui pramist, neque enim exaudiri quisquame en melente, potsit. Mira vie ameris! Rex Magnus Hisp. nobilis. partis dominus, cni Balebares Insula, cui Corsca, Sardiniaque, & ipsa Tinacria parebat, qui plurimas Italia Provincias sibi subjecerat, vicerat, atqs potentessimos in armis Duces ad extremums, vicius amore, quast captivus muliercule serviedat (nec eam cognovit, so vera est fama) solitumque eam dicere, serunt, virginitatem noleuti mibi nunquim Rex auseret, quod sevim inferre tentaverit, non imitabor Lucretiam Collatini conjugem, qua admisso scelere, mortem sibi conscivit. Ego facinus morte praventam.

Egli amò Alfonso con tutto ciò cassamente il bellissimo Cavaliero Cabriello Curiale originario altresì della Città di Amalsi, e patrizio di Sorrento, a cui per lo gran affetto, e genio portatoli, oltre di molte terro, il se Signore della Cara di Sorrento sua patria, costui morì d'anni dicianove, laone pra del suo sepolero il Panormite li se li seguenti versi:

Qui fuit Alfonsi quondam pars maxima Regis Gabriel hac modica contumulatur bumo.

Per la morte di Cucco Vescovo della Città di Lettere ottenne quella Chicsa Antonio Arciprete di S. Maria della Rotonda di Roma.

L'Arcivescovo Andrea de Paleareo, che per le discordie avute con il Clero Amalsitano s'era sitirato in Salerno sua Patria, in quest'anno passò a miglior vita, e velle, che il suo corpo nella maggior Chiesa d'Amalsi susse sepolto, lasciando à quel Clero alcune annue entrate, non senza maraviglia degli Amalsitani, come la Cronica nota. Vedesi nel-suo sepolcro sua essigie al naturale di marmo, ove leggesi:

Hic jacet corpus Domini Andrea de Palearea de Salerno Archiepiscopi Amalphitani Qui obiit anno Domini MCCCC. XXXXVIX die XXVIJulii XII.Ind.

Enjus anima requiefat in gaudio fempiterno.

Fù in lungo di Andrea spedito Azcivescovo d' Amala.

Anto-

1449

Antonio de Carieno Napoletano dell' ordine de' Predicatori. Il Vescovo di Scala Natale d'Afflitto Configliero, e familiare del Rè Alfonso passato essendo in quelt'anno à miglior vita, e fù il suo corpo sepolto nella sua Cappella dentro la maggior Chiesa di quella Città, sin luogo di cui dal Pontesice stà spedito Vangelista Ferriolo Amalfitano dell' ordine de' Cruciferi, Angelo Spina Nobile della Piazza di Nido originario di Scala. dopo aver militato tant'anni fotto vari Rè, passò à miglior vita in quest'anno, e su seposto nella Chiesa di S. Domenico colla leguente serizione:

Hic jacet corpus Magnifici militis Angeli Spina Neapolitani, qui obiit anno ab

Nativitate Domini 1452.

Morto Niccolò Campanile Vescovo di Ravello, in suo 1455. luogo fù creato Fra Domenico Mercurio Napoletano dell'ordine de' Predicatori, e nella Città di Lettere per la morte di Antonio ottenne quella Chiesa Gabriele.

> vendo il Rè Alfonso co'l suo gran giudizio regnato per mni, fenza difturbo del Regno, in quest'anno colmo di gloria, paísò nel Regno del Cielo, e fù il suo corpo dentro una cassa di drappo negro riposto nella Sacristia di S.Domenico, in cui leggevali:

Inclytus Alphonsus, qui Regibus ortus Imperiis H c Regum Ausonia priùs adeptus adest. Obiit M.CCCC.L.VIII.

Fù questo Rè virtuosissimo, onorando grandemente i butterati, delli quali si detro, come fuori del suo palaggioben stipendiati tenea in gran numero. Onde co'l fuo valore, e con la prudenza meritò titolo di Prencipe, di Principi, avendo lasciato di se al modo molti esempii, donde l'eruditissimo Antonio di Bo-Togna detto il Panormito fuo Secretario, da cui difcende il presente Arcivescovo d'Amalfi, compose un libro intitolato de Gestis.

Coloro, che della Costa di Amalfi militorono à prò di questo Rè, & ottennero onorevoli cariche, sù Barnaba della Marra, che servillo con cinque lancie, Rainaldo del Duce con trè, Ambrosio di Majo, Girolamo d'Alagno, Giovanni Marramaldo, Cola , e Giovanni Spina , Jacobo Riccia , Alfonfo , e Casparo Coppola, Teseo, Antonio, e Giacomo Bonifacio,

Gior-

1452.

\$451.

417

Giorgio, e Giovanni Mango, Palquale Grifone , Leone des. lergo, Marco, e Domenico Capuano, chi con due, con più lancie fervendolo, Giovanni del Perzo Capitano, Conte di Salerno, Contestabile di gente d'atmi. Landulfo Marramaldo Caftellano di Barlatta, e Configlieto di Stato . il quale più fiate con danari la foccorfe, avendone avuto impeeno Maufredonio, e Auletta, Desio, e Francesco Mele uno Configliero, e l'altro Castellimo di Capuano, Gior Battista Platamone Configliere, Vice-Cancelliere, & Ambasciatore di varii Prencipi, come abbiam detto, Ugo d'Alagno Conte de Burello gran Cancelliero, Michele Riccio Configliero Luogotenente deligran Carmellengo, e gran Protonotario, e Confervatore del gran patrimonio, ed Ambasciadore spedito dal Pontefice Pio II. per la pace tra Prencipi Cristiani: milità altresì fotto questo Principe Rainaldo del Duce secondo legegesi nella sua sepolatra in S. Domenico:

Rayualdo viro Nobili
en Ducis familia
Militări disciplina
& nita întegritate
Alphonso priori Neap.
Regi probatissimo,
re cha Prafidii sjus Prafecto
sindusconina Tomacella
Socero suo opt.
Mulsis cum lachrymis Pos.
Viu ann.LXXVII.

Ma è questa Cappella una delle più belle, che sia in quels la Chiesa per le rare pitture, che vi si veggono. Onde l'Engenio si mosse à dire, nella Cappella della famiglia del Dolce, à Duce è una bellissima tavola, in cui è la nostra Donna co't Figliuolo nel seno, l'Angelo Rasaello, che accompagna Tobia si vero ritratto di Pico della Mirandola) e S. Girolamo vestito Cardinale di rara pittura, il tutto è opera di Rasaele Sanzio della Città d'Urbino eccellentissimo pittore, discepolo di Pietro Peroggino, e siorì nel 1512, e poi soggiunge nella sepoltura di detta famiglia:

Ot so resemble Ales.

Avendo il Re Alfonso lasciato natural figliuolo, chiame?

the Berdinatido, do como aleri autro feritto Fernanto, E Fernando dal primo di del canquilto del Regno dichiarato Duca di Calabria Describe Primeigenito, e successore al Regno ad istanta delli Baroni e la quale funzione fu solennemente facta hella Chiefa delle Moniche di S. Ligorio, dove dal Rè fuo padre dopo, la messariceve nella man destra la spada, guarnita di gioje, & il giro d'ono sù la telta Morto, conforme dico More for for futto gridate il nonne di Ferrante, il quale cavalcando per tutte le piazze della Città di Napoli, da tutta la Nobiltà, e Baronaggio seguitato, andò nella maggior Chiesa prime del Cardinal Piscicello, allora Arcivescovo di quella dilibia, e poi dopo esfersi cantato il Te Deum, da tutti fù fillutato Rè di Napoli, a quale al Pontefice Califto III. spedito avendo Ambesciadore, à volers compiacère à doverso dichiarare fuccessorer e confirmarli l'investitura del Regno, gli fu ciò negato: quantunque per opera di fuo padre fosse stato assonto al Pontisca. to, e quantunque Maestro per l'addietro fosse stato di Ferranse Anzi espressamente ordinò à tutti i Barori, e Regno di Naa poli fotto pena di fcomunica, che niuno à lui giurato avesse fedeltà, e che se ciò fatto avessero, assolveali della scomunica, e giuramento fatto, per elser caduto il Reame alla Chiefa, il che inteso d'alcuni principali Baroni, e conoscenzio, l'intenzione del Pontefice esser altrimente da quel, che esti pensitif aveano. mutorono pensiero. Per la qual qua in un tratto di le il Regno in armi, e stando le cose in questa guisa disposte, morto Calisto, fù in suo luogo eletto al Pontificato Enca Silvio Piccolomini da Siena, chiamato Pio II, uomo molte dotto, e ben voluto dal Re Alfonio, il attale, come leggeli nella fue vita nella fua gioventu , veduto avendofi i beffinellare da una gentili donna della fua Patria, per aveilo veduto povero in arneli, deliberò con molto fuo rofsore lascial di pasfare per fotto le finestre della fua amata donna , e di partire dal luo Paele con intenzione di non tornarvi, fin'à tanto, che accommodato non avesse bene i fatti suoi, e gionto in Napolio per il suo sero sapere si rese molto caro ad Alfonso, che in grandillimo pregio aven illetterati komini per mezzo di cui fù fatto Cardinale, il quale essendo unico di sua famigliapvolse, che alcuni suoi nepoti nati da due sotelle : una maritata à Naudi Tideschino, e l'alera à Bartolomes Guiglielmi, che Piccolomini cognominati li fossero, donândoli à tali effetto molte sicchezze.

Or dunque conoscendo questo Ponteficial merito di Fermando, e le fue ragioni fopra del Regno, rivocando la feomunica, dichiarollo fuccessore di Alfonso, con investirlo del Regno. Per la qual cosa Pernando diede in moglie ad Antonio Piccolomini nipote del Pontefice Maria fue natural figliande. dandole in dote una delle principali parti del Regno . quale è lo stato di Amalfi, creandolo gran Giustiziero del Regno, e Duca di Sessa. Onde l'Ammirato ebbe à dite di quelta famiglia innalzata dal Rè Fernando : E diello in dope due giorni dopo il Ducato d'Amalfi, cioè Amalfi, Scala, Ravello, Minori, tuste quatero Cistà, anni Amalfi Metropoli, Majori, Tramonti, & Agerola Terra con altri sueghi non men buoni , e commodi, che belli , e piacevoli. Questin è quella Costa assai presso à Salerno sepra il mare riguardante, la quale gli abitanti chiamano do Costa di Amalsi piena di picciole Città, giardini, & nomini rice chi, e procaccianti in arte di mercanzie: ficcome disse il Boccac-🕨 cio,e nell'iftosso tempo li dona l'officio di Gran Giuffiziere, chiamandolo ance Duca di Selsa. Questa Maria sti promessa dal Real Principe di Salerno della famiglia Orfino, secondo nota Il Summonte, il goale poi riconoscendo Il favore del Pontefice, ha diede all'addotto Antonio, il quale à tal effetto venuto in Napoli con le Galce del Pontefire suo zio, si celebrorono sonsuosissime nozze, donando le coverte delle Galce alla maggior Chiefa, della quale si scorgono l'insegne di quel Pontesice, nel qual tempo giunfe al Rè la nuova della morte della Reina Maria moglie di Alfonso, donna moko favià, e peudentissime, il di cui corpo nel Monistero dell'ordine di S.Francesco della Città di Valenza su posto. Per la qual cosa si posposero le feste, tanto più che Giovanni di Angiò Duca di Lorena, figliuolo di Renato, era venuto nel Regno con grandissima Armata navale sollecitaro da molti principali Baroni per lo conquisto di questo Regno : il quale gionto in Baja, tutti i suoi seguaci ivi concorsero à riceverso, tradiquali fù il Duca di Seffa mal fodisfatto di Fernando per aver commelso incelto colla fua moglie figlinola di Alfonfo fua forclla. Laonde conducendolo con infinità letizia nelli fuoi Stati, su ricevuto da i suci con universal piacere, nel quale s Ee s men-

1459.

"mentre essendo nato à Maria un figliuolo; fu da Giovanni ter nuto al Battesimo, e volse, che co'l suo nome Giovanni appellato fi fuse; della quale venuta fatto fi avea gran festa per tutti apaeli, che le parti Angioine feguitavano, e tra gli altri dalla Città di Amalfi, la quale fin'a quel tempo essendosi veduta libera, ed alienata fotto gli Aragonesi à varj Baroni del Regno, e da Ladislao per li bisogni , che di quelli aveano, conforme abbiamo narrato, per ottenere, & esser Signori di quetto Regno, essendo passata in poco tempo in mano de S. Severini, Colonne, & Orfini: ributtati sempre dagli Amalfitani, che non volevano conoscere altro per padrone, salvo che il proprio Rè, come parte principale del Reame, siccome abbiamo detto dell' investitura data da Nicolò II. à Roberto Biscardo, ove leggesi: l'artem Firmana Marchia, & Salornum, & Amalphim, de quibus adbuc non est decretum; il che fù confirmato à Ruggiero, & à tutti gli altri Rè, secondo leggesi nell'investitura data da Innoc. Ill. all'Imperador Fiderico figliuolo di Costanza, allegato dal Mazzella: Concedimas Ducatum Apulia, & Principatum Capus cum omnibus perti- 1 nentiis suis Neapolim, Salernum, & Amalphiane cum perti**zent**iis ∫uis.

E perciò il Rè Linigi, e la Reina Giovanna sua moglie alienato avendo alcuni Paesi di questa Riviera, soggiogandoli al dominio de' Baroni, fù tal'alienazione annullata da Papa Clem.VI., e confirmata da tutti gli altri Pontefici con special diploma. Onde Marine Freccia discorrendo intorno sio, ebbe à dire: Hodie sub domineo est Alphonse Piccolominei dom -quodam Ferdinandi Regis Avi ipfins Pil H.Pontificis mepofe fr -cuudum Lateranum, & Altellani populi dicebanour secundum eandem Lateranum, qui tunc Costam accolunt. Amalphitanam , olim en donatione Regis Rogerii Rom. Ecc. & ob id Clem. VI.irri tam fecit alienationem factamper loannem, & Ludovicum vi-· Tum, & Innoc Sequens Pontifex Suo diplomate comprobat. Fel-· linus gued Sandeus in sua allegat discutit , & temporis curs i innovarum eft. Per tanto il ReCarlo III., come donna mal conconsultata, vitupera oltre modo la Reina Giovanna .per tal' alienazione fatta, caduta già nella scomunica per esser contravenuta à i reali, e Pontifici Privilegi. Per la qual cosa gli Amalfitani negarono il possesso ad Antonio Piccolomini, ostinando: . . . .

mandosi maggiormente à seguitar la parte Angioina, e stando le cose del Regno si fattamenre disposte, cercò il Rè Ferranze di assediare la Città di Sarno, ove gli Angioini stavano beir fortificatisquivi fù rotto il suo Esercito con pericolo di esser perio da nemici, se pure dall'ajuto di quei di Tramonti non fusse stato liberato. Conciosiache quantunque in questa consusione di guerra Amalsi, & Atrano uniti insieme per tal' effetto stalsero à formar un solo corpo seguitati da Scala, & Agerola con tutti gli altri pacsi alla falda di quel monte posti; ad ogni modo la Città di Ravello, Minori, Majori, e Tramonti con altri paesi da loro medesimi governandosi, stavano aspettando l'esito della guerra, e seguitare le parti del vincitore. La onde quei di Tramonti vedendoli angustiati da sì fatta guerra, armaronsi tutti, ed andati verso Sarno con intenzione d'ajutare il vincitore, affinche quei luoghi fossero stati liberi, e praticabili, essendoli venuto il Rè nelle mani che per quella Campagna andava ramingo, mutorono penfiero di andar contro lui, che era perditore, e con gran allegrezza nella for Patria, come luogo ficuro il condusero, dove dimorò sin'à tanto, che le cose si rassettorono, essendo stati dalli medesimi nella Città di Napoli condotto. Costoro per sì signalato servigio ottennero dal Rè due gran privilegi, uno che il Sindico di Tramonti debbia avere, la prima voce all' elezione dell'Eletto del Popolo di Napoii, fin'al tempo de' nostri Vecchi ha goduto, e da lor tralasciato per le spese, che à tal'effetto concorrevano per li vestimenti, e paghe degli uomini, che seco quel Sindico menar solea, come sentiamo per bocca della gente di quel Paese; il secondo privilegio egli è di Nobiltà, dovendo efser trattati con quelle prerogative, che godono i Nobili di quei Paeti, dove essi si menano, il quale sin'ora possedono per tutto il nostro Regno.

Avuta tal vittoria, il Duca di Lorena per far cola grata à molti luoi principali comandanti, & accioche dalli principali fuoi Baroni maggior fedeltà ufato gli fosse, istituì l'Ordine de'Cavalieri detto della Luna, dovendo ciaschedun cavaliero portare una Luna cornuta d'argento nel braccio legate, in segno della luna orescente, con peso che l'un coll'altre si dovesero ajutare in qualsisia pericolo con danari, co'l valore, e colla propria vita. Erano in questa religiosa milizia alcuni gior-

ni det-

ni detti sacri, ne i quali tutti insieme si doveano raccogliera, a porsi à ragionare, e commendare i portamenti si de' vivi, come de' i morti lor compagni, e delli fondatori, la quale religione come cosà superstiziola sù dal Pontesice Pio II. dannata. Morto l'Arcivescovo d'Amaisi Antonio de Carleno impolto nella Cappella di S. Tomaso d'Aquino, sù spedito dal Pontesice in quella Chiesa Nicolò Miroballo Patrizio Napolitano, e Consigliero del Rè-Ferdinando, nel qual anno Antonello Barone celebre soldato del Rè Alsonso passò in Napoli à miglior vita, e sù il suo corpo in una sepoltura da lui satta nelle Chiesa di S. Domenico sepolto, ove leggesi:

Magnificus Antonellus Baronus miles Neapolitanus fibi, ac fuis de propriis &boc fumpfit.Decessit anno 1460.

Intorno à questi tempi giunse in Napoli il Beato Francesco di Paola, il quale sondo in onore di Luigi quella Chiesa, che ora vedesi, il quale essendo stato ripreso da i Napolitani di aver ivi sondata tal Chiesa, per esser quel luogo un ridotto de'banniti, che andavano scorrendo per quel monte detto Pizzosalcone, rispose, che egli sondato aveala in quella parte, che dovea esser abitazione de'principali Signori: che ora

vedefi incontro al Real Palaggio.

Trovandosi il fortissimo Giacomo Piccinini nelle parti di Apruzzo à danni del Rè, e de'fuoi Baroni con favorevole fortuna, dando grandissimo terrore al Regno per le sucrittorie avute contro tutti i Prencipi d'Italia; Matteo Capuano quantunque suo discepolo stato fosse, e militato avesse sotto il suo stendardo, trovandosi per il Rè Ferdinando al governo di quella Provincia, senza aver punto timore di questo luo Marstro, usci all'incentro con portarne onorata vittoria secondo leggiamo ne i Commentari di Pio II. allegati dal Summonte, che dice: Scrive dunane il desto Antore, che in questo tempe Giacomo Piccinino invernava nell'Apruszo; e con spessi incarfi infettava le parti, e luoghi che si tenevano per il Rè; Ma Matte Capuano, che alcune volte avea militato sotto il suo stennarde, nomo di gran animo, che governava quella Provincia per il Rè, e melte Verre à Francesco d'Ortone, & Gioisa Acquaviva Duva d'Atri, avea tolte con le armi, essendosi più volte incontrate co'l Piccinine, l'avea in fuga volto, e dimoferato al Maghro, che . 10

il discepole ion fi una à disprezzare, ne si avea à far conto della vana fama, la giule affermava il Piccinino esser invitto. Im-

perocche altre volte era fiato sotto la disciplina.

Fra questo mentre Giorgio Castrioto cognominato Scannerebec Signore assoluto di Albania, che nella guerra contro il Turco era stato soccorso dal Rè Alsonso, trovandosi con quello in tregua, e sapendo, che il Rè Ferdinando correa pericolo di perder il Regno, venne nella Puglia con alcuni suoi vascelli in soccorso del Rè, e con scicento cavalli, e gran numero de' fanti, soggiogando quei Paesi, danneggiando gli stati del Principe di Taranto in sì satta guisa, che egli per le tante lamentazioni de' suoi vassalli di questo tenore si risolse à scrivere à Giorgio Giovanni Antônio Principe di Taranto à Giorgio Albanese.

falute.

Convenia à te, al quale la fortuna illumina nelle guerre, che li nemici della Cristiana religione, che alcune volte avevi pre o ad impugnare, avessi finito di opprimere, e proseguitol: fin' alla total diftruzione, e non averli alquanto irritati, e lasciato quel Campo esser passato in Italia, e promover l'armi contro a'Cristiani, che causa tieni contro di me ? che cosa ho fatto io contro di tel che controversie furono mai contro di noi ? hai spogliato i territori, e contro i miei sudditi crudelmente ti sei sfogato, e prima hai mosso la guerratche propostoti vanti esser'un fortissimo guerriero dalla Cristiana religione. e niente di meno profeguisci quella gente, che con ogni ragione Cristianissima è chiamata, hai rivolto il ferro contro Francesi, de quali è il Regno di Sicilià ? hai pensato forse contro l'effeminati Turchi, ò contro li belli Greci prendere la pugna, de'quali fei folito ferire le spalle;altri nomini trovarai quì, quantunque sopportano il tuo siero aspetto, nessuno però suggità il tuo viso, molto ben lo ssidar il nostro soldato, ne averà paura della faccia dell' Albanese il sangue Italico, avemo già conosciuto la vostra, generazione, come pecore stimiamo gli Albanefi, ne è vergogna avere per nemici tal gente vile, ne averesti impreso un tanto negozio, se avessi potuto dimorare in cala tua, hai fuggito l'empito di Turchi, e non avendo potuto difendere la tua cafa, hai pensato invadere altrui, ti sei ungannato, eccetto se per casa ricerchi il tuo sepolero. A Dio.

224 Iforia delia)

Ma la rispesta di Scanderebec (cos) cognominato dal no-me di Alessandro, tale egli essendo e co'i valore, e ce'i sapere) non fù meno arguta, che lodevole; avendogli scritto di quelto tenore: Giorgio Signore d'Albania à Giovan' Antonio Principe di Taranto falute. Avendo 10 fatto tregua co l'inimico della mia religione, non ho voluto, che il mio amico restasse fraudato per mio ajuto; spesse volte Alfonso suo Padre m' invid ajuti, mentre io guerreggiava con Turchi, e perciò sare: stato melto ingrato, se à suo siglio non l'avessi restituito l'istesso servigio. Ti ricordo, che quello su tuo Rè, perche non succede appresso di te questo suo figlio? Tu hai adorato il suo padre, & ora cerchi di l'cacciare il suo figlio ? da dove ti viene questa autorità, di chi è peso restrtuire il Rè di Sicilia, tuo, e del Romano Pontefice? io son venuto in ajuto di Ferrante sigliolo del Rè alla-sede Apostolica, son venuto avversario della tua infedeltà, e degli innumerabili tradimenti di questo Regno, ne andarete sempre impuniti da' vostri spergiuri , queta è la caula della mia guerra con te, non merito con que sto men, che mentre per la guerra con Turchi, ne tu sei meno Turco di essi . Imperoche sono alcuni, che rettamente ti giudicano, non esser di setta alcuna, tu mi opposi Francese, & i nomi di coloro, i quali per la religione oproro. no grandissime guerre, non voglio disputar teco delle cost antiche, le quali forse furono assai meno di quello, che la fama l'ha divolgato, questo è chiarissimo all'età nostra, che l' Armate degli Aragonesi anno più volte scorso il mare Egeo, anno scacciato da' lidi i Turchi, anno riportato la preda degl' inimici, e Troja dalle fauci degl' inimici fin' oggi con l' armi de gli Aragonesi è difesa. Perche mi stai à ricordare le cole antiche, e lasci di star da parte le nove? si mutano li costumi delle famiglie, e gli aratori al Regno, e i Rè all'asatro ritornano; ne trovarai nobiltà più antica della virtù, or non mi puoi negare, che tu sei stato alla nazione Francese odiosissimo. Imperoche essendo tu principalmente in ajuto di Alfonlo, cacciò quello i Francesi di questo Regno, non sò ora, che nova virtù risplende in quelli, e apparsa forse qualche nuova stella, che tu ora vedi trà Francesie disprezzi di più la gente nostra, & agguagli l'albanese à pecore, & al costume tuo ragioai con l'ingiurie di noi, ne dimostri aver cognizione della

nostra generazione, i nostri Maggiori furono Epiroti, da' quali usci quel Pirro, l'empito del quale appena potettero sopporta... re i Romani, e quel, che Taranto, e molti altri luoghi d'Italia occupò coll'armi, non hai da opponere agli Epiroti uomini for. tissimi i tuoi Tarentini, genere d'uomini bagnati, e nati so'o a pescare i pesci; se vuoi dire, che l'Albania è parte della Macedonia, concedi, che affai più nobili sono stati i loro Avi, i quali fotto Alessandro Magno fino all' Indie penetrarono, i quali prostrarono tutte quelle genti con incredibile felicità, che se le opposero; da quelli hanno origine questi, che tu chiami pecore, e non è mutata la natura delle cose, perche fuggite voi uomini d'avanti la faccia delle pecore? li di passati gli Albanesi, han fatto sperienza, se i Pugliesi erano armenti, ne io strovai chi avesse possuto mirare il mio volto, hò ben mirato, quanto fiano ben armate le spalle de' tuoi soldati; ma non ho possuto mirare mai gli elmi di quelli, ne men la faccia, eccetto che di quei folo, che ho prefo carcerati. Ne io ricerco la tua cafa; bastandomi di soverchio la mia; ma ben mi adopro,che tu, che fpesse volte hai precipitato i proceri tuoi vicini dalle loro pos-Sessioni, non cacciando il Rèdalla tua, ne ti venghi compito quel che iniquissimamente ha persuaso d'invadere il Reano, nella qual fatica, se forse cadendo, sarò sepolto, come mi vai augurando per la tua, riportarà tal premio l'anima mia dal Rettore del tutto Iddio, se non solo averò perfezzionata la mia intenzione, ma folamente averò premeditato, e trattato alcun fatto egregio. A Dio.

Ma il Turco vedendo, che Giorgio era passato in Italia, cercò occupare il suo stato, rompendo la tregua con esso lui avuta, ove tornato Giorgio senza poter resistere alle sorze di quel barbaro, perdè di là a brève tempo tutto il suo stato, e venuto in Napoli a i suoi parenti co onorevollssime cariche surono onorati, un nepote del quale passando in Amalsi, ivi piantò la sua famiglia, il quale stà chiamato parimente Giorgio.

Stando i fatti di Ferdinando in buono stato ridotti, egli, seguitando la sua buona sortuna, deliberò andar di nuovo sopra Sarno, e quello dopo sierissimo combattimento prese quella Città, arrendendosi per tal conquisto al Rè tutti i paesi intorno, e co essi loro Amalsi, che sin a quellora governavasi per Giovanni d'Angiò; più che saputo aveano, che Fernando volca

loj-

126 Iforia della

fottoporli à Baroni; per la qual cosa il Rè quelche in dote promesso avea a Fracesco Antonio Piccolomini, diegli, cioè lo stati d'Amalsi, e per ssuggire forse le censure, non punto disse, rente dice il Rè alienare quello stato, e darlo in dote alla sua sigliuola per aver seguitato gli Amalsitani Giovanui Ducad Lorena invasore del suo Reame. Questa è la carta, che il Re concedè ad Antonio Piccolomini.

Ferdinandus Dei Gratia Rex Sicilia, Hjerusalem, & G garia, univests, & singulis prasentium seriem inspecturis the

presentibus . quam futuris.

Majorum nostrorum more, & quast naturali jute usitatà accepimus, illos dignitatum titulis illustres fuisse, qui ad Reg nostrosque Principes augendos, conservandosque statum, forta nat, tempusque omne posuerunt, nihilque omiserunt ad id, que necessarium, ant quod neile videtur. Sanè occurrente humand sortis casu immortalis memorie divi , & excelsi genitoris nesti Regis Alfolfi, plerique Magnates, & Barones Regni, de quiba maxime confidendum erat, in nostrum statum insurrexerunt rebellionem notoriam committendo, & antiquum nostrum Joan zem Lotharingia. Ducem in boc Regnum introduxerunt, exactis binc guerris Reipublict Regni , us nostro pacifico statu sluant pro ipsa nostra Regia celficudine angenda, conservandaque, a restituendo sidem, spemque non mediocrem illustrem Antonium de Aragonia de Piscolominibus bujus Regni Magistrum Justitiarin**ne gapt**ium nof**traenne, a**rmorum generalem , locumtenen tem, Collateralem, Confiliariumque nostrum; ac generum, filiam que carissimum concessimus, asque multo majoribus eumdem dignum reputamus, qualitie fiunt gratia infrascripte, necuon sperantes ipsum quotidie majora, landabilioraque pro stutu nefro factoring; ad hunc respection debit um habentes ad paterna, innumerabitique beneficia in nos à Sanctissimo, ac Beatissimo nostro Pio II. Pontiste summo collata, & que quotidie magis . confort : Unde erga ipsum Antonium ojus Nepotem merità indu-Bunt, at fimus liberaliores insuper ut illustrem, & clarissimam Miam nostram Mariam de Aragonia paternum affectum, charité temque, ut erga filiam benemeritam oftendamus, necuèn con. templatione matrimoni inter ipsoc Antenium, & Mariam per verba de frajenti initi, & firmati, ad obsrvationem capitulo Tum de ipso matriponio factorum, & Grmatorum, qua in omni DNS

, & per omnia ad unquem servari intendimus, & volumus re prasentium de certa nostra scientia, motu proprio, libeate mera, speciali gratia, & nostra dominica; egregiaque pote, & auctoritate eofdem Antonium, Mariamque cum omni pia liberis baredibusque suis ex corum corporibus legitime ndentibus nobilitate, in Ducem, Ducissamque elegimus, & limus; Ducatusque titulo, honore, & dignitate exornamus, amasque ipsis Antanio. & Maria conjugibus, heredibus. & Soribus corum utriusque sexus, & ambobus descendentibus turum damus, concedimus, & donamus Civitatem Amal, 👉 Provinciam Principatus citrà cum bonore, 👉 titulo itus cum omnibus Civitatibus, Terris, Castellis - Fortellidistrictibus, Casalibus, Villisque subjectis eidem, vel eisdem um Ducatum Amalphia spectantibus, & pertinentibus Hl. atem Scalarum, Civitatem Ravelli, Civitatem Minori, Ter-Tramontis, Terram Ageruli ad prasens in dominio. 💁 polle rexistentes, & partim disti Dacatus Illustrem Civitatem leb: a, Civitatem Scalarum, & Terram Ageruli à nobis reatis, & empugnatis, qua à nostra side, & obedientia desest propter notoriam rebellionem , & crimen laje majestatis wre de Aragona, & aliorum rebellium nostrorum notorioadberendo, parendo, favendo, & assistendo Joanni Duci Longie hosti nostro notorio predicto, 👉 hujus Regni nostri 🏻 puinvasori, &c. Datum est boc privilegium in Castello novo Ciis Neapolis per spectabilem, & magnificum virum Honom Gaetanum Fundorum Comitem Regui Logothetam, & motarium, Collateralem Confliarium, & fidelem. Die 22. is Maii 9. Ind. 1461.

Inalberorono gli Amalfitani lo stendardo Angioino, per rsi alienati dal Rè in persona di Antonio Piccolomini, cone abbiamo narrato, per non star sottoposti a Baroni, Paesi provata Noblità. Perciò imparino i Francesi a non aliefeudi, e sottometterli al giogo de' Baroni, ove siorita norissiede, e benche il Rè per l'addotta carta afferisca alientali paesi per aver seguitato le parti di Giovanni d'Antoni per la ragioni da lui arrecate aliena, non dovea però per le ragioni da lui arrecate aliena. Città di Ravello, Minori, e Tramonti; che non volsero quel Principe conoscere per loro Signore, non altrimente, nella mentovata Carta leggesi. Da qui poscia ne avvennero

grandissimi contrasti tra' quei di Tramonto; e gli Amalsitani li vituperarono di avere avuto nelle mani Fernando, senza darlo in potere di Giovanni d'Angiò, e sarebbe stato maggior loro gloria con eterna memoria della Riviera, e guardata con buon' cechi da' Rè Angioini. Ma i Tramontani creden dost con aver liberato il Rè, e postogli la Corona sù la testa, di effer non solo suoi ben'affetti, conforme dimostrollo con tanti privilegi, ma che dovesse mantenerli sempre nel Regio demanio, vedendosi anen'essi alienati, onde dir soleano, che un Rè bastardo non potea oprare altrimente dalla sua nascita, a causa che si sarebbero contentati, che via tolti l'avesse tutti i privilegi, purche mantenuti fotto il Regio demanio lero avesse. Così refa la Città d'Amalsi con altri paesi circonvicini, il Rè tutto quello che promesso avea ad Antonio Piccolomini, concessegli volentieri, pigliandone il possesso fin'a quell'ora negatogli, del che in Napoli di nuovo si celebrarono le feste di tal conquisto, e del matrimonio disturbato per la morte della Reina Maria, com'altrove si disse, le quali feste in brevetempo mutorono in lutto per la morte della Ducheffa d'Amala Maria, la quale nella Chiefa di Monte Oliveto con reali efequie sù sepolta in un bellissimo sepolcro di marmo, come si ve de colla seguente scrizione:

Qui legis bec., summissus legas,

Ne dormientem excites,

Rege Ferdinando orta Maria Aragona

Hic clausa est.

Nupsis Antonio Piccolomineo Amasphie

Duci strenno, qui reliquit tres silios

Pignus amoris mutui

Puellana quiescere, credibile est,

Qua mori digna non fait.

Vioit ann. ox: Anno Domini M.CCCC.LX.

Qui trovo un manifestissimo errore intorno a gli anni, a causa che nel marmo si vede, che Maria morì nell'anno 1460. Il sullegati altresi dal Summonte, e dall'Engenio. E per lo contrario la carta di concessione del Ducato d'Amalsi ad Antonio Piccolomini, & a Maria è prodotta nell'anno 1461. Se noi vogliamo credere al Summonte, egli pone nell'anno 1459, tal matrimonio, per lo quale i. Mapolitani ne sesono grandissima festa

festa nell'anno 1460, la morte della Duchessa d'Amalsi, e nei 3461. di nuovo il festegiamento di tal matrimonio, avendo creato altresì Antonio Piccolomini il Rè Duca di Sessa, e gran Giustiziero, oltre il Ducato di Amalfi, questa Maria lasciò de Antonio tre figliuole, una chiamata Isabella data dal Re in moglic ad Andrea Matteo d'Acquaviva Duca d'Atri, l'altra Vittoria a Giacomo Appiano Signore di Piombino, la terza Maria al Conte di Gravino, secodo nota l'Ammirato in far parola della famiglia Piccolomini, il quale stato d'Amalfi dovea paffare alle figliuole di Maria, e non per avventura a gli al tri figliuoli avuti da Antonio colla figliuola di Marino Marzano Duca di Sessa, se pure non vogliamo dire, che Antonio avuta ne avesse altra concessione di questo stato, à causa che la seconda moglie di Antonio fù Nipote del Rè,e figliuola di Eleomora sua sórella, il quale ramo si è estinto da gran tempo. Laonde voglio credere, che la seconda festa, che pone il Summonte del matrimonio di Antonio Piccolomini, fia stato per quello secondo matrimonio, ove esso prende errore. Ma vada pure la cosa come si voglia, fin'a quel tempo la Città d'Amalsi, che sempre sù libera dalla fondazione, divenne sotto il dominio de' Baroni; laonde il Capaccio contiderando effere stata la Repubblica Amalfitana una delle principali del Regno, vedendola sottopolta a i Baroni, allora che eta governata da Patrizj Imperiali, esclama: Ducatus Amalphitanus ab Imperiali Patritiagus ad regulos deductus est. Qui poscia ne avvenne, che molti nobiliTam glie della Riviera abbandonarono il nazio Nido, conducendosi in varj Paesi liberi, per non dar sottoposti al giogo de' Baroni, la maggior parte delle quali si menorono in Napoli, e dall'ora in poi ficcome Napoli accrebbe di famiglie nobili, così questa Riviera si vide spopolata, rimanendovi solamente coloro, che per li loro beni stabili, che in questa possedeano, altrove andar non poteano fintanto sotto il giogo de' Baroni stiedero, che conosciuto il tempo opportuno dopo tanti contrafti con propri danari ridusfe quello stato nel Regio demanio, conforme ora da gran tempo fi vede libero.

Or Marino Marzano Duca di Sessa dopo tanti diadimenti usati in persona del Rè, avendo machinato più volte d acciderlo, veduto avendo essersi riusciti tutti vani, deliberò con lui pacificarsi, cosa che con vari pretesti negato l'aven per 230 Istoria della

lo passato; e sotto vincolo di parentela successe tra di lore la pace, dovendo a tal'effetto Beatrice figliuola del Re prenden in marito Gio:Battista suo figliuolo ambedue di tenerissima età, la quale, per non effer feguito tal matrimonio, fù data in moglie a Matteo Rè d'Ungaria, tutto ciò provenuto per la cattività, e poca fede di Marino nil quale, con tutto che succeduto fosse tra lui, & il Rè la pace, cercava, come vogliono alcuni, ribellarsi di nuovo e per l'ingiurie ricevute dal Rè, e per l'incesto usato colla moglie, del che avvedutosi Ferdinando il fè cattivo, e quantunque da fuoi stato sosse consultato doverlo far morire; ad ogni modo egli mai ardì ciò usare, dicendo, che a lui non conveniva imbrattarsi le mani del sangue di un suo cognato, ancorche traditore fosse; e volle quelta sua azione manifestare coll' impresa dell'Armellino, qual animale per non imbrattare la sua candidezza, si lascia prendere, non altrimente, che vedesi da cacciatori usare, sporcando a questo sine le tane di fango per prenderlo, quelto animale per la fua candidezza pose il Petrarca per impresa della Castità, quando difse:

> E la lor vittoriosa insegna In campo verde un candido Armellino.

Portar soleano i cavalieri di questa compagnia fondata dal Rè una collana d'oro coll'Armellino pendente con questo motto:

Malo mori quam fodari.

Vedendo Giovanni d'Angiò le cose sue andar di male in peggio, lasciò l' impresa di questo Regno, e ritornosseme nella Provenza, nel qual tempo il Re Ferdinendo perse la Reina Isabella di Chiaromonte sua moglie, la quale con maravigliose esequie su sepolta nella Chiesa di S.Pietro Martire in un superbo sepolcro, il quale, per essersi riformata quella Chiesa, esfendo stato diroccato da i PP. di quel Monistero, in memoria di quella Regina su drizzata la seguente lapide:

Ossibus & memorie Isabelle Claroontie Neap. Regine Ferdinandi Primi Conjugis, qua obiit die penultimo mensis Martii M.CCCC, LVX.

Per la morte di Evangelista Ferriolo Cittadino Amalfitano, e Vescovo di Scala, ottenne quella Chiesa Matteo de', Dote Dote Amalfitano-prima Archidiacono di quella maggior

- Chiesa, poi di Napoli Vicario.

Avendo il Rè Ferdinando rassettati tutti i tumulti del Rogno, e le fazioni contro di lui, deliberò abbellire, & illustrare la Città di Napoli, con introdurvi quelle arti, che per Io passato mai vi furono, e tra l'altre quella della seta, facendo venire da vari Paesi i maestri, colli quali a tal'effetto capitolò, avendo dato a Marino Camponte Veneziano mille ducati senza pagarne interesse per lo spazio di trè anni, con peso però, che in Napoli dovesse far tessere le sete, e tanto le sete filate, quanto l'altre cose pertinenti a tal mestiero se franche di dogana, e di dazi: concedendoli tutti quei privilegi, che ora tal'arte possiede, e dall'ora in poi i nobili Napositani non solo cominciorono a vestirne, ma altresì ciaschedun Seggio net miglior modo, che potè, compronne tanto, quanto era sufficiente a formar una veste di donna, colla quale nel di delle nozze soleano far vestire la dama nella piazza, essendo il coflume di quei tempi danzare, e sesseggiare unitamente con l'altre del lor Seggio. La prima donna, che comparfe con sì fatta vesta, ella su Antonella delli Monti moglie di Salvatore Zurolo nel Seggio di Capuano, ove celebrossi sontuosissima festa, e danza, intervenendovi tutte le dame, e cavalteri Napolitani, & il Rè con tutti quei ambasciadori, che in Napoli si ritrovavano. Ciò mi è convenuto ravvisare, riguardando il tempo presente, non essendovi ora moglie di servo in Napoli, che non abbi gonna di seta,e forse migliore di quella, che anticamente i loro padroni teneano. Trovansi perciò in Napoli molti della Costa, che esercitano quest'arte, e tengono fundaci di seta · con filatoi, che apportano gran utile a quella Città, oltre di coloro, che per tutto il Regno vanno cavando la feta.

La samiglia d'Anna di Ravello, che per mezzo della negoziazione passata era in Napoli, siccome altrove si disse in quest'anno dedicarono all'invitto soldato di Cristo S. Vito una Chiesa nel tenimento di porta nova presso la Giudea secondo nota l'Engenio, sa quale sir concessa dall'Abbate a Complateari, i quali per ispazio d'uno anno nella solennità di detto Santo eliggono dodici maestri, i quali per ispazio di ciaschedun anno hanno protezione, e di continuo sanno celebrare.

Gio-

222 Iftoria della

Giovanni Vttemmergo Germano in Neziem, Città d'Olanda, avendo nell'anno 1451. inventato il modo da poter stampare cotanto utile, e nacessar o a' studiosi fin'a quel tempo sconosciuto dagli antichi, conoscendo il Rè di quanto commodo era l'uso desla stampa nel suo Regno, per approsittat si maggioamente alle lettere i suoi sudditi, volse introdurre anche egli in Napoli quest'arte, avendo a tal'effetto fatto venire Arnaldo di Brussella, uomo in questo mestiero peritissimo, la qual'arte poscia ad istanza del Dottor Fisico Agostino Nisso da Sessa dall'Imperador Carlo V. ottenne privilegio di franchizia da poter agli stampatori entrare tutta quella carta di stampa, che a lor mistiere era bisognevole. Ma quali stati for sero i primi libri, stampati in Napoli, non ho postuto fin'ora zitrovare, sappiamo bensì, che in Roma furono quei di S. Agostino i primi, e specialmente quello de Civitate Dei, e non ha dubbio alcuno, che se dagli antichi stato fosse conosciuto tal mestiere, molte notizie, e libri di grandissimo rilievo si vederebbero; sentendosi nominare alcuni grand'uomini d'aver scritto si degnamente, delli quali appena alcuni rastri trovanti allegati da' scrittori, a causa che pr ma delle stampe essendo tutti i libri manoscritti, volentieri si dispargevano, e con grandissima fatica potea ritrovarsene alcuno.

Introdotto che sù in Napoli l'uso della stampa, subito nella Città di Amalsi per l'acqua, che precipitosamente cade, die dero principio a former la carta, a tal mistiere bisognevole, dove oltre di due Cartiere, che vi erano, le quali far soleano carta da scrivere, sono oggi di cresciute sin'al numero di undici, senza quelle, che sono nella Città di Minori, e Majori; arsecando grandissimo utile alla Città di Napoli, a tutto il Regno, senza le quali a carissimo prezzo la carta si compra-

cbbe.

In quest'anno Martino Vescovo di Capri Vicario Amal-74. fitano,e Nicolò Maccia Vescovo di Minori passarono a miglior vita. Leggonsi sopra il sepolero di Nicolò i seguenti versi:

Fourtificis marmor gelidum tenet offa sepulchri.
Heù Ni colae suns spiritus aftra colis!
Plots pia pastorem slevis commista, patremque
Macciam extinctum slevis, & alsa domus.
M. CCCC. LXXIII.

Per

Costa d'Amalfi. 233

Per la morte di questi due Vescovi il Papa spedì nella Chiesa di Minori Ludovico da Siena dell'ordine Minore, Teologo
insigne, e Luca nella Chiesa di Capri, nel qual tempo morì
Nicolò Miroballo Arcivescovo d'Amalsi, che ristaurato avea
il palagio Arcivescovile, e sù sepolto il suo corpo nella Chiesa di S. Giovanne a Carbonaro, e proprio nella Cappella di sua
famiglia. Fù questo Prelato fratello di Giovanni, il quale dal
Rè Alsonso I. la Città di Lettere, Gragnano, Pimonte, il Pino, e Positano comprò. Per la qual cosa da quel tempo in poi
questi paesi si videro divisi dalla Costa, potendosi oggidi di
nuovo unirsi secondo l'antico ne' generali parlamenti, stando
tutti nel regio demanio.

Avendo Fra Ludovico Vescovo di Minori reso l'anima al suo Creatore, ottenne quella Chiesa Palamide de Cunto

Cittadino Amalfitano.

Rimasto vedovo il Rè Ferrante, siccome si diste, per la morte della Reina Isabella, ammogliossi la seconda volta con Giovanna d'Aragona, sigliuola del Rè d'Ungheria, celebrandosa tal'essetto in Napoli bellissime seste, avendo satto il Rè nell' issesso tempo celebrare le nozze di Isabella sigliuola della Duchessa d'Amalsi con Andrea Matteo d'Acquaviva Duca d'Atri, e di Vittoria con Jacopo Appiano Signore di Piombino.

Nel tempo di questo Rè, vennero da Valenza otto nobili uomini celebri nell'arte di guerraggiare, che a prò di Alfonso padre di Ferdinando molte vittorie ne riportarono, che militando ogn'uno di loro con animo generoso, e grande, surono appo dell'ano, e dell'altro molto cari, e amati, che meritarono fraporre nella loro impresa quella d'Aragona, come l'attesta l'Ammirato; questi Milan cognominati erano, i quali perche imparentarono con gli Alagni, nobili della Costa di Amalsi, detti surono Milani, i quali diramandosi numerosamente, per ogni parte serono le loro abitazioni.

Marino d'Alagno Conte di Bucchianico, che appo di Alfonso, e Ferdinando con gravissimi posti vivuso avea, passò in quest'anno all'altra vita, e sù il suo corpo riposto nella Chiesa di S.Domenico in un bel tumolo con la sua statua di marmo,

Sotto cui leggesi:

Marianum Alameum Bucchianici Comitem Demi G B 1475.

1476.

Mors qui Liberi enim pientiffini & parentes Optimi injundim sicut optaverunt. Fù moglie di Marino, Catarina Urfino da lui amata molconderentur. curaver. to teneramente; nel qual anno per la morte di Gabriele Vesco-Estendo andato il Rè contro i Fiorentini, li quali vedenvo di Lettere, ebbe quella Chicla Antonello. 101 don non poter à lui resistere, chiamarono in ajuto il Turco, 1,4 il quale venuto in Regno con fortifima armaia, prefe la Citu quale venuto in regio con iorumnia atmata, preis in Oranto con grandissima stragge il Claro yquel paele, ammazzando il Velcovo, il Clero, & i Monaci, proposito conference à Dio de la manacini conference à della manacini conference à de la manacini conference à della manacini conference à de la manacini conference della manacini conference de la manacini confere violando tutte le vergini confectate à Dio, non tralafciando violation tutte le versuit contectate à pio, mon tratainant di facchessiare i Tempi, e le case di tutti, a e non contenti di cità anno contenti di cità an ciò presero ottocento cittadini, e quelli in una spiassia por tando, da un di quei turchi con varie promesse sur portante de la loro Carolina de la ti à dover lasciare la loro Cristiana Religione, & abbracciare per lo contrario la Maumettana, offerendoli e danari, e poper lu contrario la triaumortana, omortano de la quel pun-deri in nome del suo Imperadore, altrimenti in quel punto farebbero stati tutti uccisi, alla quale proposta sindo acconfentendo, anzi con animo intrepido, per non trafgredire alla lor Fede, si offersero alla morte, esfendo stati uno dopo l'altro uccili, e troncata la lor testa, nel qual anno Renato d'Angiò, che ritirato fi era nelli fuoi fati di Nome Inmondefi ma simo mafale mananda mana Sio, chi situato a cia non suoi tiati di Nanzi, leggendofi nel fino, passò à miglior vita nella Città di Nanzi, leggendofi nel Mignanimum tegit boc saxum for temque Renatum. suo sepolero i seguenti versi. Martales ben qua conditione fumus. Invidia fa Bis bujus forsuna subinde Stando il Turco ben fortificato in Otranto, dirizzo il suo esercito ad assediare Brindess per impadronirsi delle miglio ri fortezze del Regno ; il che mal volentieri sopportando

Costa d'Amalfi. 23

Rè, & il Pontesice, cercorono assoldar gente; all'impresa di cui andò il Duca di Calabria Alsonso con gran numero di Cavalieri, assediandolo per mare, e per terra, alle sorze di cui non potendo resistere quel barbaro, si rese à patto di buona guerra, e nel ritorno, che se il Duca in Napoli, seco menò 240.corpi di quei Martiri, uccisi per la nostra Fede, e surono riposti nella Chiesa di S. Catarina à Formello, e propriamente sotto l'Altare del SS. Rosario, ove leggesi:

Sub hoc Altari condita sunt ossa cum suis Capitibus 240.Christi sidelium à Turcis pro Defensione Fidei trucidatorum Hidrunti:huc Que ab Alphonso II. Aragon.Rege. Tumulata de licentia Summi Pontisicis Innoc.VIII.

In questa celebre vittoria s'adoperò molto Francesco Coppola gran Ammirante del Regno, senza cui al Duca Altonfo non farebbe riuscita sì felicemente; siccome segui. Conciossiache avendo Francesco molti Vascelli, che secondo il costume de i Gentil'uomini di questa Riviera andavano carichi di merci peregrine per tutte le parti del mondo, la maggior parte lasciateli da Nardo Coppola suo padre, e residendo egli in Napoli, in questo bisogno armò tutte le sue navi, & andò sopraOtrato, il che sù cagione, che il Rè maggiormete l'amasse. Laonde il Terminio dopo aver narrato i fatti di Nardo suo padre, così di lui prese motivo di scrivere: Sucresse à lui Francesco, che innalzò la casa à grado superlativo di grandezza , perche succedendo al Regno Ferrante I., che era defideroso di ricchezze, frequentò l'esercizio di mandare navi di mercanzie,e sece soprastante à questo mistiero Francesco Coppola, il quale tenendo corri- 🕡 spondenza per li mercati, e per le marine di tutto il mare mediterraneo, acquistò tanto nome con i mercanti, e con i padroni di navi, e con ogni specie di marinari, che in pochi anni diede al Rè grandissimi guadagni, & acquistò grandissime riccehezze per se, & ad ogni semplice sua richiesta da parte remotissima facea venire infinito numero di navi. Per la qual cosa venuto in grazia del Rè, fù fatto alli 1464. Conte di Sarno Ma quelche l'accrebbe in infinito la grazia del Rè, e la reputazione col Mondo, fù la venuta d'Otranto col Turco. Perche in brevissimi di con pochissima spesa pose in ordine una potentissima armata, che ruppe quella

quella del Turco, la quale se nou fusse gionta col soccorso, quella guerra non saria così presto fornita. Onde il Rè sempre che nominava Francesco Coppola, alsava fin'al cielo la diligenza, & il valere suo,& era venuto à tale, che gli altri grandi appresso al Rè entrati in gelofia del loro stato, no sidadost di calunniarlo appresso al Rè, cominciarono à parlare avanti al Duca di Calabria cosa favolosa delle gran ricchezze di Francesco Conte di Sarno. Ma fù tanto la familiarità grande trà il Rè, e Francesco, che dormendo egli un giorno nel suo real palagio, e svegliatosi, vide il Rè che gli cavava le mosche, onde egli, secondo narrano alcuni, prese un chiodo col martello in segno d'inchiodare al muro la sua prospera fortuna, contentandosi di non passar più avanti, essendo precipitato poscia per esser intervenuto alla congiura de'Baroni contro del Rè, avendo perso con tutte le sue ricchezze la vita, conforme diremo:acquistò Francesco per mezzo di questa vittoria titolo di conservarore del Regno di Napoli.

In quest'anno Palamide di Cunto Vescovo di Minori soggetto d'ogn' integrità rese lo spirito à Dio, e su il suo corpo nella maggior chiesa d'Amassi sepolto in un Avello di

Marmo colla seguente scrizione.

Hic jacet corpus Rev.Presbyt. Dom.Palamidis defuncti de Amalphia Episcopi minorensis, & Commendatarii Hospitalis Amalphia obiit anno M.CCCC.LXXXIII.

Per la morte di Palamide ottenne il Vescovado di Minori Andrea de Cunto anco egli Commendatario dell' Ospidale d'Amalsi, il quale dopo aver seduto nella sua Chiesa un sol anno, Giovanni de Nicolinia Nobile Fiorentino, rinunciato avendo la Chiesa d'Amalsi, passò Andrea à quest' Arcivescovado col mezzo di Giovanni de Cunto suo nipote Secretario del Rè, e di Antonello Petruccio.

Morì Giovanni de Nicolinis in Roma; essendo stato liberalissimo verso i poveri, e molto amato dagli Amalsitani, e familiarissimo del Rè Fernando, e si sepolto il suo corpo nella Chiesa di S. Giorgio ad Clavum scauri, secondo leggesi in una lapide, ivi posta sopra del suo tumulo. D. O. M.

Joanni Nicolino Othonis filio qui ob praclaram excellentemque Doctrinam Sixto IV., ac Julio II. Pont.max.regique Ferdinando Aragonio carus Primo Amalphitanensi Archiepiscopo, deinde Episcopo viri: Dusen postremò Athenarum Archiepiscopo praclarum bonitatis sua specimen dedit obiit anno salutis M.D.J.V.atatis sua LVI.

Joannes Angeli Card. Nicolini filius, apud Sistum V. Ferdinandi, Etruria magni Ducis orator Genti sua memoria cansa pradann. M.DLXXXX.

Stando il Regno in perfettissima quiete, per suo diporto Alfonso Duca di Calabria se edificare in Napoli due bellissimi palagi con bellissimi giardini d'alberi di cedri, e di limoni, e con maravigliofi giochi d'acque, uno chiamato la Duchefsa secondo il Summonte, e l'altro Poggio Reale. Questo però hà una certa fimiglianza col palagio de Rufoli di Ravello. benche le pitture, e balconate di marmo, e la grandezza sia maggiore, avanzandolo di gran lunga per quanto fi vede ora in piedi effendo la maggior parte scoscesa, che per ora possiede il Principe di Luperano della famiglia Moscettola di quella Città, e Patrizia Napoletana, essendo stata stanza de' Rè, e de'Pontefici, come si disse. Or'il Duca di Calabria, rassettate che furono tutte le cose del Regno deliberò voler'andare contro i Baroni, dicendo, che volea imparare i sudditi di qual guisa devono i lor padroni ajutare nelli bisogni. Laonde nel suo cimiero fè intagliare una scopa, & alla sella del suo cavallo alcune taglie, volendo fignificare, che à tutti i Baroni volea tagliar la testa, e scoparne ogni cosa, perciò egli allo spesso dir solea con suoi familiari, che per voler arricchire altri, il suo padre era rimasto povero, & à Cola Caracciolo suo familiaristimo più volte ridendo, motteggiava, dicendoli frà breve tempo egli evea da effere de' i più grandi Baroni del suo Regno, per effere istato Nicolò Barone solamente di Villamajena, volendo fignificare, che a tutti i Baroni avea da far rimanere senza feudi. Questo continuo borbottare del Duca diede motivo à i Baroni di unirsi trà di loro, i quali avuto più volte trà esti loro ragionamenti, e temendo, che un di il Duca, con esser Rè, mandasse in esecuzione, tutto ciò che dicea, sotto pretesto di esser'istati ingiustamente gravati di molte cose, presero l'armi contro del Rè, & essendo le lor forze grandissime, cercò ilRè nel miglior modo, che seppe darli compiuta sodisfazione, per non perder il Regno, & andato il Rè à Miglionico; dove radunati si erano i Baroni ribelli, e concesseli tutto quello, che essi domandarono, di buon animo, si doise bensì di loro riprendendoli di aver preso l' armi contro lui, quando non aveano di che dolersi, avendo potuto confidarsi alla sua benignità, e perciò d'ffeli, che dovessero andare dal Principe di Salèrno, che non era intervenuto in quella radunanza à rappresentarli la sua buona volontà in compiacerli. Mail Principe conoscendo, esser tutte quelle parole melate, involto alla congiura, maggiormente ostinossi, e sotto colore di voler levare alcune cote, & accomodare dell'altre all'accordo fatto, volfe, che il Rè mandato avesse in Salerno D. Federico d'Aragona fuo fecondogenito à prometter à lui, & al Baronaggio tutto ciò, che egli chieder deve col consenso del padre, andato Federico dal Principe, e da tutto il Baronaggio fù ricevuto con quell'offequio, che non à figliuolo, ma al proprio Rè si conveniva, & informatolo de' i tristi portamenti del Duca di Calabria, e l'odio contro loro nascosto tenca, che quando sarebbe divenuto Rè, tutti in ruina mandati averebbe, il pregarono di accettare la carica di Rè, stando tutti essi pronti ad obbedirlo, e spargere il proprio sangue in suo servigio, e dopo tante pieghiere con bastevoli ragioni negato avendoli Fcderico di accettare la carica cosa inaspettata dal Principe di Salerno, e dal Baronaggio, non fapendo qual mezzo tenere da potersi difendere contro del Rè, inalberando stendardo Pontificio, e conduffero Federico in prigione di questa novella benchè nessun segno di dispiacenza mostrato avesse il Rè, con tutto ciò cercò fotto varj modi di sciogliere tal unione, e vedendo, che iu questa congiura era trà gli altri intervenuto il Con-

Employed Control of the Control of t

di. Sib. Sib. Sib.

p

pc

CC

di

----

Costa d'Amalfi. 2:

il Conte di Sarno, uno de'i più ricchi, e forti Signori di quei tempi, ficcome abbiamo ravvisato con varie promesse lusingando diede à divederli, che à Nardo Coppola suo Primogenito volea dar in moglie la sua nipote figliuola della Duchessa di Amalfi, mantenendolo sì fattamente sospeso fin'à tanto che il fè poscia morire, come diremo. Ma i Baroni cono cendo, esser le forze del Pontesice debolissime, prestamente mandarono chiamando Renato Duca di Lorena figliuolo della figliuola di Renato d'Angiò, trà tanto il Pontefice col Rè pacificatofi, i .. Baroni divenuti maggiormente irati contro del Kè, raccolti di nuovo tutti avanti il Santissimo Sacramento con mille spergiuri fi obbligorono, dover stare tutti uniti. Con tutto ciò non mancarono dalla parte del Rè, e del Duca affuzie di ridurre molti delli congiurati à lor divozione, a cui promettendo la robba, e la vita, e à cui di esaltarlo maggiormente; e darli \* effici onorolissimi ; reducendo in questa guisa la maggior parte à fua divozione, così andando da mal in peggio l'unione de'Baroni, il Principe di Salerno cercò campare dal Regno, e tito da mulattiere fotto finta di condurre il bagaglio altrove del Principe, effendo stato dimandato dalle guardie del Rè ( mentre egli sì factamente andava ) se egli il Principe andava in Roma, le sti da lui risposto, che partirà di mattino, nel quale giorno nel portone del suo palagio sù trovato questo cartello, che diceva:

Passaro vecchio non entra in Caggiuola.

Scappo Federico dopo venti giorni dalle carceri di Salerso per opera di Mariotti Bocci Capitan de' Corfari del Principe di Salerno, il quale vestito avendolo da donna sotto colore
di sua innamorata, menolla suori di Salerno, consignandolo
ad un patron di barca chiamato Giandonisso di Citara, il quale conducendolo in Napoli, su dal suo padre, e da' fratelli, e da
tutto il Magistrato della Città ricevuto co molta allegrezza, essendo stato da tutti commendato come uomo maggiore di Rè,
per aver disprezzato la corona del Regno. Fu questo Citarese
poi sempre be voluto da Federico, ad intercessione del quale secondo narra il Summonte: Ebbe dal Rè Ferrante privilegi gradissimi per la sua patria, e tra glialtri (parole dell' Autore), che essi
Citaresi dovessero esser trattati nelle loro occorrenze per tutto il
Regno, nel modo, che erano trattati i Liparoti, quali privilegi

poi furono neº 24. di Giugno 1494. confirmati; & empliati dal Rè Alfonso II. le cui franchizie sin'oggi di essi Cetaresi godono.

Ma Francesco Coppola Conte di Sarno, giudicando, che il Rè non sapesse, essere egli interveuuto a quella congiura, avendo vedutto raffettare la revolzione, dopo aver mandati vari doni di gran conto alla novella sposa figliuola della Duchessa d'Amassi, e Nipote del Rè, cercava sollecitare il matrimonio. Laonde il Rè per non differire più tempo, e deputato il di delle nozze, venuto in Napoli con fuoi riccamente vestito, e radunatosi tutte le Dame, e i Cavalieri nella sala del Castello novo, ove celebrar solevasi la festa del matrimonio, dopo tante danze, e canti fù chiamato il Conte di Sarno, & Antonello Petruccio Setretario, che anche à quella congiura 'contro del Rè era intervenuto, ed ambedue ad un fondo di Torre posti, e fatti morire poscia decapitati, secondo scrive diffusamente il Porzio, il Caracciolo, il Paffero, il Summonte, & altri. Onde il Terminio ebbe à dire : il Conte sperando, che il Rè non avesse avuto certezza dell'intelligenza. che aves tenuto con i Baroni, perche il Rè la dissimulava, trattò col R matrimonio della figliuola d'Antonio l'iccolomini Duca d'Amalfi con Marco Coppola suo figlio primogenito , & il Re , che aveva particolar cura di quella giovane, perche l'era nipote, nata 🗸 Maria d'Aragona figlia sua naturale, mostrò volentieri di voler fare il parentado, e si deputò il di delle nozze, che si avevano de fare alla sala grande del Castello novo, e aopo di aver il Conte fatto gli apparati convenienti per riceversi una tal usva, e di averli mandati doni reali, venuto il di, che credea portare la. spoja del figlio a casa vestito con il figlio con pompa grandissima. come inteso, che la Duchessa di Calabria non andava alla festa, andò al Castello Capuano a trovarla, & à forza di pregbiere l'afiriuse ad andarci, e l'accompagnò. Dicono, che la Duchessa, che era devota cristiana, Japea l'inganno: anzi che quando il Conte l'accompagnò li mostrò il volto più tosto di misericordia, che di, allegrezza, era la sala del Castello tutta apparata, come da vero fi avesse avuto la far la fasta, erano concorsi insiniti Cavalieri 📲 donne, e si ballava aspettando, che il Rènscisse colla sposa,quando nsci messer Pascale Carlone, e disse al Secretario Antonello. Petruccio, et al Conte, che il Re li voleva, et entrati nella seconda camera non furono condotti al Rè, ma al fondo d'una torre,

et in quel medefimo instante il Ri mando a sequestrare le case di ambedue, ma nella casa del Conte se trovò la più pretiosa suppellettile, che avesse Signore di quel tempo tanto di vase d'oro, di argento, e di giose, e di perle, quanto di tapezzarie, pitture, et altri ornamenti di casa, perche in 25. anni, che avea avuti per tributarii tutti i trassicanti, sempre avea procurato, che per lo Rè, e per lui sossero condotte da' pin remoti mercanti le più belle, e rare cose, che vi si trovavano, et era di si gran an imo, che quando il Rè per parsimonia non avesse voluto alcuna cosa la pagava esso, e la pigliava per se. Scrive Tristano Caracciolo nel trattato della varietà della sortuna, che stando esso al Seggio, vide molti, e molti giorni passare gran numero di carri de i mobili del Conte, che parea più tosto fornimento di casa reale, che di Barone, che conduceano da Sarno.

Figlinoli, non senza cagione, prima che metta il capo sotte di questo serro, vi bè fatto què chiamare, parendomi ragionezole, che avendo guidato l'essere (per quanto il tempo sostiene) v'insegniamo il modo di conservarlo, nè mi biasimi alcuno, che se sostistivonte bene, ora morirei le male. Non sono il primo io, che saviamente operando, abbia sortito cattivo sine, essendo la sertuna in maggior parte arbitra, e padrona dell'umane azioni, la quale apparecchiandosi di dar a questo Regno, ed alla Casa veale per li peccati di ambedue una grandissima scossa, ne toglie di mezzo me, che mi preparava a contrastare a soli disegni, e che voleva con la prudenza umana far riparo a gli ordini de cieli: ma rendo grasie a Dio, posciache vecchio con fragil legno quell'imminente tempesta solcar debbia. Duolmi di voi siglino.

li miei, che vi trovate assai piovani, e poco pratichi, e quel che è peggio ricordevoli della veltra buona fortuna, pure se a mio senno farete, in nulla vi offenderà , e farlo doverete , uon essendo solo officio di buon figlinolo pianger la morte del padre, usa ricordarfe del suo volere, 👉 eseguerlo. Credo, da altri, e da me più fiate abbiate udito, come non nacqui io abbondante di ricchesse, ne in fignorile stato; ma per venir a miglior fertunamei post a gli eserciaj del mare,e ci divenni d'assai, o altrimente riputato, che fui dal Rè chiamato, & in luogo riguardevole collocato, che seda per me andava kietro al cominciato lavero, per avventura farei gionto all'istesso grado, d'onde sono caduto, ma vinto dall'ambinione, volfi più presto con pericole, che con tardanza, e con securtà ascendervi, di maniera che tutto quello, che hi avanzate, è stato del Rè, e quel che bò perduto è mio, dico questo a sue, che conosciate, di non osser in peggior grado di quel, che no erais, e sappiate, che quelle sole ricchezze sono ficure, e durabili , che col proprio impegno, e valore fi acquiftano, e che fe bene il Ri per amore, e compassione, è vostro merito vi riconducesse nel primiero stato, sia sempre suo, e non vostro, auzi sottaposto a i medesimi pericoli. Fate dunque, siglinoli, che dipendiate dalla vittà fola, e gioveravvi afsai più il poco avute da lei, che il melte dall'altrui liberalità. Ella è non per mancar mai a suoi seguaci del necessario, e dell'utile per esien del ben oprare largbissima temuneratrice in perdere gli onori, e favori, e l'autorità quande gli altri no gli porge sarà meno invidioso, che uplerli da voi procacciare, non abbiate a schifo, che jeri dovevate effer parenti del Rè, e dimani sarete parenti de' vofiri pari. Persiecche fia nes più vostra lode, e contentezza, dovendo coloro onorar fi con voi, come voi col Rè vi sarefte onorati. Questa avverstà dell'irata fortuna, fute, vi abbia da esser sprone alla fortezza, e non alla disperazione, & al male, che vi flighi a non guadagnare inqinfamente quant'ore iniquamente vi toglie, fate sempre nelle felici , e cese. auverse uniti più con timor di Dio, che degli uomini : ne' quali quando fi fonda tutta la speranza, accade altro quel, che ama vedeta effer avvenuto, & acciò di tutto questo abbiata mel ria, prendi tu Marco questa collana in vece di quello state, sta dopo la mia morte ti si preveniva, e su Filippo, che allegrand prelature eri destinato, togli questo officiolo. Son pechi i present all'indoti vofice, & alle satiche mie, ma convenevoli a chi la

mefice a lato, e la mandara al collo, e molto più alle pessime condizioni, in cui rimanete. Imperciocche non vi disponendo astringervi insieme con catene d'amore, e coll'orazioni, e le buone opre farvi amici di Dio, ne tu lo stato ricuperarai giammai, ne su

altro della tua Chiefa onesso luogo conseguirai.

Così dopo averli benedetti, e baciati di nuovo, pole il collo intrepidamente fotto la mandara, essendo pianta la sua morte da tutti, per esser stato uomo di gran talento, dando modí a ciascuno da poter vivere con i traffichi de'suoi vascellia essendomi convenuto allegare sì fatto documento, che il Conte diede a i suoi figliuoli per esempio degli altri, e per l'erudi. zioni, che vi fono, non potendo mai credere, che il Conte 🙌 🗝 lea dire a i suoi figliuoli, che egli non era nato abbondante di ricchezza, ne in fignorile stato, e con la perdita de i suoi averi darvi a divedere, che era caduto in quello stato, dove egli era per lo passato, essendo tutte queste cose ampliazioni del Summonte, e di altri scrittori. Conciosiache se noi vogliamo discorrere colle parole dell'istesso Auttore, dic' egli, che Fran-\* cesco Coppola fù figliuolo di Nardo, che stà sepolto nella Chiesa di S. Maria del Carmelo, quantunque fosse d'antica, e nobile fameglia della piazza di Porta nova; nondimeno seguendo i vestigi del suo genitore, divenne tanto dedito alli traffichi, e negozi, che prese nome dentro, e fuori del Regno di esser il primo di quei maneggi, & il Terminio facendo menzione di questa famiglia, così di Nardo scrive: Costui servi Ra Alfonso I. e si dilettò grandemente di far navi d'inusitata grandezza, e più volte navigò con quelle in Alessandria, & in Levanze, e condusse cose rare, & incognite, che piaceano a quel Remaguanimo. Et oltre di ciò i Coppola in questa trovansi nobili molto prima di Carlo il vecchio, al quale prestarono danari più volte, come a suoi successori, a prò de' quali militorono con onerevolissime cariche, conforme abbiamo narrato. Contutto ciò sogliono gli scrittori prendersi la licenza del volgo ignorante, & invidioso, che in vedere qualche semplice gentil uomo,ò cavaliero ascendere a qualche dignità, ò titolo. dire egli era uomo ordinario, e pure miserabile galantuomo. & ora è fatto Signore, e per lo contrario se da semplice cavaliere passa ad uno stato povero, che si mantiene sorse vilmente, dire, che costui era fignore, e nobile. & ora miseramen-

te vive, così ancora discorrono de i Dottori, ò d'altre persone civili, che trapassando il suo stato, dicono, che il padre di costui era, il peggior uomo del mondo, che non sapea tre ceci. & ora fa il Signore, ma se per avventura in bassa fortuna tal persona cade, vien ad esser comunemente compatita, ciascun dicendo, il suo padre era un gran ladro, ò sia di legge, ò di me. dicina, & ora è poverissimo, ò un cavaliero, un gentiluomo di tal casata, esser ridotto a domandar l'elemosina, infelice Signore. Così avvenne a Francesco Coppola, che benche uomo nobile fosse stato, e figlio di uomo ricchissimo, viene ad esser chiamato mercante, e marinaro, il quale se il valore di tutti i suoi vassalli, e di tutti i suoi arnesi venduto avesse, lasciatoli da suo padre, & impiegato avesse tutto quel danaro a comprar paesi, sarebbe stato Signore forse della terza parte del Regno di Napoli, e sarebbe stato chiamato Signore di antichisma origine, e nobilissimo; tanto più che in quei tempi vendevano i feudi a buonissimo prezzo. Conciosiache Luca Sanseverino comprò Bisignano, di più poi sù fatto Prencipe per 20.m.ducati, & il Terminio narra, che in rivoltare le scritture di questo cavaliero, trovò lettere di due nobili di Capuano, uno di una nobililissima casa celeberrima de i Capeci, e un altra delle buone aggiunte, che l'uno era fondachiere, e l'altro scrivano, che scrivevano al Conte suo padre, e benefattore, ne voglio nominare le famiglie, perche l'intento mio è di difendare, e non di offendere.

E tornando di nuovo alla nostra istoria, diciamo, che morto Martino, Vescovo di Capri, Amalsitano, cbbe quella Chiefa Fra Giovanni d'Aloisio Aversano dell' Ordine minore, il quale intervenne alla coronazione del Rè Alfonso II.

Dopo aver tenuta dieci anni la Chiesa di Minori Giovanni de Comestabile, passato al Vescovato di Nocera di Puglia, su in suo suogo spedito Camillo di Simone.

Avendo il Rè contro la fede data dal Pontesce fatto morire molti Baroni, che alla congiura contro lui erano intervenuti, il Prencipe di Salerno, che campato avea da quel pericolo, siccome abbiamo narrato, unitosi col moro tiranno di Milano, & andato in Francia, ridusse quel Rè ad intraprendere l'impresa del conquisto di questo reame, si per le ragioni, che suo padre avea, come ancora per le disposizioni di molti Baroni Costa d'Amalfi. 245

principali del Regno, con grossissimo esercito passo quel Rè in Italia, la quale nuova intesa da Fernando, essendo egli vecchio, e convenendoli or quà, or là andare à porre in ordine la sua armata per lo troppo riscaldare, e rassreddare, infermatosi, morì: non manca però chi dica, esser Fernando morto a tal essetto di dolore. Ad ogni modo su assai contrita- la sua morte, il quale dopo aver benedetti tutti i suoi figliuoli, spirò con queste parole in bocca: Deus propitius esso mibi peccatori, il corpo di cui con reali esequie su riposto dentro di uno scrigno nella Chiesa di S. Dominico, siccome dentro la sacristia si vede con questa scrizione:

Ferdinandus senior, qui condidit aurea secla, Hic felix italum vivit in ore virum.

Fù Fernando uno de i più virtuosi Prencipi, che avesse dominato il nostro Regno, & ebbe grandissima pazienza a sofferire i disagi della sua avversa fortuna. Riserbo di questo Rè alcune monete; come ancora del Rè Luigi, marito della Regina Giovanna II., e del Rè Roberto un tarì d'argento collasua na-

tural'effigie.

Fù altresì Fernando molto devoto di nostra Donna del Carmine, il quale mentre un di andava a visitaria presso al Mercato, un toro, che veniva verso lui, sermò per un corno, essendo stato oltre misura forte, e grande di suo corpo, e coraggioso. Militorono sotto questo Rè della Costa d'Amalfi molti degli addotti Giovanni, Matteo, e Pietro Comite, il primo fegretario, e gli altri due Configlieri, Giovanni Domino Musco Capitano di estremo valore con altri di sua famiglia, Simonetto Rocco prima di Alfonso suo padre, e poi di lui Consigliero, il quale tenne in sua corte cinque figliuoli per la sua real fede, Giacomo Rocco, personaggio di alto talento, spedito al Turco per Ambasciadore, Cola d'Alagno Ambasciadore della Repubblica di Venezia, Gio:Batttista Coppola Ambasciadore al Rè di Francia, Antonio Brancia Ambasciadore al Rè di Vinghe ria, Agnello Arcamone Ambasciadore al Pontesice, il quale portò la corona alla Reina Giovanna II. moglie del Rè, Antonio Spina, Girolamo di Ligorio, Lancellotto Mele, Alfonso Coppola, Antonio Grisone, e Mariano d'Alagno tutti teneano lance in servizio del Rè; Giovannello de Cunto, segretario, Giovanni Sasso Tesoriero, Giacomo Grisone Cameriere maggiore, Consigliero di stato, e Castellano di Gacta, Bossillo del giudice Governadore di Benevento, e Montesusco, Nilo

Pisanello segretario.

Morto Fernando, Alfonso Duca di Calabria suo primogenito figliuolo, accompagnato da gran numero di Baroni, cavalcò subitamente per tutta la Città di Napoli, essendo stato da tutti gridato: Viva il Rè Alfonso II., e fattosi giurare omaggio di fedeltà, fù poscia dal Pontefice investito del Regno, essendo stato fatto franco del censo, che dovea pagare alla Chiesa vita sua durante, per aver data in moglie Sancia sua natural figliuola a Goffredo Borgia figliuolo di Papa Alessandro VI. Con tutto ciò Carlo VIII., Rè di Francia non tralasciò di venire in Regno con fortissimo esercito; al che antivedendo Alfonso, mandò Fernannuccio suo figliuolo primogenito Duca di Calabria ad impedirli il passaggio, il quale per la debilezza delle sue forze non potendo resistere all'esercito di Carlo, tornossene il Duca in Napoli da suo padre, da qui avvenne, che Alfonso considerato avendo la sua malvagità, per mezzo di cui alli Baroni, conforme si disse, ed al popolo era divenuto odiofissimo, col configlio del Papa renunciò il Regno à Fermandò suo figliuolo, comunemente amato da tutti, e a tal'effetto fe palesare a tutti il Regno, che colui sol conoscessero per loro Rè, e Signore, conciosiache deliberato avea di menar vita religiosa, e ritirarsi nel Monistero di Massara nella Sicilia, per adempire un suo voto, e nel meglio, che seppe raccolto tutte le sue ricchezze da Napoli partissi, dove frà lo spazio didieci mesi menato avendo vita religiosa, passò nel Regno de' Cieli, e condotto il suo corpo nella Città di Messina, fu nella maggior Chiesa di quella co grandissimo osseguio sepolto, leggendosi nel suo real tumolo due scrizioni. La prima è questa:

Alphonsum libitina dinsugis arma gerentem Mox positis, quanam gloria? frande necas. Il secondo epitassio:

Arripuere mihi Regnum, mihi Juppiter, & mors Bella gerent torris nate repelle Duces. Ah ego tella Denm propero en hac urbe pelleris

Dejectam è Calo, vel tibi Regna dabant.

Questo Rè per la sua avidità d'ingrandirsi, e di abbassare
i suoi

Cofta d'Amalf.

247

i fuoi Baroni, perdè il Regno, al che devono riffettere i Prencipi a dover essere giusti. Era comunemente costui chiamato Alsonso il guercio, per aver avuto un degli occhi torto. Onde si mosse à dire un Poèta:

Nulla fides gobbis, nec minime credere 20ppis, Si guercius bonus, intermiracula scribe.

Quantunque Alfonso il suo reame renunciato avesse a Fornando II. di tal nome suo figliuolo, e quantunque unitamente con tutto il Baronaggio fotto un ricco pallio per tutte le piazze di Napoli andato fosse, e nella Chiesa Ascivescovile con immenso giubilo cantandosi il Te Deum, & avesse fatto uscire tutti i prigionicii, e Baroni ribelli all'avo, & al padre fuo; con tutto ciò ne egli, ne tutti i fuoi fudditi furono bastevoli a far fronte a Catlo de Vallois ottavo Rè di Francia, e IV. che sotto questo nome dominato avea il Regno di Napoli, il quale entrato in Regno, costrinse Papa Alessandro a ritirarsi nel castello di S.Angelo, col quale pacificatosi contro voglia di quel Pontefice, n'ebbe investitura del Regno, all' empiro del quale no avendo potuto resistere Fernando primo, ad Ischia con tutta la sua famiglia, e poi nella Città di Messina ritirossi, dove insieme con Alfonso suo padre, che allora ancor vivea, e Federico suozio, deplorando il tristo lor sato. Vitimamente chiamorono in ajuto dalle Spagne il Rè Fernando, detto il cattolico, cui ben proveduto di cavalli, e fanti in lor foccorso mando D. Consalvo di Cordua, che per lo suo stremo valore fù poscia nominato il gran Capitano, costui venuto in Messina insieme con Fernando diedero principio al conquisto del Regno, cosa facile, per aver fatto lega con tutti i Prencipi d'Italia contro il Rè Carlo, tanto più che il Papa li fe intendere, che l'investitura l'era stata data da lui citra prajudicium degli Aragonesi, & andato contro i Veneziani, da Napoli partifsi, e dopo alcuni fatti d'armi lenza mai più tornare in Regno, lasciò tutto quell'avea conquistato, allorche quando egli come Principe fortissimo di quei tempi averebbe potuto mantenerlo. Per tanto i Napoletani vedendo, che Carlo era tornato ne' suoi regni fin'alla Sicilia, prestamente mandaroup chiamando il Rè Fernando, il quele con grandiftimi apparati, & univerfal giubilo fu ricevuto, fpalancandoli le prigioni con incendi di alcuni archivi, ciascun gridando:

248 Istoria della

Viva viva Aragona, le quali feste in brive tempo si viddero mutate in lutto per la morte di questo Rè, il quale ammoglia; to di fresse colla Reina Giovanna, colla quale stando per diporto in una villa di Somma, infermatosa di mortal malattia, rese l'anima a Dio nella Città di Napoli, il corpo di cui con reali esequie su portato nella Chiesa di S. Dominico, e riposto nella sacristia presso al sepolero di suo Avo colla seguente scrizione:

Fernandum mors sava diù sugis arma gerentem, Mox positis (quanama gloria? squade necas, Obiit M. CCCC. XCVI.

Militarono sotto questo Rè della Città d'Amalfi tutti coloro, che onorevoli officj, e cariche ebbero sotto Alfonso sue padre, avendo regnato alcuni pochi mesi, senza aver lasciato

prole.

Successe a Fernando Federico Principe d' Altamura suo zio, figliuolo del Rè Fernando I,, il quale dopo l'esequie del suo nipote per tutta la Città di Napoli cavalcò con universal allegrezza, dando varj segni di vero affetto verso tutti i suoi sudditi, e massimamente verso quei Baroni, che per loro Rè, che in Salerno chiamato aveano, acciocchè niuno difficoltato avesse della sua fede, se imprimere una moneta d'oro colla seguente scrizione: Recedant vetera, nova sint omnia.

Ed investito del Reame da Alessandro VI., andò sopra quei Francesi, che la Città di Gaeta, e d'Aversa, & altri paesi governavano per loro Rè, nel qual tempo in Napoli si scoverse quel male, che noi comunemente chiamiamo francese, e per lo contrario i Francesi, che tal morbo, che con di portarono nella Francia, non conosciute ancora in quei paesi, chiamarono morbo Napolitano, il quale in quei primi tempi partoriva mortali sintomi, tanto più, che da' medici non era conosciuto, ma in progresso di tempo, ove prima quasi tutti pericolavano, oggidì molti sono quei pochi, che di tal morbo muojono.

Essendo vacata la Chiesa di Minori per la morte di Santillo di Simone, sù spedito dal Pontesice Alessandro Salato Amalsitano, celebre Dottore dell'una, e l'altra legge, nel qual anno il Rè Carlo VIII. di Francia tornato, per gioco della palla piccola in casa la notte morì di goccia, e sù il suo corpo nella Cofta d'Amatfi. 24

nella Chiesa di S. Dionisio di Parigi sepolto, ove leggesi:

Hic octave jaces Francorum Carole Regum,

Cui victa est forti Britonis era manu.

Parthenope illustrem tribuit captiva triumphum,

Claraque Fornario pugna peracta solo.

Capit Henricus regno depulsus avito.

O' plures longingua dies se fata dedissent,

Te nullus toto major in orbe foret.

Costui ebbe il dominio del Regno di Napoli per lo spazio di dieci mesi, e ventisei giorni, essendo stato Principe molto forte, e valorosissimo; benche altri dicano, che per la rotta, ch'ebbe in Italia, non ritornasse più, altri per voto fatto, & altri per l'investitura negatali dal Pontefice. Ad ogni modorimafe il dominio della parte al Regno di Napoli, che in fuo nome governavasi, al Duca d'Orleans, detto Ludovico XII. Rè di Francia, il quale venuto in Italia con festissimo escrito, prese la Città di Milano, il che sti cagione, che quel Pontefice col Rè si confederasse non senza gran dispiacere del Rè Federico; il quale per il timore conceputo chiamare in suo ajuto volca Fernando il cattolico, ma conosciuto da' suoi. che più umanità trovarebbe in Ludovico Rè di Francia, che nel Rè cattolico, il quale come discendente da Giovanni, fratello del Rè Alfonfo,un giorno potea cacciarlo fuori del Regno, . mandò chiamando Monfignor d' Alagni con falvo condotto allora Governadore di Capri, per lo Rè Ludovico, e comunicato li suoi sentimenti, procurò il salvo condotto dal Rè di Francia per voler con effolui intorno li fuoi bifogni ragionare. così andato il Rè Federico in Francia, ivi fo trattenuto con stretta guardia, per essersi confederato il Rè Ludovico col Rè cattolico, e diviso tra di loro il Regno di Napoli. Non manca però chi dica, che Federico cercò accomodarfi col Rè Ludovico, per non esser venuto a tempo l'ajuto, domandato dal Rè cattolico; conciosiache venuto il gran Capitano Contalvo di Cordua in sua difesa, e trovato avendo, che Federico confederato si era col Rè di Francia, si diede al conquisto del Regno per ordine del Rè cattolico, al quale oltre modo dispiacque tal. movella: così crebbe in tal guifa l'uno, e l'altro efercito, che ciascun temendo dell'altro, confederarono insieme, e divisero il-Reame con special investitura dell'una, e l'altra parte.

i

250 . Ifioria della

Paísato essendo ad altra Chiesa Fra Giovanni Vescovo di Capri, successe Fra Rafaele Rocco Vescovo di Lucera, nel qual anno Matteo de Dote Vescovo di Scala, carico di Virtù, e buone opere passò alla gloria del Cielo, lasciando à quel Capitolo molti beni stabili, con peso solamente, che dovessero celebrare alcune Messe per la sua anima, e sù il suo corpo nella maggior Chiesa di Amalsi sua patria sepolto, ove leggesi nel suo tumulo la seguente scrizione:

Hic Reverendus Matthaus Dotius. Amalphitanus Episcopus Soalenfis, Decretorum Doctor Vicarius Neapo-

litanus, obità anno Domini M. CCCC. LXXXXIX.
In luogo di questo. Vescovo su eletto Giacomo Pisanello Amalsitano Archidiacono della Città di Scala, e della Città di Lettere, per la morte di Antonello ottenne quel Vescova-

do Antonio Miroballo Patrizio Napolitano.

Essendosi il Regno di Napoli diviso tra Francesi, & Aragonesi, Ludovico Rè di Francia assegnò al Rè Faderico 30. mila ducati l'anno da poter vivere, dichiarandolo. Duca d'Angiò, il quale dilà a trè anni morì, avendo avuto due mogli, una figliuola del Duca di Savoja, dalla quale n'ebbe una fanciulla morta in vita sua,e l'altra sù Isabella del Balso, figliuola. del Principe d'Altamura, dalla quale ebbe cinque figliuoli, coè. duc femine, e trè mascoli, il primo su D. Ferrante Duca di Calabria, menato nelle Spagne, conforme diremo del gran. Capitano, gli altri poi in diversi tempi dalla madre surono veduti morite. Fù questo Rè uno delli più sventurati, che dominato avesse il Regno di Napoli, quantunque Signore giustissimo fosse stato, sotto di se tenne molti della Costa d'Amalfi, tra i quali fù Vito Pisanelli Consigliero a latere, e segretario, Augelo della Marra General Visitatore sopra tutti i Ministri dei Regno d' Napoli, e di Sicilia, e Tesoriero Roz berto dei Giudice Castellano di Bari, Antonio Manzo Governadore di Capua, Antonello di Stefano spedito ad Aleisandro VI. ad offerir l'Achinea Giacomo Grisone, Consigliero di stato.

Ma appena pervenuto il Regno in poter de Francei, per lo contrario de Spagnoli, conforme disiamo, cominciorono subitamente le villanie tra di loro, in sodare ciascuno la Coftad Amalfi.

Sua nazione, e venuto Monsignor della Motta Francese in un convito a parole con Innico Lopez, Capitano Spagnolo, che lodava molto la nazione Italiana, dopo vari contratti di comun consenso conclusero tra di loro di voler tutto ciò vedere coll'armi, & a tal effetto facendo fabricare uno steccato, onde ciascun di loro scelse tredici soldati della sua compagnia; grande spettacolo invero su il vedere combattere costoro a corpo a corpo alla disperata, dove i Francesi rimasero morti, e vinti dagl'Italiani. Perciò niuno deve fidarli al fuo proprio valore. Fù questa vittoria stimata così grande, che quasi per tutta Italia se ne celebrarono le feste, dicendo il gran Gapitano a i vincitori: Oggi i Francesi, e noi altri Spagnoli vinti avete. volendo fignificare, che con questa vittoria ottenuta si confermava la reputazione agl'Italiani, togliendo via la gloria dalle mani de' Francesi, e Spagnoli z ma la cosa non fermò in ciò solamente, e cresciute tra di loro maggiori le gare, dopo vari fatti d'armi furono i Francesi rotti nel Garigliano, conquistando i Spagnoli tutta la parte del Regno, da' Francesi dominata. Andarono con i Francesi, che seguitate le loro parti aveano, di questa Riviera Antonio Grisone Consigliero di stato, maggior Cameriere, e Camerlengo: & Ambasciatore spedito al Papa Alessandro, e due volte al Rè Luigi, dal quale su creato Conte di Avellino, e Rusiilo del Giudice generalissimo dell'addotto Rè, da cui sti tanto stimato, & amato, che quel Rè diegli in moglie una della sua famiglia reale col Ducato di Caltro nella Francia.

In quest'anno mort in Napoli Giacomo Rocco, di cui in tutti i negozi importantissimi i Rè Aragonesi s'avvalsero per lo suo singolar talento, essendo stato spedito ambasciatore a' Turchi, & agli Egizi, & agli altri Prencipi stranieri, secondo si può leggere nel suo tumulo, riposto nella piccola porta di 'S. Lorenzo:

Jacobus Roccus Patritius Neapoliianus postquam Aragoneis quatuor regibus,& apud Turcas,

Æpyptios, atque alios sideliter servivit, domum rediens
Hoc sibi vondidit 1503.

Quisquis es, boc te sepultus regat

Sua ma moveas, neque inquietes osa,

Ut qui vivus nunquam quievis

Iboria della

Salutem quiescat servusi

T503.

Per la morte di Antonio Miroballo, Vescovo di Lettere, ebbe quella Chiesa Antonio Curiale, nobile Sorrentino.

Paísò in quest'anno a miglior vita Andrea de Curto Ascivescovo Amalsitano, e su il suo corpo sepolto in un bel tumulo presso alla Cappella da lui edificata, dedicata alla Nati-

vità del Signore:

Andreas patria Amalphitanus, atque Amalphia Archiprasul. Dum senece vivit, juvenis san-Eus Sacerdotii, provincia optime functus Deo, hominibusque acceptissimus,flagrantissimo sui Defiderio omnibus relicto,in aternam domum migravit paper patria acclamatus . Joannes. cunctus multa fruge bona, Clarus. patruo benemerenti suo, immensa meritis illius, & desiderio suo inferiore privato marore , & luciu publice ingenti, perlubens faciendum curavit.

Fù questo tumulo drizzato ad Andrea da Gio: de Cuncto suo nipote Segretario del Rè Ferrate, il quale tra molti beni stabili nell'ultimo testamento fatto per mano del celebre Notar Cefare Amalfitano lasciò la Cappella fondata dal detto Arcivescovo al Capitolo, con tutto ciò Andrea nella maggior Chiesa d'Amalfi gli sè il tetto con tutte quelle pittuse, che se offervano, oltre de' vasi d'argento, & altre soppellettili,secondo leggefi nella cronica.

Successe a questo Arcivescovo Tommoso Regolano Napolitano, segretario del Rè Fernando II., uomo molto erudito, e di approvati costumi; ma odiolissimo a gli Amalsitani, per aver difeso il Clero di Majori, i quali intorno a questo tepo per mezzo di un prete chiamato Guidone lor paesano (familiare del Cardinal Giovanni nipote di Giulio II.) ottennero il Prepolito nella lor Chiesa con i Canonici, ajutati da Tommaso per compiacere all'addotto Cardinale : laonde per tal effetto nella

fua fede visse inquietistimo.

Avce

Costa d'Amalfi. 252

Avendo il Rè Fernando il cattolico perduto Isabella sua moglie, per mezzo di cui il Regno di Castiglia possedea, cadde tal Regno in possa di Filippo Arciduca d'Austria, e Duca di Borgogna, per aver avuta in moglie Giovanna fua figliuola da quella prima nata; d'onde poscia dopo la morte di questo Rè passò tutta la monarchia nella casa d'Austria, conforme diremo. Così rimasto Fernando senza figliuoli mascoli, di nuovoammogliossi con Ernanda nipote del Rè Lucovico XII. Rè di Francia, per il qual matrimonio tra quelli due Rè nacque la pace, rinunciando Ludovico a Fernando tutte le ragioni, che fopra il Regno di Napoli possedea, & a tal effetto tutti coloro, che seguitati aveano le parti del Rè di Francia, furono reintegrati nelli loro stati, ma Fernando, che di veder la bella Partenope ardeva, partissi prestamente per questa volta, e sbarcato nel molo grande di Napoli, con universal giubilo six ricevuto, confermando, ampliando, e concedendo vari pri-

vilegi sì alla Città di Napoli, come a tutto il Regno.

Item supplicano vostra Cattolica Maestà, atteso per la divina grazia signoreggia oltra gli altri Regni integro, el Regno de Sicilia citrà, & ultrà, che te digne suotuproprio. & ex potestate Dominica togliere, & penitus entinguere omne represaglia, overo marca, che per li tempi passati fosse per vostra cattolica Maeltà cocessa a qualfivoglia persona,vassallose suddito di F. M.di qualfivoglia Regno,overo nã vassallo, de suddito di V.M.controle robbe, e mercanzie immettano, ò estraano, overo se immesteranno, 👉 estraeranno per cittadini , è abitanti nella Città di Napoli, e per li Cittadini , & abitanti nella Città di Napoli, quali fimilmente godano la cittadinanza di detta Città di Napoli , & fignanter la marca, evero represaglia que fi tempi passati concessa a Vincenzo di Barna, 🚱 a Costantino Saccano, e qualfivoglia altra persona, montro quale qualfivoglia persana di questo nostro Regno, e scrivere, 🗢 ordinare allo ll'instrissimo Viverè presente, e futuro della sola Sicilia, che da quà avanti nullo fatto faccia, ad istanza della quale qualsivoglia persona, & fir gnanter di detto l'incenzo, e Costantino, reprejagliare le robbe, e mercanzie, se immmetteranno. 🗢 estraeranno per est supaplicauti , e per li cittadini , & abitanti nella Città d'Amalfi.E così etiam supplicano ne in futurum vofira Maestà per qualstvoglia perseva de i suoi Regni non veglia concedere fimili marche,à reprerepresaglie contro detti supplicanti, e detti cittadini, & abil tanti nella Città di Amalfi, ne in nulla parte de i suoi regni, ma che ciascuno usa le rasoni suoi coram Judice competente, contro loro debitori, overo dannisicatori, e queste per lo quieto vivore, e libero mercimoniale di essi supplicanti, e di detti cittadini, & abitanti nella Costa di Amalsi tanto in detta Isola di Sicilia, quanto nelli altri regni di vostra cattolica Maestà.

Places Serenifsimo Regi suspendere marcam, donec videa-

tur computa, & posea providebitur.

Ma dopo aver il Rè raffettato tutto il Regno colla sua presenza, partissi di nuovo verso le Spigne, menando seco il Duca di Calabria, che veduto avendo di buoni, & ottimi costumi, acciò niuna prole di se lasciato avesse, da poter pretendere il Regno, ammogliollo con D. Mangia di Mennozza Marchesa di Azzenet, donna sterile, creandolo Vicerè di Valenza, ben custodito dalle sue guardie, acciò non avesse potuto uscir fuori di quella Città, stando l'infelice appunto ivi quasi in onesta prigione, trovandosi il campo spagnuolo contro i Francesi, col configlio di Filippo Coppola cercato avendo uscire da quella schiavitù, e venirsene in questo Regno, fù scoverto il suo disegno, e posto in un castello prigione colla morte di Filippo figliuolo di Francesco Coppola,il quale, secondo nota il Summonte, & il Terminio, su simile al padre di spirito, e coll'affezzione de i marinari per la memoria del padre, e con efiggere alcuni danari, che il padre avea prestati a gli amici, di che non ebbe notizia il fisco, armò una galea, & accasandosi con Francesca Gattola Signora di Misancilo, e di Gallicchio, diede speranza di risuscitare, & erigere la casa, caduta da tanto alto stato. Ma perche tentò di farlo solo con un atto, e troppo presto la fortuna l'abbandonò, perche stando alla frontiera di Navarra il Rè cattolico con l'esercito contro Rè di Francia, andò al campo del Rè cattolico, per aver lo stipendio della sua galea, e trovando disticoltà, gli nacque un penziero nella mente, & una speranza di ricupera. re la perduta grandezza, perche vedendo il Rè Duca di Calabria, figlio del Rè Federico, che stava in quel campo con onesta vittoria, andò a parlarli, che si ricordasse, che era figlio di Rè, e che diffetenza era dal regnare alla cattività, e con animo reale voleise cereare di compere quel crudele, & indegno

eiogo, che egli averia fatto opera di ponerlo in libertà, e tranz tato col Rè di Francia, che l'avesse a ricuperare il regno, che averia avuto in favore tutta la potenza d'Italia, il Duca ebbe molto a caro il configlio, e Mollerta, e lo prego, che si forzasse di trattare la cosa, in medo, che riuscisse. Filippo con grandissima destrezza andò al campo del Rè di Francia, e promise di far porre foco a molto meto di biade, che erano di fresco vetuto quella campagna, talche tutto il campo posto in iscompiglio, trovandosi sopra il campo Francese potesse o romperio, o dare comodità al Duca di fuggire, che al Rè di Francia savia stato così caro, come la vittoria, & efsendo ordinato di far così, se ne ritornò al campo Aragonese, lasciando un suo fidato, che l'avesse da portar avviso di quelche accadeva; venne colui a mal punto il di seguente, e portò una lettera in cifra a tempo, che il Duck Filippo palseggiando per il campo, e il Duca avido di veder la carta, se ne entrò sotto colore di Igravare il ventre in certe ruine di una picciola casa insieme con Filippo. e letto che ebbe la lettera, lacerolla in minutiffimi pezzi, e se ne usch. Era tra gli altri, che accompagnava il Duca, uno spagnolo, che era il Marchese di Vigliena Capitan della Guardia dell Rè, avea deputato alla guardia del Duca, & ad osservare gli andamenti fuoi. Coltui entrato in sospetto, lasciò passare oltre il Duca, & entrò in quel luogo, dove non vedendo fegno di urina, o sterco, ma solo li pezzi della carta, li raccolle tuttina c se ne andò al padiglione del Marchese, e narrò tutto il satto. e prese una tavola, & incerata, cominciò a ponerci i pezzi della carta, tanto che fi conobbe la cifra, ancorche non s'intendesse, il che se subito intendere al Rè, e per ordine di lui su fatto prigione Filippo con tutti i suoi servidori, e tormentato due di loro confessorono il fatto, benche Filippo per molti atrocitormenti non confessasse, sù pur condannato a morte, & il Duca mandato in castello di Katina. Ma quando Filippo andava. a morire, il Boja andava gridando, che era condannato a morte per tradimento, egli rispondea, che mentiva, perche avdavai ben contento a morire, per volersi liberar dalle mani del tiranno.

Ma il Duca di Calabria cavato fuori della prigione da Carlo V. trattato alla reale, e morta D. Mangia di Mennozza fua moglie, ammogliolo con Ermanda seconda moglie del Rè 256 Istoria della

cattolico donna anco sterile, che nell'anno 1550. morì nella Città di Valenza, e sù nella Chiesa di S. Michele delli Rà da lui sondato il suo corpo sepolto, in cui s'estinse la linea de i Rè Aragonesi, che dominato aveano questo nostro Regno.

Per la morte di Cosmo Setario, Vescovo di Ravello, ottenne quella Chiesa Fra Francesco Lavello dell'Ordine Cartus siano, intorno al quale tempo Alessandro Salato Vescovo di Minori passò a miglior vita, e su il suo corpo nella maggior Chiesa d'Amalsi sepolto in una cassa di marmo colla seguente scrizione:

R overendiffimo Alexandro Salato Episcopo Minorenfi.

In luogo di cui fu spedito dal Pontesice Ambrosio Romano, essendo cresciute le liti in Amalsi, e gli odi verso l'Arcivescovo Tommaso, per aver diseso quei di Minori, convenne l'addotto Tommaso andar in Roma a disender sua causa, ma prima di morire su privato dalla sua Chiesa; successo essendo a sui Giovanni de Medici Cardinale di S. Chiesa,

Essendo passato ad altra Chiefa Rafaele Rocco Vescovo di Capri, che intervenne al Concilio Lateranense, su in suo luogo spedito Fra Eusebio di Geneto dell' Ordine de' Servi di Dio in questo medesimo anno Giacomo Pisapello Vescovo di Scala passò a miglior vita nella Città di Napoli, e su nella Chiefa di S. Lorenzo sepolto, secondo leggesi in una lapide, ivi Birizzatali da Vito Pisanello suo zio.

D. O. M.

Reverendissimo Jacobo Pisanello Episcopo Scalen. Vitus Pisanellus Patruo optimo P.

Vimit anno LXXII. Sal. M. D. XIV.

In luogo di cui ottenne quel Uescovato Fernando-le Ca-

firo Spagnuolo,

Il Cardinal Giovanni de Medici Arcivescovo d'Amalfi, divenuto Sommo Pontesice, chiamato Leone X, ottenne tal-Arcivescovado il Cardinal Roberto Guyo di nazione Francese del titolo di S. Anastasia, che per il suo raro sapere meritò esser celebrato dalle migliori penne del suo tempo, e morto

Cofta d'Amalfi. 257

nell'istesso anno su creato Arcivescovo d'Amalsi Antonio Basilestrario Senese, & Abbate Cisterciense, il quale, secondo nota la Gronica, tosse via la dignità Vescovile, usurpata dal Preposito di Majori, per ordine del Pontesice, il quale a tal effetto quanto divenne odioso à quei di Majori, altrettanto su caro agli Amalsitani, il quale passando in Roma, renunciò il Vescovado, in mememoria di cui gli Amalsitani nell'atrio della maggior Chiesa drizzorono la seguente lapide collo scudo gentilizio di sua famiglia, ove leggesi:

Antonio Balestrario nobili Senensi Monacho
Cisterciensi, & S.Galani Abbati, qui procuratoriam sui
Ordinis in Romana Curia dignitatem agens, Archiepiscopus
Amalphitanus eligitur, viro spectata virtutis,
& in Concilio Lateramensi apprime insigni.

In quest'anno Antonio Castriota fondo la Chiesa dello Spedaletto, dedicata a S. Gioacchimo, nella quale Chiesa Andrea Brancato, pose quadri samosi, e chiamasi lo Spedaletto, perche vi era lo spedale per i poveri gentiluomini.

Il Rè Fernando in quest'anno possò à miglior vita, e sù il suo corpo da Madrigaleso trasportato nella Real Cappella di Granata, sopra di cui leggesi:

Maometica secta prostratores, & baretica pravitatis
esctinctores Ferdinandus Aragonum, & Elisabeth
Castella, vir, & uxor unanimes catholici appellati, marmoreo clauduntur hoc tumulo

Lasciò Fernando sì amplissimo retaggio à Giovanna sua figliuola, moglie del già desonto Filippo Arciduca d' Austria, la quale, quantunque Giovanna III. in Napoli moglie del Rè Fernando II. vivesse, vosse con tutto ciò Giovanna III. sarsi chiamare vera, e legitima succeditrice delli suoi Regni, la quale benche avuto avesse quattro figliuole femine, a varj Rè maritate, n'ebbe con tutto ciò due maschi, uno chiamato Carlo, e l'altro Fernando, ambedue da mano in mano Imperadori, come diremo. Per la novella della morte del Rè Fernando Carlo suo nipote, che sotto la cura dell'Imperadore Massimiliano suo zio trattenevasi, conosciuto, che tutta la Monarchia da sua madre governar non si potea, tanto più per la sua incurabile infermità andò prestamente nelle Spagne, e su con tenerissimo assetto da Giovanna sua madre abbracciato, coronan-

1516.

dolo colle proprie mani colla colona del padre, chiamandio Rè : con quella condizione però, che per la madre dovella del

vernare, e per lui tutta la Monarchia.

Giovannello de Cunto segretario del Rè Fernanda Capa, some abbiam narrato, del Rè Alsonso II., e del Rè Federico, morì in questo medesimo anno, essendo stato il suo corpo nella Cappella di S. Onossio sepolto dentro la Chiesa di S. Maria delle Grazie di Napoli, da sui sasciata espete, ove leggesi il seguente epitassio:

Joannello desaucto Ferdinande Primi, & Alponse Secunding Rederici Regum Neapolis Secretario, side, taciturnitate, opera prastanti, ac per hoc inter Barones adscito. & Lucretia candida matrana conjugibus: mutua caritate conjuntation de matrana conjuntation prior, Francum Conventas accepti benesicii memores Mirum boc mar moreno cum sepulchro benemeritis posure.

Obiit Joannellus XVI. Febr. 1516.

Nel qual anna morì Pietro Sarriano oriundo di Agerola. Regio Configliero, e fu nella fua Cappella fepolto della medefima Chiefa di S. Maria delle Grazie, que à la divotifsima imagine di nostra Donna, da Napolitani vertimente con molto concorso riverita per l'infinite grazie, che à sua intercessione di continuo nostro Signore si degna di concedere a suoi devoti, leggendosi nella sua sepoltura:

Petri Sarriani V.J.D. Regii Confiliarii Har. sepultura: anno Domini 1916,

Morto il Cardinal Lorenzo Puccio Arcivescovo di Amalfi, che successe ad Antonio de Baltstrario, ottenne quella Chiesa. Geronimo Polanga Canonico della Basilica Vaticana di nazione Romano.

La Reina Giovanne III. moglie del Rè Fernando II: fosella del Rè cattolico dal suo Regno di Napoli passò a godere
in quest'anno quello del Ciello, il cui corpo su portato nella
Chiesa II. S. Maria la Novaccine dovesse seppellirsi nel Monissa
con di Fillaria del Gesti, da lui sondato, sinsa questo sempo non
complito assatto, dove tra l'altre riechezze lasciò 12. m. ducati
da sarsa un sepolero da seppellirsi il suo corpo, questo del Rè Alsonso L., del Rè Fernando II., del Rè Fernando III, chè in ve-

Coffa & Amalfi.

259

derigni di velluto stavano dentro la Sagrestia di S. Domenico. Questo istesso lasciò in testamento la Reina Giovanna sa la sane, figliuola della mentuata moglie del Rè Fernando II. versi seppellire il suo corpo, esendo morta nell'anno appeare, è collocato il suo corpo preso del marito colla seguette inferizione:

Hispos Roginam Joannam sascipe natam, Et cole, qua mornit post sua fata coli. Obiit ann. M. D. XVIII.

Per la morte di Sernando di Caltro Vescoyo di Scale, che intervenuto era al Concilio. Lateranense, relebrato da Giulio Secondo, ebbe quella Chiesa Baldassar del Rio, anch'egli di na-

zione Spagnolo.

Morì in quest'anno Pietro Rocco celebre cavaliere dell' ordine della Leonza, che ammogliato cra colla figliuola del Serenissimo Despoto degli Epiroti, e su sepolto in S. Lorenzo di Napoli, leggendosi nella sua Cappella, ove su sepolto:

Petrus Roccus en Nobilitate Neap.

Domina Porfida Molofacchia, Regio
Sanguine nata, filia Serenissimi D.
Joannis Epinotarum Despoti, ac K. Melofacchia
Domini, sapi cuma Amurat. & Manmeth Imperatoribus Tarcherum confligentis,
Tandem ab illorum potentia juperati Neap.
anno 1476. applicantis locum of sibus concordissimi conjuges socero, & Patri delere anno
à mortalibus orco erepti 1518.

In questa Cappella secondo nota l'Engenio altresì è la tavola, diatro cui è S.Francesco, e S. Girolamo in atto di studiare unto al naturale, che pajano vivi : il tutto si opera di
Cola Antonio illustre ... pittore Napolitano, e su il primo
che ritrovò in Napoli il colorir ad olio contro quel che
dicono i pittori forastieri, che tengono il contrario, e tutta la sama; e gloria attribuiscono alli Lombardi, e Siciliani,
alkandoli alle stelle, occultando, e diminuendo la sama de
Napolitani, e regnicoli, a i quali veramente si dee l'onore di
questa invenzione, e la palma di quest'arte. Fiorì questo valenta uomo negli anni di Cristo 1426, su tra gli altri suoi discecoli Vincenzo, detto il Corso, illustre pittore Napolitano, del
quale altrove diremo.

260 Istoria della

Il valorofo Capitano, e prudentissimo Gio:Battista Duce, che sotto i Rè Aragoneli melitato avea con onorevolissime cariche pieno di gloria, passò in quest'anno a miglicalita, & il suo corpo su nella Chiesa di S. Domenico sepoltoriali Cappella della sua famiglia.

Hic labor estremus Joannes Baptifta En Patritia Ducum familia Non minus apud Reges Aragon. Armor.gloria , quam fidei prastantia Elerift. Antonia Tomacella Mutua caritatis causa Vnicum tot lacrymarum solatium Viro opt. ex sua monumentum P. Cavitque, ne prater se quisquam imperetur, Ut cui puellula nupserat, Et qui cum affine Virginio semper vinit Post fata quoque perpetuo cepuletur Interceptus immortulitate an. agen. LXII. menf. Q. Dies 14: A Virginio IV. M. D. XIX. V.K. MOR.

Per la morte di Fra Ambrosio Romano Vescovo di Minori sepoleo in Trani nella Chiesa di S. Francesco sua patria, su
in suo luogo spedito Fra Tomaso di Patta Singlisso celebre
Teologo, e Confessore di Rusmondo di Cardona Vicere di Napoli, nel qual tempo in suogo dell' Arcivescovo Geronimo Blanca, che passato erà ad altra Chiesa, ottenne l' Arcivescovado
d'Amassi Geronimo Vitello Senese Subdiacono Apposento.

Successe la morte dell'Imperador Massimiliano radunati gli Elettori in Franciore, per loro imperadore dessero il Rè Carlo, il che il Francico Rè di Prancia, come sicora al Pontesi ce Leone X. dispireque ostre modo, tanto più, che questo Pontesice avea fatto intendere a gli Elettori, che niuno Rè di Napoli potea essere eletto imperadore, secondo sinvestitura data da S.P. Clemente Quarta a Carlo d'Angiò. Ma vedendo, che gli Elettori per stano dell'Arcivescovo di Colonia avento già sorenato Carlo in Aquistra colla corona d'argento, nui migliori modo, che si possibile della rimediare à ciò, sicendo donar è sat estato dell'Imperiore Carlo Valla Sede Apposto.

1519;

3530

Cofta d'Amalfi.

, oltre l'Achinea nel giorno di S, Pietro, settemila scudi. Morto Leone X. Sommo Pontesice fu in suo inogo creato 'Adriano Settimo di nazione Fiamengo, il quale in quest'anno per la morte di Andrea Vescovo di Lettere, spedì in quella

Chiefa Fra Valeriano d'Aprea nobile della medesima Città.

Avendo Solimano Imperador del Turchi presa l'isola di Rodi, il gran Maestro con tutti i Cavalieri andati a tal effetto dall'Impetador Carlo nelle Spagne, dalla liberalità di quel Signore li fù data Pisola di Malta colla Città di Tripoli di Barbaria, dové andati poscia in vece di Cavalieri di Rodi, surono di Malta chiamati.

Avendo il Marchefe di Pescara con Prospero Colonna. preso Milano, e Genua, governati da Francesi, Francesco Primo Rè di Francia, sdegnato di ciò, raccolse un fortissimo esercito, menando con esfolui quasi tutta la nobiltà di Francia in Italia per abbattere gl'Imperiali. Ma riuscigli vano il disegno: conciosiache rotto l'esercito, su preso dal sodetto Marchese di Pefcara, questo gran Gomandatore nell'istessa battaglia fè cattivo il Rè di Navarra, & il-Rè di Scozia. Onde il fuo no. me si rese immortale appo de posteri, celebrato da tutte le penne del suo tempo. Non tralasciando l'istesso Rè Francesco di commendarlo oltre l'usato.

Per la quale vittoria per tutta la monarchia si feropo maravigliosssime feste, in memoria di ciò l'Imperadore se imprimere alcune monete d'oro da una volta colla fua testa, e dal-Paltra la vittoria col seguente motto: Cafaris victoria, una del-

le quali da me fi conferva.

Ordinato avendo il Rè Carlo, che il Rè Francesco si menasse nella Città di Napoli prigione; ad ogni modo adoperossi il Rè Francesco in tal guisa con D. Carlo della Noja, che si sè condurre in Madrid da poter accomodar i fatti fuor. Ma fu riguardevol cosa in veder Francesco il Rè nella prigione, quando fu visitato dall'Imperadore, e detto avendoli in vederlo: Ecco il vostro prigione, gli sit da Carlo risposto, abbracciandolo, e amico, e parente. Per tanto pacificati tra di loro, diegli Carlo V. in moglie Eleonora fua forella vedova, lasciata dal Rè di Portogallo, tenendoli per ostaggio di Francesco i suoi figliuoli, e raffettatoche et l'Imperadore tutte le cose, deli berò ammogliarli, fiscome già fact con l'abella de Rè di Portogato.

1521.

1526.

262 Iforia della

Morto Fra Tommaso di Patta Vescovo di Minori nelli Città di Napoli, su sepplito nella Chiesa di S. Spirito di Patrazo, essendo stato confessore del Vicere di quei tempi, al quale successe Fra Giovanni Palermitano dell'Ordine de Predicatori.

Il Rè Francesco collegato essendos con il Pontesce, con i Veneziani, e con Errico Ottavo Rè dilinghisterra, ruppe la tregua con l'imperador Carlo, per esser state le condizioni della pace molto dure. Laonde morto il Marchese di Pescara suo generalissimo, mandò in Italia a tal essetto Carlo. Duca di Borbona, il quale per opera de Colonnessi entrò in Roma, costringendo quel Pontesice a ritirarsi nel Castello di S. Angelo, essendo stata saccheggiata quella Città dall' imperiali, cosa non veduta da Carlo Duca di Borbona, il quale in falire una nelle muraglie di Roma da un colpo di falconotto vi rimase ucciso, essendo stato il suo corpo menato nel Castello di Gaeta, conforme ivi si vede, ove leggonsi i seguenti versi:

Francia nos die la lecche Spanna fnorfa, y ventura Roma me die la muerte, T Gaeta la Sepoltura.

Ma i Collegati vedendo le miserie della Città di Roma, e di quel Sommo Pontefice, che su dalla necessità stretto à vendere alcuni Cappelli di Cardinali all'incanto, per far tor via l'affedio da quella Città, in grandissimo sdegno montati, di comun confenso mandorono à liberar quel Pontefice Montignor Lodrech con 60. mila uomini, il quale gionto fin à Napoli, vi pose il suo esercito, ma quelche più dispiacea à quella Città egli era il travaglio grande, che ricevea alla giornata da Filip pino d' Or a, che con otto Galee della Squadra di Andrea d' Oria fuo Zio l'imped va il foccorso delle vettovaglie, che in grand'abbondanza per l'affedio sudetto l'entravano per Mare, Cofa che mal volentieri fopportava D. Ugo di Mongada allor Vicerè di Napoli, il quale in pericolo di perder la Città vedendoli, se armare tutti i legni grofli, e piccoli, che nel porto di Napoli trovavanti, e colla maggior parte della Nobiltà Napolitana ufcigli incontro. Del che avvedutofi Filippino, oltre di aver imbarcato ottocento Archibugieri Francesi in Vietri, divise le fire galee , e facendo mostra di fuggire, si attaccorono in alcu-

acune di queste nel Capo d'Orso di questa Riviera, la quale battaglia riusci sanguinosissima; essendovi rimasto morto tra gli altri il Vicerè D.Ugo di Mongada, il corpo di cui fii sepolto nella maggior Chiesa di Amalsi, secondo nota il Giorgio, che à tal battaglia presente trovossi, e poi sù trasportato nelle Spagne, rimase prigione in questa battaglia tra gli altri Signori di gran pregio il Marchese del Vasto, il quale veden. do, che Andrea d'Aria vivea mal sodisfatto del Rè di Francia. adoperossi a tanto, che ridusselo alla parte dell'Imperadore. Donde in Napoli nacque quel motto, che dicea: Quando il Marchese ando per Mare, Andrea d'Oria sece rivoltare. Laonde Carlo per li buoni portamenti di Andrea donogli la Città di Genua sua patria, da lui lasciata poi in libertà, conforme si

vede Republica.

Tra tanto Monfignor Lodrech, che tenea assediata 1527la Città di Napoli, fidato al suo numerosissimo esercito, increscevagli tirarvi delle cannonate, stimando pigliaria senza batter, per vederla oltre modo bella, & a lui piacevole; ma un bannito, che per sopranome chiamavasi Verticillo, aggraziato dal Principe Oranges, che governava dalla parte del Imperadore con 17. mila uomini condusse nell'acque de Francesi gran quantità di grano guasto, il che sù cagione, che molti di quei cavalli con beverla crepassero, ove pericolorono infra picciol sempo molti del Campo Francese, come diciamo per l'aria tatt va delle palude, e per l'vua îmmatura, che mangiavano. Con tutto ciò fidato pur Lodrech, che per la penuria, ch'era. nella Città di Napoli, dove d' ora in ora cadere, nessun contofacendo de fuoi Soldati perduti, ammalossi anchi egli di mortak malattia, morendo quasi disperato. Quantunque gl' Imperiali, e 1528. Spagnoli soldati saputo avessero la morte di Lodrech, quei che sotto il comando del Principe d'Oranges stavano nella: Città di Napoli, ò fia per il peccato commelso del lacco di Roma, e della Chiefa di S Pietro, ò perche impoltroniti à scialacquare tutti i lor danari rubbati, niuno di essi ardiva uscire: contro Francest, solamente Fabrizio Marramaldo Amalitano, Conte di Ottajano, e Governadore degi Italiani, che con la sua. Compagnia guardava il Castelio di S. Eremo colla piazza dello Spirito Santo fin al Castello novo con animo intrepido usch incontro a Francesi, menando con esso alcuni cavalieri suoi.

264 Istoria della

parenti, secondo nota il Contarino, e prese Somma, Nocessi Nola, Benevento, Capua, e Pozzuoli con altre Città occupa: te da i Francesi, per la qual vittoria non sù scrittore de suoi tempi, che celebrato non l'avesse. Costui su molto caro all'Imperador Carlo V., il quale per l'ardire di questo capitano in: formato da suoi per far pruova di ciò, volse intervenire ad im Configlio di Stato, e contrariare al parere di Fabrizio, il quale nel meglio del discorrere essendo stato interrotto dall' Imperadore;rilpofegli in lingua Napoletana: E vvà vevete na meza fecondo nota il Duca della guardia: e con altissime ragioni sostenne tutto quelche pensato avea di fare, il quale sù udito con molto piacere dall'Imperadore. Scrive Gio: Battista Belvito della famiglia Marramaldo di questo capitano un avvenimento maravigliolo, e degno d'esser letto, giacche egli dice: Fà quel generoso capitano Fabrizio Marramaldo, delle cui probe sono piene tutte le moderne istorie, del quale non transcio di notare, che si gloriava molto della sua descendenza d' Amalsi, già colonia de'Romani, & hò inteso, che essendo una volta prigione in Francia appresso di un altro capitano grande, il quale per af. frontarlo circa questo suo cognome, faceva venire ogni seranz foldato nel padiglione, ove stava prigione Fabrizio distracciando una gatta , che per li strazi grida va secondo il solito de' gatti miaù, miaù, e tutto ad un tempo rispondeva uno marramañ. marraman .- Il che dissimolò molto ben Fabrizio, e se ricatto per danari, ma essendo poi occorso à lui di aver prigione il sodetto capitano Franceje , & offerendoli gran somma di dauari per il suo riscatto, lui non volse mai farlo, e di sua manos ammazzo à colpi di pugnalate, facendolo sempre gridare marramaù, marramaù: in tanto zelo, e venerazione tenea detta fua famiglia l'origine. Questo Capitano secondo scrive Cristosoro Landini sul principio del Comento sopra Dante su di nazione Fioren. tina, chiamato Francesco Ferruccio. Onde in lode della sua patria dice fù similmente degno di memoria tra il popolo Fiorentino Fra :: esco Ferruccio, perciocchè tanto più risplende in lui la virtù militare ne'maggior bifogni della fua patria quato che egli al tutto era lontano da cotal professione; è certo, che questo essendo ammazzato, può far certo ogn'uno, quato fosse l'eccellente valore di Ferruccio. Poiche un supremo conduttiere di eserciti invidiando la sua grandezza, se lo tolse dinanzi. Ma Fabri,

Fabrizio levoselo d'avanti per dingiuna ricevita, o come note il Duca della Guardia per aver ammazzato un wembettoje sevodo che l'istesso Landino, dice, che il Ferruscio in tutto era lontano dalla professione militare. Termino la famiglia Marramaldo in Fabrizio, il quale divenuto idropico nella sua gioventà aniuna prole di se lasciò; onde l' Ammirato, che in quei tempi visse, così dietro ciò ebbe à scrivere: Chi chiannarà la famiglia Marramaldo ostinta nel Regno di Napoli, la quale per il valore di Fabrizio in santi eccellesti. Autori per sutta Italia, e per molte parti d'Europa, ove il grido dell'Italiche istorie è pervenuto, così chiaramente risplende. Ma quel nobile giovanetto reputa estinto , & inferme oscaro ciò, che uggi dentro il Seggio Capuano, e Nido non seute risepare . Misero il quale in così firetto cerchio refiringe la gloria;la quale mentre egli avidamente defidera non conosce, e posando l'anime in una falsa sembianza di lei, fi pasoe di cibo , che genfia , mia non nutrisce, perche fatto non grosso, ma idropico, tardi c'appegga esser cadute in un morbo, di cui mai non è più per guarire.

Questa vittoria avuta da Fabrizio contro Francesi, su cagione, che il Rè Francesco si pacificasse con l'Imperadore, e
gli altri collegati, pagando due milioni per li due figliuoli tenuti in ostaggio dall'Imperadore, come si disse. Così ancora seguita la pace tra Clemente VIII, con patto, che l' Imperadore
dovesse ridurre nell'antico stato la famiglia de' Medici, conforme già sece, dando in moglie ad Alessandro de' Medici Mar-

gazita fun natural figliuola.

Per la morte di Fra Eusebio di Geneto dell'Ordine de I Servi di Dio Vescovo di Capri, ottenne quella Chiesa Fra Agostino Falivenia del medesimo Ordine, famosisimo predicatore, il quale su di Gesuni, e vien celebrato da molte persona

del suo tempo.

In quest'anno nella Città di Napoli usci di vita Vito Pisanello segretario del Rè Federico, e Consigliere Collaterale, molto caro al Rè Cattolico, e sù il suo corpo nella Chiesa di S./ Lorenzo riposto in un sepolero di marmo dietro la sua Cappella, ove leggesi in vari luoghi:

Us wrose Vizila Longarum Hac efi meta Viarum Hic onitus munos.

Yil

dolo colle proprie mani colla corona del padre, chiamandolo Rè: con quella condizione però, che per la madre dovelle del condizione però del padre de la madre dovelle del condizione però del padre del padre

vernare, e per lui tutta la Monarchia.

Giovannello de Cunto segretario del Rè Fernando Canada Grando III., e del Rè Federico, morì in questo medesimo anno, essendo stato il suo corpo nella Cappella di S. Onosrio sepolto dentro la Chiesa di S. Maria delle Grazie di Napoli, da lui sasciata erede, ove leggesi il seguente epitassio:

Joannello de Cuncto Ferdinandi Primi, & Alponfi Secundizac Federici Regum Neapolis Secretario, file, taciturnitate, opera prastanti, ac per hoc inter Barones adsciso, & Lucretia candida mationa conjugibus: mutua caritate conjundiss. hujus canobii prior, Fratrumq:Conventas accepti beneficii memores sucrum hoc mar augeum cum sepulchro benemeritis posuere. Obiit Joannellus XVI. Febr. 1516.

Nel qual anna morì Pietro Sarriano oriundo di Agerola, Regio Configliero, e sù nella sua Cappella sepolto della medesima Chiesa di S. Maria delle Grazie, ove à la divotissima imagine di nostra Donna, da' Napolitani veramente con molto concorso riverita per l'infinite grazie, che à sua intercessione di continuo nostro Signore si degna di concedere a' suoi devoti, leggende si nella sua sepoltura:

Petri Sarriani U.J.D. Regii Confiliarii Har. sepultura anno Domini 1516.

Morto il Cardinal Lorenzo Puccio Arcivescovo di Amalfi, che successe ad Antonio de Balestrario, ottenne quella Chiesa. Geronimo Polanga Canonico della Basilica Vaticana di nazione Romano.

La Reina Giovanna III. moglie del Rè Fernando II: sorella del Rè cattolico dal suo Regno di Napoli passò a godere
in quest'anno quello del Cielo, il cui corpo su portato nella
Chiesa di S. Maria la Nova, che dovesse seppellirsi nel Monisse
o di S. Maria del Gesù, da lui sondato, sin a questo tempo non
complito affatto, dove tra l'altre ricchezze. lasciò 12. m. ducati
da farsi un sepolero da seppellirsi il suo corpo, quello del Rè Alsonso L., dei Rè Fernando II, chà in va-

Cofta & Amalfi.

dificient di velluto stavano dentro la Sagrestia di S. Domenico. Questo istesso lasciò in testamento la Reina Giovanna si di ane, figliuola della mentuata moglie del Rè Fernando II. Liversi seppellire il suo corpo, esendo morta nell'anno appiento, e collocato il suo corpo presio del marito colla seguente inscrizione:

Hispes Reginam Joannam sascipe natam, Et cole, qua meruit post sua fata coli. Ghit ann. M. D. XVIII.

Per la morte di Bernando di Castro Vescovo di Scale, che intervenuto era al Concilio Lateranense, gelebrato da Giulio Secondo, ebbe quella Chiesa Baldassar del Rio, anch'egli di na-

zione Spagnolo.

Morì in quest'anno Pietro Rocco celebre cavaliere dell' ordine della Leonza, che ammogliato cra colla figliuola del Serenissimo Despoto degli Epiroti, e su sepolto in S. Lorenzo di Napoli, leggendosi nella sua Cappella, ove su Epolto:

Petrus Roccus et Nobilitate Neap.

Domina Porfida Molofacchia, Regio
Sanguine nata, filia Serenissimi D.

Joannis Epinotarum Despoti, ac V. Melosacchia
Domini, sapè cum Amurat, & Magmeth Imperatoribus Turcharum confligentis,
Tandem ab illorum potentia superati Neap.
aina 1476. applicantis locum of sibus concordissenti conjuges socero, & Patri delere anna
à mortalibus orco erepti 1418.

In questa Cappella secondo nota l'Engenio altresi è la tavola, dentro cui è S. Francesco, e S. Girolamo in atto di studiare unto al naturale, che pajano vivi : il tutto su opera di
Cola Antonio illustre . . . . pittore Napolitano, e su il primo
che ritrovò in Napoli il colorir ad olio contro quel che
dicono i pittori forastieri, che tengono il contrario, e tutta la sama, e gloria attribuiscono alli Lombardi, e Siciliani,
alzandoli alle stelle, occultando, e diminuendo la sama de
Napolitani, e regnicoli, a i quali veramente si dee sonore di
questa invenzione, e la palma di quest'arte. Fiorì questo valenta uomo negli anni di Cristo 1426, si tra gli altri suoi discepoli Vincenzo, detto il Corso, illustre pittore Napolitano, del
quale altrove diremo.

260 Istoria della

Il valorofo Capitano, e prudentissimo Gio:Battista Duce, che sotto i Rè Aragonesi melitato avea con onorevolicime cariche pieno di gloria, passò in quest'anno a miglicata, de il suo corpo su nella Chiesa di S. Domenico fepoltoriale.

Hic labor estremus Joannes Baptifta En Patritia Ducum familia Non minus apud Reges Aragon. Armor.gleria, quam fidei praftantia Elariff. Antonia Tomacella Mutua caritatis causa Vnicum tot lacrymarum solatium Viro opt. ex sua monumentum P. Cavitque, ne prater se quisquam imperetur. Ut cui puellula nupserat, Et qui cum affine Virginio semper vinit Post fata quoque perpetuo cepuletur Interceptus insusortulitate au. ageir. LXII. menf. Q. Dies 142 A Virginio IV. M. D. XIX. V.KAROW.

Per la morte di Fra Ambrosio Romano Vescovo di Mimori sepolto in Trani nella Chiesa di S. Franceso dita patria, si in suo luogo spedito Fra Tomaso di Patta Shellano celebre Teologo, e Confessore di Rumondo di Cardona Vicere di Napoli, nel qual tempo an suogo dell' Arcivescovo Geronimo Blanca, che passato erà ad altra Chiesa, ottenne l' Arcivescovado d'Amais Geronimo Vitello Senese Subdiacono Apposicio.

Successe la morte dell'Imperador Massimiliano radionati gli Elettori in Francsorte, per loro imperadore elestro il Rè Carto, il che a Francisco Rè di Prancia, come autora al Pontesi ce Leone X. dispiscopie ostre modo stanto più, che questo Pontesio avea fatto intendere a gli Elettori, che niuno Rè di Napoli potea essereletto imperadore, secondo sinvestitura data da S.P. Clemente Querra a Carlo d'Angiò. Ma vedendo, che gli Elettori per mano dell'Arcivescovo di Colonia avente già coronato Carlo in Aquiscopia colla corona d'argento, nui migliori modo, che si possibili della rimediare à ciò, si spendo donar è sai estro dell'Implicato Carlo Valla Sede Apposito.

5519;

323Q

Cofta d'Amalfi. 261

, oltre l'Achinea nel giorno di S, Pietro, settemila scudi.

Morto Leone X. Sommo Pontesice su in suo inogo creato Adriano Settimo di nazione Fiamengo, il quale in quest'anno per la morte di Andrea Vescovo di Lettere, spedì in quella Chiesa Fra Valeriano d'Aprea nobile della medesima Città.

Avendo Solimano Imperador de Turchi presa l'isola di Rodi, il gran Maestro con tutti i Cavalieri andati a tal effetto dall'Impetador Carlo nelle Spagne, dalla liberalità di quel Signore li sù data l'isola di Malta colla Città di Tripoli di Barbaria, dové andati poscia in vece di Cavalieri di Rodi, surono di Malta chiamati.

Avendo il Marchefe di Pescara con Prospero Colonna, preso Milano, e Genua, governati da Francesi, Francesco Primo Rè di Francia, silegnato di ciò, raccosse un sortissimo esercito, menando con essolui quasi tutta la nobiltà di Francia in Italia per abbattere gl'Imperiati. Ma riuscigli vano il disegno; conciosiache rotto l'esercito, sù preso dal sodetto Marchese di Pescara, questo gran Gomandatore nell'istessa battaglia sè cattivo il Rè di Navarra, & il Rè di Scozia. Onde il suo nome si rese immortale appo de posteri, celebrato da tutte le penne del suo tempo. Non tralasciando l'istesso Rè Francesco di commendarlo oltre l'usato.

Per la quale vittoria per tutta la monarchia si ferono maravigliosissime feste, in memoria di ciò l'Imperadore sè imprimere alcune monete d'oro da una volta colla sua testa, e dall'altra la vittoria col seguente motto: Casaris victoria, una del-

le quali da me fi conferva.

Ordinato avendo il Rè Carlo, che il Rè Francesco si menasse nella Città di Napoli prigione; ad ogni modo adoperossi il Rè Francesco in tal guisa con D. Carlo della Noja, che si sè condurre in Madrid da poter accomodar i fatti suor. Ma su riguardevol cosa in veder Francesco il Rè nella prigione, quando su visitato dall'Imperadore, e detto avendoli in vederlo: Ecco il vostro prigione, gli sitt da Carlo risposto, abbracciandolo, e amico, e parente. Per tanto pacificati tra di loro, diegli Carlo V. in moglie Eleonora sua sorella vedova, lasciata dal Rè di Portogallo, tenendosi per ostaggio di Francesco i suoi sigliuoli, e rassettato che che l'Imperadore tutte le cose, deli berò ammogliarsi, sisseme già see con sabella de Rè di Portogallo.

1521.

262 Iftoria della

Morto Fra Tommaso di Patta Vescovo di Minori nelli Città di Napoli, sù seposto nella Chiesa di S. Spirito di Pasazzo, essendo stato consessore del Vicerè di quei tempi, al quale successe Fra Giovanni Palermitano dell'Ordine de Predicactori.

Il Rè Francesco collegato essendos con il Pontesce, con i Veneziani, e con Errico Ottavo Rè dilinghilterra, ruppe la tregua con l'imperador Carlo, per esser state le condizioni della pace molto dure. La onde morto il Marchese di Pescara suo generalissimo, mandò in Italia a tal essetto Carlo. Duca di Borbona, il quale per opera de Colonnesse entrò in Roma, costringendo quel Pontesice a ritirarsi nel Castello di S. Angelo, essendo stata saccheggiata quella Città dall' Imperiali, cosa non veduta da Carlo Duca di Borbona, il quale in salire una nelle muraglie di Roma da un colpo di falconotto vi rimase ucciso, essendo stato il suo corpo menato nel Castello di Gaeta, conforme ivi si vede, ove leggonsi i seguenti versi:

Francia me dio la lecche Spanna fuorsa, y ventura Roma me dio la muorte, T Gaeta la Sepoltura.

Ma i Collegati vedendo le miserie della Città di Roma, e di quel Sommo l'ontefice, che su dalla necessità stretto à vendere alcuni Cappelli di Cardinali all'incanto, per far tor via l'affedio da quella Città, in grandissimo sdegno montati, di co4 mun consenso mandorono à liberar quel Pontesice Monsignes Lodrech con 60. mila uomini, il quale gionto fin à Napoli, vi pose il suo esercito, ma quelche più dispiacea à quella Città egli era il travaglio grande, che ricevea alla giornata da Filippino d' Or a, che con otto Galee della Squadra di Andrea d' Oria suo Zio l'impediva il soccorso delle vettovaglie, che in grand'abbondanza per l'affedio sudetto i' entravano per Mare. Cosa che mal volentieri sopportava D. Ugo di Mongada allor Vicerè di Napoli, il quale in pericolo di perder la Città vedendosi, fè armare tutti i legni grossi, e piccoli, che nel porto di Napoli trovavansi, e colla maggior parte delia Nobiltà Napoli, tana uscigli incontro. Del che avvedutosi Filippino, oltre di aver imbarcato ottocento Archibugieri Francesi in Vietri, divise le sue galee, e facendo mostra di fuggire, si attaccorono in

Coffa d'Amalfi.

acune di queste nel Capo d'Orso di questa Riviera, la quale battaglia riuscl sanguinosissima; essendovi rimasto morto tra gli altri il Vicerè D.Ugo di Mongada, il corpo di cui fii sepolto nella maggior Chiefa di Amalfi, secondo nota il Giorgio, che à tal battaglia presente trovossi, e poi su trasportato nelle Spagne, rimase prigione in questa battaglia tra gli altri Signori di gran pregio il Marchese del Vasto, il quale veden. do, che Andrea d'Aria vivea mal sodisfacto del Rè di Francia. adoperossi a tanto, che ridusselo alla parte dell' Imperadore. Donde in Napoli nacque quel motto, che dicea: Quando il Marchese andò per Mare, Andrea d'Oria sece rivoltare. Laonde Carlo per li buoni portamenti di Andrea donogli la Città di Genua sua patria, da lui lasciata poi in libertà, conforme sa

vede Republica.

Tra tanto Monfignor Lodrech, che tenea affediata 1527la Città di Napoli, fidato al suo numerosissimo esercito, increscevagli tirarvi delle cannonate, stimando pigliarla senza batter, per vederla oltre modo bella, & a lui piacevole; ma un bannito, che per sopranome chiamavasi Verticillo, aggraziato dal Principe Oranges, che governava dalla parte del Imperadore con 17. mila uomini condusse nell'acque de Francesi grant quantità di grano guasto, il che sù cagione, che molti di quei cavalli con beverla crepastero, ove pericolorono infra picciol Aempo molti del Campo Francese, come diciamo per l'aria att va delle palude, e per l'vua immatura, che mangiavano. Con tutto ciò fidato pur Lodrech, che per la penuria, ch'era nella Città di Napoli, dove di ora in ora cadere, nessun contofacendo de'luoi Soldati perduti, ammaloffi anch' egli di mortali malattia, morendo quasi disperato. Quantunque gl' Imperiali, e 1528. Spagnoli soldati saputo avessero la morte di Lodrech, quei che sotto il comando del Principe d'Oranges stavano nella Città di Napoli, ò sia per il peccato commelso del sacco di Roma, e della Chiefa di S Pietro, ò perche impoltroniti à scialacquare tutti i lor danari rubbati, niuno di essi ardiva uscire: contro Francest, solamente Fabrizio Marramaldo Amalsitano, Conte di Ottajano, e Governadore degl'Italiani, che con la fira-Compagnia guardava il Castello di S. Eremo colla piazza dello Sprito Santo fin al Castello novo con animo intrepido usch incontro a Francesi, menando con esso alcuni cavalieri suoi.

264 Istoria della

parenti, secondo nota il Contarino, e prese Somma, Nocessi Nola, Benevento, Capua, e Pozzuoli con altre Città occupate da i Francesi, per la qual vittoria non su scrittore de suoi tempi, che celebrato non l'avesse. Costui fu molto caro all'Imperador Carlo V., il quale per l'ardire di questo capitano informato da suoi per sar pruova di ciò, volse intervenire ad un Configlio di Stato, e contrariare al parere di Fabrizio, il quale nel meglio del discorrere essendo stato interrotto dall' Imperadore; rilposegli in lingua Napoletana: E vya vevete na meza secondo nota il Duca della guardia: e con altissime ragioni sostenne tutto quelche pensato avea di fare, il quale sù udito cos molto piacere dall'Imperadore. Scrive Gio: Battista Belvito della famiglia Marramaldo di questo capitano un avvenimento maravigliolo, e degno d'esser letto, giacche egli dice: Fà quel generoso capitano Fabrizio Marramaldo, delle cui probe sono piene tutte le moderne istorie, del quale non transcio di notare, che si gloriava molto della sua descendenza d' Amalé, già colonia de'Romani, 👉 hò inteso, che essendo una volta-prigione in Francia appresso di un altro capitano grande, il quale per af. frontarlo circa questo suo cognome, saceva venire ogni seranz foldato nel padiglione , ove stava pr igione Fabrizio,distracciando una gatta, che per li strazi gridava secondo il solito de' estti miaù, miaù, e tutto ad un tempo rispondeva uno marramañ. marraman . Al che dissimolò molto ben Fabrizio, e se ricattò per danari, ma essendo poi occorso à lui di aver prigione il sodette capitano Franceje, & offerendoli gran somma di danari per il suo riscatto, lui non volse mai farlo, e di sua manos ammazzo à colpi di pugnalate, facendolo sempre gridare marramaù, marramaù: in tanto zelo, e venerazione tenea detta sua famiglia l'origine. Questo Capitano secondo scrive Cristoforo Landini stil principio del Comento sopra Dante sti di nazione Fioren. tina, chiamato Francesco Ferruccio. Onde in lode della sua patria dice sù similmente degno di memoria tra il popolo Fiorentino Fra :esco Ferruccio, perciocchè tanto più risplende in lui la viriù militare ne maggior bifogni della fua patria, quato che egli al tutto era lontano da cotal professione; è certo, che questo essendo ammazzato, può far certo ogn'uno, quato fosse l'eccellente valore di Ferruccio. Poiche un supremo conduttiere di elerciti invidiando la sua grandezza, se lo tolse dinanzi. Ma Fabri,

Fabrizio levosselo d'avanti per l'ingiuna ricevata, o come note il Duce della Guardia per aver ammazzato un wembettoje fecodo che l'istefso Landino,dice,ohe il Ferruscio in tutto era lontano dalla professione militare. Terminò la famiglia Marramaldo in Fabrizio, il quale divenuto idropico nella fua gioventà scriuna prole di fe lafciò; onde l' Ammirato, che in quei tempi visse, così dietro ciò ebbe à scrivere: Chi chiamarà la famiglia Marramaldo chinta noi Regno di Napoli , la quale per il valere di Fabrizio in santi eccellenti. Autori per sutta Italia, e per molte parti d'Europa, ove il grido dell'Italiche istorie è pervenuto, così chiaramente risplende. Ma quel nobile giovanetto reputa estinto , & inferme oscaro ciò, che uggi dentro il Seggio Capuano, a Nido non sente risonare. Misero il quale in çosì firette cerchio refiringe la gloria la quale mentre ez li avidamente defidera non conosce, e posando l'anime in una falsa sembianza di lei, fi pasoe di cibo , che genfia , nia non nutrisce, perche fatto non groffo,ma idropico,tardi c'avvegga esser cadute in un morbo, di cui usai usa è più per guarire.

Questa vittoria avuta da Fabrizio contro Francesi, su cagione, che il Rè Francesco si pacificasse con l'Imperadore, e
gli altri collegati, pagando due milioni per li due figliuoli tenuti in ostaggio dall'Imperadore, come si disse. Così ancora seguita la pace tra Clemente VIII, con patto, che l' Imperadore
dovesse ridurre nell'antico stato la famiglia de' Medici, conforme già sece, dando in moglie ad Alessandro de' Medici Mar-

gazita fun natural figliuola.

Per la morte di Fra Eusebio di Geneto dell'Ordine de i Servi di Dio Vescovo di Capri, ottenne quella Chiesa Fra Agostino Falivenia del medesimo Ordine, famosisimo predicatore, il quale sù di Gesuni, e vien celebrato da molte persona.

del suo tempo.

In quest'anno nella Città di Napoli usci di vita Vito Pisanello segretario del Rè Federico, e Consigliere Collaterale, molto caro al Rè Cattolico, e sù il suo corpo nella Chiesa di S. Lorenzo riposto in un sepolero di marmo dietro la sua Cappella, ove leggesi in vari luoghi:

Us vivas. Vigila. Longarum Hac est meta Viarum Hic onites eneros.

Ĺį

Kita Pisandle en autique erto familia.

Uspote eni Pifia in: Asbuga undo en est cognomen indiduro Piderici Regis a focretis intimo, asque a latere Confidente, siegan Miserrimis temporibus inbornum, itineram, periculor um qui cia, Dein Pendinando Regi Catholico

Ch raram adverfis in rebus fidem Gallis Regume invadentibut acceptife.

Que poff receptante Noapolime

Anageus LXXIII.in ejas grencio mortalitabem emplevit. Andreas Prancifens, & Marins nepetes Ave ept. & b.m.. tefrimmium.

. amoris 👉 pietatis excluerant. Puneratus idib. Documb. 1928.

Ma benche in quest epitasso legges trasre sub origine la sumiglia Pisanello da Pisa, ad ogni modo da tempo mosto antico la titrovo in Amali, della quale Città macque Vito son dendo la più bella Cappella, che dentro la maggior Chiese ve desi tutta di marmo con trè sceltissime statue colla sua sepola tura, la quale poi passando in Napoli, avanuossi maggiormente. Mon lungi di questa Cappella evvi una larghissima lapida collo scudo della sua sumiglia, sotto cui è ripulto il comutati suo deca Pisanello.

Andrea Pijanello Galiotti filio Amulph.Serenifi. Ifabella Aragon.Sicil.Rog.a fecretir, & Bloma Horrione parentibus benem..., filii pofutraint. Anno Dom. M.CGCC.XXXXV.

Morto Odescalco Vescovo di Ravello, gli fuotesse Sereno d'Astonia Paduano Canonico Lateranense, e procutatore Go-

nerale di Papa Clem. VH.

Essendo passaro in altro Arcivescovado Geronimo Vicelilio, ottenne tal Chiefa Ferdinando d'Anna Amelianno, famiglia or già estinta. Costui essendo stato persegnitate das Clero, e dal popolo, su spogliato della sua Chiefa, contesterzio egli, che era gran Tuologo, ammesso estendo tra li PP. del Concilio, ed inviato all'Imperadore Carlo V. per Ambaschado e, dal Pontesico esbe onorevolissime cariche, e dignità, su turta volra celebrato da molt'erudite penne del suo stato de sotto quello. Arcivescovo i Bognità ridussero la dignità Archidiaco nale jus loro padronato, per averso dotato con propri danari.

In quest'anno Carlo V. ando in Bosogna a sicevere la cosona Disperiale, oye a questo fine si se trovare il Pontesice Cle-

mente

Coffa d'Amais. as

mente VII. disponendo una maravigliosisma festa, e dorna per la coronazione d'un tal Monarca, aleriolo, perciè quivi li sadunarono tutti gli Ambafciadori de' suoi Regni, essendo stato spedito a questo sine col donativo del Regno di Napoli il Principe di Salerno ; il quale ivi comparve con grandiftimo fasto, avendo con se molti Cavalieri Napoletani, edes-Tendo mirato con buon ecchio dall'Imperadore, la volle petterire a tutti, con fangli portase nel di della fra commazione lo acettro, ma per sua disgrazia effendo sopragiomo dalle Spagne con un donativo di maggior fomma. D. Alvario Otorio Marchele d'Altorga, ad istanza di quei grandi, che seco Pimperadose meneto aves, volle, che lo seettro, che il Principe di Salerno avez da portare, si trasferisse al Marchele d'Astorga, ed a quello fine ordinà a Gio: Antonio Muscetto la patrizio di Ravello, il quale dopo la morte del Duca di Sessa serviva d' Ambasciatore all'Imperadore in Roma, che pensasse Egli, ch' altro officio onorevole potes darfi al Prencipe i ma Gio: Antonio che conobbe l'inclinazione dell'Imperadore, ch'era di compiacere a Spagnuoli, disegli, che il Prencipe potea accomodara della parte del Papa, giache turti li posti eran già proveduti, perciò l'Imperadore fi adoperò col l'orgefice di fargli portare il Confalone maggiore della Chiefa , cofa che dispiacque tanto al Prencipe, she nel di della festività mandovvi in suo luogo Lionerro suo vassallo Cavaliere di Diana ben vestito, il che dissimulando l'Imperadore, sà poscia un delli principali motivi della foa ruina.

Nella Chiefa di S.M.la Mova Graziano Coppola, patrizio di Ravello, nell'anno 1531, vi edificò una Cappella, in cui vedesi una statua di C.S.N. in quella sorma appunto, che si da Pilato mostrato al popolo, dicendo Zece lomo di razo, e singolar intaglio, la quale su opra del nostro Giordi Nola. Fù primieramente opera di questo il Crocissso, che si vede nell'architave di questa Chiefa, e sopra di questa Cappella si legge:

Humani generis Salvatori Gratianus Coppola dedicavit.

Ause 1530. idib. Octobris. ...
Alberto di Ligorio nobile di Lettere morì in quest'anno e nella sua Cappella al seggio di Portanova si vede la Madonna con altre statue di rilevo di rara scoleura, che su opera di Gio: di Nola, e nella sepoltura si legge:

Lla

15327

1532

Albersus est nobili Ligoriarum familia mortis non itamendia Condisorium Me Dann Jal. M.D. XXXII. fibi juli jule.

1533.

Sina Giudeo, famofillimo corfaro, essendo venuto da Levante in questi mari con ventidue Galee all'improviso, se share o in Citara, paese di questa riviera, facendo da 300. schiavi, tome nota ii Sommonte, oltre di trentattii, che si contento, pino morire, che imbarcar con essolui, il che sti cagione, che molti Gitaresi lasciando la lor patria, a far lor domicilio in Napoli si condustero, e come dice lo stesso Sommonte, che di questi se ne empirono le strade intiere, onde quel paese, che sta sopra Citara, chiamato Sovarino, d'altora in poi non su poli essendo in questi anno venuto Carlo V. del conquisto dell'Africa, su ricevitto con indicibile allegrezza, per la qual cosa si celebrarono sontuos si mori si napoli, a cui nella sua. Cappella quest'epitassio su scrittori.

Joanni Antonio Muscettula patritio Reali. Domi fortsque clarissimo

Carole V. Casari à confission interioribus, que me disciplinarum cognitione, eléquentit, d'innegotiis denteritate aquare nemo posnit;

Qui ter ad Clementem FII. Pont. Mats. mugues de rebs. Legatione pro Caf. no debitos jumque oblatos virtutibi. Suis bonores adiret mori importuna obstitit. Morituran. 1534. Camillus frater bas.F. vivit an. RLVII;

1535.

E'Imperadore Carlo V. plevedendo al grandissimo danno, che potea fare Barbarossa, che tuttavia faceva, scorrendo dei
per tutto il Regnodi Napoli, avendo già spopolata Galabria,
e la Città di Fondi, presa Caeta, deliberò andare est
so proprio sopra Tunisi, di cui assoluto padrone no
ra Barbarossa, con averne ispogliato Moleppen Rè di quel
Regno, il quale dopo averlo conquistato l'Imperadore vi pose
Moleppen di nuovo, con patto però, che dovesse esser suo tributario, dicendo tenere tra l'altre cose l'Avietta con presidio
di Spagnuoli. Ciò satto l'Imperadore partissi da quel Regno,
e gionto in Palermo, si ricevuto con tutto quello applauso, che ad Imperadori si conviene; quindi andato in Melsina, girando la Calabria, venne presso Napoli, e fermossi nel
luogo

In quest'anno ne i tenimenti di Pozzuolo mandò la terra verso il Cielo tanta cenere, pietre, ed acqua, che dopo essersi sentiti per alcuni giorni tuoni, lampi, saette, folgori, terremo ti, ed altro, si vide un monte grandissimo, siccome ora si vede, il quale appellasi la Montagna nova, e sembra incredibile, come tante pietre, uscite da sotto la terra, avessero potuto infieme raccogliersi, e formar quel gran monte, sotto cui, secondo n'abbiamo le tradizioni, e ramo bellissime abitazioni, e lo Spedale per allogar gl'infermi, che nelli bagni di Pozzuolo, per guarire le loro infermità, si menavano.

Fra Alfonso Chisa d'Acquapendente dell'Ordine d' Eremiti di S. Agostino, gran Maestro in divinità, e Vescovo di Bo.

vino, ottenne la Chiesa d'Amalfi, e morì in Roma.

Essendo venuto Ariadano Barbarossa in ajuto del Rè di Francia, che rotto avea la tregua coll'Imperadore, ed essendo stato poscia licenziato da quella Maestà, nel passaggio, che se per lo nostro Regno, sece gran danno, e venuto in questa Città colla sua inespugnabile armata, per voler di Dio, e delli gloriosissimi Appostoli Andrea, e Matteo, ed altri Santi protettori surono liberati; poiche si svegliò una tal, e sì subitanea tempesta, che molte galee restarono spacassate fra gli scogli; e molte sbaragliate nell'alto mare, delle quali galee un pezzo d'una poppa il Dottor Vincenzo Vinaccio tiene, ove si veggono belli lavori, onde in memoria di sì segnalato giorno delli 27, Giugno gli Amalsirani segliono celebrare bellissi-

1536.

1538.

1541,

1543

270 Historia della

ma festa, ed ora più che mardal presente Assivescovo Balla, gna con più solennità, e magnificenza con grandi sima festa, o gran concovio detto giorno si celebra. Avendo Plancosalio se Filippo suo primo figliucio dichiarato Prencipe delle Spagne, ammogliotto con Maria figlia di Giovanna III. di Pertegalio.

Princesco Strondato dal Vescovado di Sarno pessò all' Areivescovado di Amali, e di là a picciol tempo ad altre Chie:

se, e su creato poscia Cardinale di S'Chiesa.

Moleppen Rè di Tunifi avendo perduto il Regno, tolse via dalli suoi parenti, passò per Napoli, dove venuto, sh ricavuto con grandissima sulta da D. Pietro di Toledo, e da tutta quella Città, essendovisi spopolato mezzo il Regno di Napoli, per vedere quel turco, il quale cominciando ad assoli dare, con isperanza d'esser acclamato, e satto Rè dalli suoi parteggiani, in comparir di nuovo nel suo regno, surono tagliati quasi tutti a pezz; i soldati, la maggior parte delli quali erano Napoletani, elsendone ei sato satto prigione altresì, ed accecato dal suo proprio figliuolo, il quale Regno pei da D. Giord'Austria sh conquistato di nuovo.

Tiberio Crispo di nazion Romano Cardinale dei titolo di

S. Agata divenne Arcivescovo di Amalfi.

In quell'anno passato essendo ad altra Chiesa Fra Cassaro de Fossa Vescovo di Scala, su data dal Pontesice qualla Chiesa Fra Alfonso Romeo Spagnuolo della Ordine Minore, il quale nell'istesso anno rese l'anima a Diorpereis su cresto dal Pontesice Gregorio XIII. Vescovo di quella Chiesa Fra Costantino Vestronio di Montesanto dell'Ordine degli Eremiti di S. Agostino.

Giuntero in Napoli alcuni Padri Gefuiti, i quali non avendo dove abitare, alcuni nobili Cittadini Napoletani, si anche del popolo, gli diedero una cala fondata nel vico delli Giganti della famiglia Alfemo della Costa d'Amali, eve continuando a tenere pubbliche Sousle confessare, tratto tratto s'avanzarono in guifa tale, ch'ora possedono forfe parte del Regno di Napoli, ed i luoghi più deliziosi, e belli che vi sono.

Morto Angelo Barretta Vescovo di Capri, ebbe quella Chiesa Alfonio di Valdecabra Spagnuolo, nel qual tempa s'unì

J547•

1545.

1548.

155 i.

stud la Chiefa di Capti con Mondragone.

Passato ad altra Chiela Fra Ambrosio Vescovo di Minori. ettenne quel Vescovado An tonio Simone del Monte di Sabino di Toscana dell'Ordioe Camaldolese, il quale passato posciaeffendo ad altra Chiefa, fil eletto Vescovo Pietro Afforati, che: di là ad un anno morto,ottenne detta Chiesa Donato de Laurentiis Dottore di Legge, regnando Piò IV.

Filippo in quest'anno s'ammogliò la leconda volta con 1554 Maria figliuola di Errico Rè d'Inghilterra, così fu investito del Regno di Napoli, e chiamato Rè d'Inghilterra, è di Sicilia, della quale prese possesso il Marchese del Vasto, e di Napoli il

Marchele di Pelcara.

Successe a Ludovico Vestovo di Ravello Escole Pabu-Lo di Perrara Monaco di S.Benedetto dottifiimo nella Greca.

e latirit lingua, familiare di Giulio III.

Or l'Imperadore Carlo V. uomo di tanta virtit, essiin. tiero, che nel vivere eletto gaven un luogo folitario, benshi abitato da Monaci di S.Geronimo, monastero sotto il titolo di S. Giusto, qui si ritirò con tanta intrepidezza, quanto grande convenia ad un si petente, e gran monarca, mentre non solamente diede licenza a tutti i suoi servidori . ma anche alle duc Regine sue sorelle Lionora, e Maria, le quati nè con lagrime, ne con-preghiere da lui impetrar poterono, che a fuol servigi rimanessero, lasciando la Monarchia a Filippo suo fin gliuolo, e l'Impero a Ferdinando Tuo fratello. Quivi egli dispensava l'ore parte in orazione, e parte in ascoltare i divini, offici con gran fervore, continuando fino all'anno 1568, e conoscendo che già s'avvicinava a la morte sua, s'armo delli SS. Sagramenti, nel di cui transito si trovò l'Arcivescovo di Toledo, ch' era di moha dottrina, il quale unito con alcuni di quei: monaci, gli diffetò molte parole di conforto, ma egli piglian. do il Crocifisso, cominciò con questo a parlare, or con atti di umiltà, or con speranza, e dolore, nel 21. di Settembre. 1558, paísò da questa all'altra vita, avendo regnato nuvi 41. Nel regnare molte chiare famiglie, che da molti anni state eneno in Napoli, ed avcano imparentato colle principali, conoscendo di non godere i privilegi della Città, serono istanza a Carlo V. di farle ammettere o a i Seggi di Napoli . ò di foudar un muovo Seggio ; perloche l'Imperadore devendo anda1552.

1558.

272 Historia della

re alla guerra di Siena, pulla si conchiuse, persoche le famiglie entrorono in varie piazze, ma coloro, che rimasero, ferono questa malissima domanda a Filippo H., e su rimesso a giustizia, dove per sentenza si disse, che si dovesse in ciò porre perpetuo silenzio. Nell'anno 1637. moste case illustre come Aquini, Evoli, Filingieri, Gambacorta, Orsini, Marchesi, Franchi, Liena, Mendozza, ed altre posero in trattato di voler ergere un nuovo seggio, ed il ferono intendere a Filippo IV.

In quest'anno successe quel compassionevole sacco nella Città di Sorrento, dato da Caramustasa generale dell'armata Turchesca, il quale oltre d'avere spogliate le Chiese di molti tesori, e di palagi, spopolò altresì quella Città, sì di uomini, come di donne, che ascesero al numero di quattro mila, tra li quali surono molti uomini nobili, e di conto.

Essendo successa la pace tra il Rè Filippo con Errigo Rè di Francia, per maggior sicurtà dell'una, e l'altra parte il Rè Filippo ammogliossi con Isabella figliuola primogenita di Errico, il quale nell'isseso tempo maritò Margarita sua sorella col Duca Filiberto di Savoja, le quali sessività si celebrarono per tutta la Monarchia, e la Francia, la quale innanzi di sornire la sesta tutta in lutto si vide mutata per la morte di Errico, il quale corso avendo la giostra ia segno di allegrezza per li due matrimonii seguiti su disgraziatamente dal Capitan Adognhes serito di mortal colpo nel sinistro occhio.

In quest'anno morì in Napoli Marino Freccia Patrizio di Ravello, e sti sepo-to in S.Domenico nella Cappella della sua famiglia con la seguente scrizione.

Marinus Freccia Aut. Equitis , ac jure Conf. clarifs.fil. Sueva Vintimilia matri genere,& fanciitate illufri Pietatis caufa F.

Perum ubi filios VII. Fratres 3. untu minores Reliquis miser

Hic etiam collectos eorum cineres Augusto loco recondiste O fatum! d natura perversum ordinemo M. D. LXII.

E nell'altra parte dello stesso Altare.

Serati

1558.

Costa d'Amalfi.

273

Sergii Freccia à Secret.Regerii Sicil.Regi Archiepiscopi Sipont. Jacobi Caroli II. & post Rubert. a later. Consil. Albert.Episc.Caetani Nicolai Freccia Caroli II. Neap.Regis Viceprotonotarii Oppiderum D. facra siunt 16 Jul. Andr.a Consil. Rober. Regis deinde Sancia Regina Vicarii 10. milit.Philipp. Imperado Nella sepoltura.

Nobilissima Frecciarum Poheritati 1562.

Nella Cappella della famiglia Coppola in San Giorgio Maggiore si legge la presente scrizione:

Hieronymo Coppola Caroli V. Imp. ejusdemque Philipp. Regis st. Acerrine Fisci rerum desensor, ingravescedente postmodum atate mortis non incomentor

Aediculum censu addicto ut sacrum sieret erigenti 15.Kal. Maritii 1560. mortuo

Thomas U. J. D. Horatius patri ept. complacituri locupletate

latiorem formam, & aucie censu in hebdomada quater sacrificari pub.stipulatione & caverunt, & absolverunt.

Passato alla Chiesa d'Ariano Donato Vescovo di Minori, su spedito in suo suogo Alessandro Molo Dottore, il quale nel sitorno, che sa dal Concilio di Trento morì in Roma, in suogo di cui su eletto Gio: Amato Canonico Lateranense.

Il Cardinal Crispo ceduto avendo la sua Chiesa a Massimo de Massimis nobile Romano, tornò di nuovo a ripigliar-sela, essendo vivuto pochi mesi. Per la cui morte ottenne la Chiesa Marco Antonio Bozzuto nobile Napoletano della piazza di Capuana, fratello del Cardinale Annibale Bozzuto, e di Scipione Vescovo di Lucera, molto caro per la sua dottrina a Paolo IV., ed a Pio IV. Sommi Pontesici. In quest'anno avendo il Turco tolto a' Cavalieri Gerosolimitani Tripolia e l'Isola di Zerbi, non tralasciò di andare dietro la sua fortuna, con porre in ordine una armata formidabilissima per prendere ancor l'Isola di Malta, sopra cui andata dopo averla combattuta per qualche tempo su ucciso Dragutto Rais con dodici mila turchi senza aver potuto ottener nulla, con tutto che susse di Galere 131., Galeotte 30. Maoni 8. Na-

1562;

1504.

1568,

274 Historia della

vi 11. , e trè Caramusale, e con 28 mila persone da combatte re, e de i nostri unitamente da 12 mila.

Carlo primogenito del Re; e Prencipe delle Spag ne, morì non senza sospetto di veleno: altri dicono, che standa reitenuto da suo padre in prigione;, egli facendo spropositi, per tal causa susse morto, sì anche morì Isabella moglie del Re Filippo-

Morto Marco Antonio Bozzuto Arcivescovo, ottenne quella Chiesa Carlo Montillo di Pedemonte, molto caro per lo suo sapere al Pontesice Clemente III, il quale prima passo alla Chiesa di Viterbo, e poi nella Francia finì sua vita.

In quest'anno ammogliossi la terza volta con Anna d'Austria il Re Filippo, sigliuola primogenita dell'Imporadore Massimiliano.

In quest'anno D. Gio: d'Austria sondo lo Spediale di San. Giacomo nelle case di Lucrezia d'Afflitto, ed in Ravello per la morte di Ercole Fabuso Vescovo da Sisto Vescato, ottenna quella Chiesa. Paolo di Fusco patrizio della detta Città.

Giulio Kossino nobile uomo eruditissimo, divenuto Atcivescovo d'Amalsi, passò ad esser Nunzio in Napoli, il quale sondò quel palagio, che ora vedesi alla strada di Foledo de' Nuncj Appostolici, cossui tornò poscia nella sua Chiesa in Amals,
il quale se due Sinodi, uno Provinciale, e l'altro Diocesano.

Gio: Agostino Campanile nobile di Scala, e Ganenico Napoletano intimo del Pontefice Paolo IV, renunciato avendo la Chiesa di Minori, Gio: Amaro l'ottenne.

Fra Feliciano Niguardo infigne Teologo dell'Ordine de' Predicatori Vescovo di Scala, che successore 2 Costantino, passo ad altra Chiesa. Costui scrisse de Censuris, nel qual tempo l'Altare del Nome di Gesù su satto privilegiato.

Successe a questo Francesco d'Afflitto gran Maestro in divinità, e Dottor di legge, il quale ornò molto la sua Chiesa, accomodandovi il palagio, fondandovi una libraria.

Gio: Amato Vescovo di Minori morl in Roma, e fu nella Chiesa Lateranense sepolto in un tumulo da lui fondato.

Mort in quest'anno Gio: Campanile Vescovo di Minori in Napoli, e su sepolto nella sua Cappella in S.Pietro a Majella, su 210, anni dopo Geronimo Campanile Vescovo di Isernia.

Nella Chiefa di Ravello fu eletto Vescovo Eroillo Scateretico

1572.

1570.

1576.

1577~

1**479**.

1582.

1593-1594-

1596.

Costa d'Amalsi: 2

1616.

1624.

1625.

1635.

2636.

1638.

teretico primicerio Salernitano, essendo passato Paolo Fusco nella Chiesa di Salerno.

Giulio Rossino dopo aver seduto nella sua Chiesa, d' A-malsi per lo spazio di quarant'anni pieno di rare virtù morì, e su in mezzo del coro il suo corpo sepolto, ove leggesi:

Hic jacet Antistes prisca Rossinus Amalphis,
Parthenope Fasces, Umbria tulit opes.
Julio Rossino Amalphia lustris octo
Prasuli vigilantissimo Aposoli, ica sedis
Neapoli Legato sen Nuncio in Umbres.
Justitia, ac Religiomis cultori conspicuo sinema
Universa carnis ingreso, & bic resurrectionema
Expectanti.

Costui se il Sinodo, e lasciò molte memorie degnissime nel la sua Chiesa, al quale successe Paolo Emilio Fisonardo Romano, uomo di fommo merito, e fratello di Filippo Cardinale, avendo avuti molti Prelati, costui da Canonico, & Altarista della Vaticana Basilica, e referendario dell'una, e l' altra Signatura, fu creato Arcivescovo alla fine della sudetta Chiesa da Paolo V., ed indi Nunzio in Napoli, morì in Roma dopo che tenne otto anni la sua Chiesa, e su sepolto nella Chiefa di S.Andrea della Valle in un ticco tumulo, e ultimamente poscia in S. Carlo de Catinariis nella Cappella di sua famiglia fu trasportato, a cui successe Giacomo Teodolo, "Il quale dopo vn anno passato essendo ad altra Chiesa, li successse Matteo Granito patrizio Salernitano Vescovo della Cava. il quale fu di tutte le scienze felicemente dotato, avendo instituito il Seminario per li Clerici, abbellendo molto il Palagio con accomodarlo.

Morì il Vescovo Brandolinos, che se il Palagio di Minosi da' suoi fondamenti oltre le varie suppellettili.

In quest'anno morì l'Arcivescovo Matteo Granito nella Città di Salerno sua patria, e nella Cappella di sua famiglia nella maggior Chiesa su sepolto, ove legges:

D. O. M.
Matthaus Granito Cavensis primum, mox Amolphitanus Autistes
Jo: Aloysii silius, qui morum nobilitati, ac literis naturam
addidit

Sublatus annor atatis LIXidie May XXX.anno M.DC.XXXVIII.

76 Istoria della

Adjacet filio Orinthia de Afflicto Cafaris J.C.&c.
Victoria en Fuscis Ravelli genita entincta anno
Ætatis LXXV. die XXV. Aug. M.DC.XXXV.Matri.
Fratrique dulcissimis Fran.Antonius amoris, ac doloris
hares P.

1638

Successe a Matteo Angelo Pico Fiorentino, e Cavaliere di S. Stefano dell'una, e l'altra signatura referendario, il quale edificò il Seminario del suo predecessore, consagrò la sua Mescopolitana Chiesa, con farvi un organo, ridusse gli statuti della sua Diocesi in miglior forma, e passò in altra Chiesa di Toscana, in memoria di cui. Ottavio Bonito di quei tepi Archidiacono, e Vicario Generale, se porre nell'atrio della maggior Chiesa il sequente epitassio:

Angelo Pico Archiepiscopo Amalphitano, qui Seminarium erezit, Eccl.coasecravit, suggestum Marmoreum entrumit, organum auro insignivit.

1649,

Costui institut un Sinodo nel giorno di S. Lucia 1639. Stefano Quaranta Teatino nobile Mapolitano, gran Macstro in divinità, essendo legato Appostolico in Costantinopoli, su di questa Chiesa creato Arcivescovo, di cui Inn. X. sommo Pontesice, e gli stessi Cardinali se ne servirono molte volte per moderare le cose della Congregazione, venuto nell'anno 2650. in Amalsi a 21. di Novembre si dette tutto ad instituire il Clero, ed il Popolo, che però per la probità de suoi costumi, e per l'incomparabile sua affabilità su a tutti caro, quanto susse grande la sua virtù, si può vedere da quel che sta scritto nel suo monumento, come potrete leggere qui appresso nel la cronica degli Arcivescovi Amalsitani.

In quest'anno Leonardo Loria nobile di Vercella Monsco dell'Ordine Carmelitane, Appostolico Comessario nelle parti della Germania, da cui tornato selicemente, su per gazza di Ferdinando Arciduca di Austria da Innoc. X. creato Vescovo di Minori, uomo di gran talento, e Teologo del sudetto Ferdinando, alla quale Chiesa sedè 21. anno, e sei mesi, avez-

dola renunciata, di poi se ne morì in Napolie 😽

Mari

## Nota de Personaggi ragguardevoli d'Amalsi.

| Gio: Francesco de Ponte Reggente della Regia Cancellaria,      |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| Marchese di Morcone, ed il suo figliuolo Marchese della Pa-    |          |
| lude, dell'Ordine di S.Giacomo, ebbe per moglie D.Catarina     |          |
| de" Medici Nipote di Leone X.                                  |          |
| Marco Antonio de Ponte Reggente dell'istessa Cancellaria, e    |          |
| Presidente del Sacro Consiglià Marchele di S.Angelo.           |          |
| Fù Mateso Configliere di Alfonio I. vi furono 24. Cavalieri a  |          |
| fbrone d'oro                                                   | •        |
| Giacomo Arcuccio Segretario di Giovanna I., e cameriere.       |          |
| Francesco Generale del Re Luigi Signori enella Provenza.       |          |
| ora Conti di Esperon, e di Reveste di Palieres.                | -        |
| Gabriele Setario Vescovo Neritonensis.                         |          |
| Antonello de Isallo Giudice.                                   | 1388.    |
| Antonio Falangola Decano Amalfitano                            | 1416.    |
| Gio:Casabono Giudice a contrario Notar Gio:de Monte.           | 1517.    |
| Salvatore Cucurullo, Bartolomeo Camardella, Sabatino           | 1579-    |
| Garrano di Tovera nel luogo cafa Cucurullo, Ferranre di        | - 3.7 94 |
| Anastasió, Francesco di Vita, & Antonio Criscono, No-          | • '      |
| a tar Vancenzo Cafabona.                                       | •        |
| Roberto Martello-Gabelloto.                                    | 1348     |
| Tomaso di Giuliosio Giudice.                                   | 1348.    |
| Notar Andrea Criscono, e Notar Giovanne Scannapieco.           | 1415-    |
| Giacomo Mostacciuolo Primicerio di Amalfi.                     | 1487     |
| Notas Ferrante de Rosa Cittadino Amalsitano, su il primo       |          |
| interprete a tempi nostri, che le scritture in lettere Longo-  |          |
| barde Curiale, che ei ne diè le regole, e modi, come si do-    |          |
| vessero intendere le loro breviature, & esplicazioni, il quale |          |
| mort di morte notabile, perche avendo traslatato in arte       |          |
| fua un infinità d'instrumenti detti, nè potendo in più giorni  | •        |
| interpretarne uno, cocepì da que sto tanta collera, che sopra- |          |
| giuntogli una gran febbre, se ne morì, imitando il grani       |          |
| Poc                                                            | • •      |
| <b>2</b> 0.00                                                  |          |

278 Istoria delig

Peta Omero, che similmente per non faper risolvere l'enigma propostogli da certi pescadori, se ne morì, secondo Plutarco nella sua vita.

Marino de Ponte impronta danari a Carlo I. della famiglia Castellomato. Ancor Conti vi sono.

Landulfo Domino Musco Signor del Casale di Filetto, e Gapperchie.

Ludovico Pinto Signor di S. Martino.

Francesco Setario Signore di Caronola.

Gio:Battista del Pezzo Marchese di Retengo.

Gio: Comite Signore di Cannicchio Aquara.

Gio:Pando foccorre con danari Carlo I.

Della famiglia Capuana.

Trovasi memoria fin dall'Impero Greco, che Gio:possedea una stanza a Pizzosalcone ne' tempi di Mansredi.

Giacomo, e Gio:Baroni.

Lionardo, Bernardo, Bartolomeo improntarono danari a Carlo I.

Matteo Vicario del gran Camerlengo, e Maestro razionale di Carlo I.

Lorenzo Paggio del Re Alfonso I.

Marco, e Domenico teneano lange per Ferdinando d'Amragona. Tra Razionali della Zecca divisi per le piazze di Napoli, per la piazza di Portanova Messer Luigi Capuano.

Giulio Cesare ha servito col posto di Maestro di camp, passiin Mansredonia per la negoziazione, ove tenne occupatotutti i maneggi, e posti maggiori, gode tal famiglia a Nido,
Capuano, e Portanova. Ne discorre Ammirato Marchese
Mazzello, Petri, Borello, Costantino Freccia, Lellis. Maria,
Engenio, Belvito, Ughelli.

1540. Antonello domino musco Capitano sotto Carlo V.

1549. Francesco del Pezzo Giudice.

Rodoifo Comite liberò Benevento dalle marif di Roberto Vilcardo.

1614. Camillo del Pezzo Regio Configliero.

1622. Francesco Brancia Consigliero del Re Ferdinando.

1624. Ottavio Giudice di Vicaria, Antonio spedito al Re d' Ungheria Ambasciatore,

 $Ty_k$ 

Cokad Amalfa **3**79° Tulfio de Ponta Presidente di Canvera. Andrea Marramaldo, & Antonio fratelli consobnini furono 1628. chiamati da Carlo I. in Napoli, fabbricarono un'armata, & andarono in diverse parti. Capella della famiglia Giudice in San Domenico ora de i Pisanelli . Giacomo Salerno, Presidente. Gio; Battista Amendola Configliero. -Bartolomeo, e Filippo del Giudicuimprontano danaro, al Re-Carlo I. Filipppo Rocco di Lettere anche impronto danari. Andrea Marchefano Rettore della Chiefa di S. Nicolò de i Mal-1510. lana 💄 1510. Matteo Setario figliuolo del Nobile Gio: Lorenzo comendatore dell' Abazia di Vestellis sopra i Monti di Maggiori. Famiglia Mallana demtro la maggior Chiesa aveano la Cappella di S.Nicolò, con buone annue entrate, ove si celebrano. più messe la settimana. Perrino de Ponte gran Maestro di Malta. I Pisanelli offeriscono cavalli, e danati all'espedizione di terra Santa. Carlo Lpiù volte soccorso con danari, e colla propria persona. dalla famiglia Giudice da Bartolomeo, da Marino, da Giacomo e Filippo. Rinaldo de Ponte Capitan Generale in Spagna contro li mori Andrea Pitanelli, Segretario della Reina Isabella. Buffilo del Giudice Generalissimo del Re Luigi XI. Vito Pisanelli Segretatio e Consigliero del Re Federico IL Roberto del Giudice Configliero del Re Carlo L., il quaie fè dividere la Nobiltà di Napoli dal popolo. Alberico, e Naccarello Dentice portati da Carlo nella sua coronazione in Ungheria. 1386. Cola, e Luigi del Giudice camerieri del Re Carlo III. della famiglis Marramaldo. Vi furono due cavalieri à spron. d'oro. che feguirono al Re Carlo III. Bartolomeo del Doce capital valoroso al conquisto della Sicilia.

Pietro Dentice chiamato dal Re Roberto in ajuto, effendo

An-

Barone ricch, flimo ; e forte.

## Iforia della

Antonio Dentice gran Siniscalco, maggiordomo, e marescial; lo fotto Carlo III. Lucillo Dentice Configliero, e Maggiordomo della Reina Gio? Feulo Marramaldo maggiordomo maggiere di Carlo III. Petrillo Brancia cameriere del Re Ladislao. Buffilo del Giudice Cameriere, e Configliero di stato sotto Ladislao. Bartolomeo del Doce Segrecario, e Presidente di Camera, e Vicario del gran Camerlengo fotto Ladislao. Francesco Dentice Maggiordomo, e Maresciallo comandante di cento sessanta lance sotto Ladislao, e lasciollo nel governo di Napoli assieme con l'Arcivescovo di Conza Purello Origlia, · Benedetto Acciajolo. Francesco Carbone Cardinale. Francesco Brancia Vicerè in Calabria sotto la Reina Giovanna forella di Ladislao. Rainaldo del Doce trè lance tenea al fervigio di Alfonso. Lorenzo Capoano, paggio del Re Alfonfo. Landolfo Marramaldo Configliero di Rato fotto Alfonfo-La famiglia d'Anna Amalfitana gode' a Portanova; in onore di S. Vito, patrizio Amalfitano, fondarono la Chiefa di S. Vito, Innico d'Anna gran Siniscalco di Alfonsol Francesco del Pezzo Giudice. Marco, e Domenico Capuano tengono lance per Alfonso L' Landulfo Marramaldo Card. Jacovo Pifanello Vescovo di Scala. Fabio d'Anna Configliero fotto Filippo IL Fulvio de Ponte Presidênte di Camera. Andrea, Matteo Sabbatino procuratore del Real patrimonio. Riccinodo Pisanello sotto Guglielmo il buono trovati seudici, tarlo in Lecce, il quale offerse duplicato il servigio di terra Santa. Guglielmo Pilanello lotto Federico H. di molti and fi Si. gnore.

Pietro Presidente di Camera. Andrea Segretario della Regina Isabella Vito Segretario del Re Federico, e Configliero Colleterale. Antonio del Pezzo Arcivescovo di Sorrento

**1514**.

**1636.** 

**1**657.

1282.

1641.

| Costad Amalsi. 281                                                                     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bertolomeo de Salerno Vescovo di Liperi.                                               | 7.466 |
| Carlo Pinto Vescovo di Nocera.                                                         | 1483. |
| Cefase del Pezzo Vescovo di Somma.                                                     | 100   |
| Gio: Capitano lotto Alfonfo L                                                          |       |
| Cosmo Setario Vescovo di Ravelli.                                                      |       |
| Gio:Castellomata Vescovo di Policastro.                                                |       |
| Pirro Castellomata Vescovo di Ascoli,                                                  |       |
| Andrea Castellomato della Reina Giovanna I: familiare.                                 |       |
| Rogiero Domino Musco Consigliere del Re Roberto, ed Arci; vescovo.                     | 13042 |
| Tomafo d'Angora Arcivescovo Tranese.                                                   | 1625. |
| Francesco Setaro Maestro Razionale.                                                    |       |
| Giovannella Setorio cammeriera della Regina Giovanna II.                               | 1423. |
| Gio: Castellamato di Manfredi, e Carlo I familiare.                                    | 1262. |
| Gio:de domino musco bis Regens M.C.V.                                                  |       |
| Gio:Setario Maestro Razionale della gran Regia Curia.                                  | 1358. |
| Matteo Castellomato Giudice M.C.                                                       | 1328. |
| Annibale Pinto Capitano fotto il Conte di Popolo.                                      | -3-01 |
| Antonello Domino Musco Capitano sotto Carlo V.                                         | 1540j |
| Gio: Capitano anche di valore insieme con altri di sua fami-<br>glia sotto Ferdinando. | -24-4 |
| Francesco Sfrondato Vescovo di Sarno, e poi Arcivescovo di                             | 15442 |
| Amalfi,ed ultimamente Cardinale di S.Chiefa.                                           | -944  |
| Francesco Setario Signore di Carinola.                                                 |       |
| Gio:Battista del Pezzo Marchese di Ritengo.                                            | -     |
| Giacomo Salerno ora Configliere di somma integrità, e di gran                          |       |
| virtà.                                                                                 | •     |
| Questa famiglia si stima di Salerno, come già è, ma è origina-                         |       |
| a ria di Amalfi.                                                                       | 1630  |
| Ercole Pansa Generale de' Veneziani, che morì in Urbino.                               |       |
| Pompeo Pansa secretario di gabinetto del Prencipe di Stiglia-                          |       |
| no, quando fu Vicerè di Napoli.                                                        |       |
| Pietro Antonio Pansa Fiscale della Vicaria,                                            |       |
| Altri personaggi di questa famiglia legerete nel tomo secon-                           |       |
| do, avendoli voluto trakriver anche in questo primo to-                                | •     |
| mo, atteso che la loro abitazione fecero ed in Amalfi, ed in Atrano.                   |       |
| Molti uomini illustri, e ragguardovoli partorì questa Città, sic-                      |       |
| some appare da questi, e molti altri tuttavia ne produ-                                |       |
| Np ce,                                                                                 | •     |

•

232 IBaria della

ce, i quali se ben non si possono uguagliare a i già detti, nulladimeno ve ne sono adesso de buoni così in arme, come in lettera.

CIVIT AS Alk ALPHI in ore maris sita Amalphisana Diacosis est Caput , & Archiepiscopalis Provincie Metropolis , in eaque
est sundata Cathedralis titulo, & Sac. Corporis Divi Audrea
Apostoli illustrata deposito, quod in inferiori Crypta intus marmoreum, & bene constructione sepulchrum septem circitor pale
mis subsus pavimentum est collacum, elevato super dictum tamulu nobili Altari, electis ornato lapidibus, cu statua anta dicii
Sancti Apostoli magna molis, & insignis structura devota elevgitione, tam ad insam, quant ad reliquum ornatum marmoreum, & picturatum pradicia totius Crypta à Regions Hispaniarum Philippo Ik, & Ilk concessa, ut entat memoria in marmore sculpta, qua bac est.

ANDREE APOSTOLO

Christi per vestigia Cruceus qua Calum investe Ostobusque ejus juvandi findio rorene sudantibus Hispani Reges. Philippi II., ac UI. pietati ejus dicatissimi Rudino Cryptam aranque:

Nitidam in faciem splenderemque confomore imperant Captumque, & evedum spus

Ferdinando Ruis de Costro Catherina Zunica promente: Lemens Consistêns Proregibus.

Et Joanne Alfonso Pierentello Beneventi Comite Prov. D. Petrus Fornandez de Cafro Lemenz Com. Prov. Toto amplemus Animo parentum Regum Calicolum. Gloriam, docufque

Perficit, ac present veneratur D. D. Anno M. DCXIII.

Bs ancia piesate erza Sancium Aposolium, eorum successores. Philippus IV., & Carolus II.. nt cultus venerato spulchro ascrivaretur, annuam pensionem eidem ducatorum 500. super Rezio Archiepescopasu. Salernitano perpetue, & Aposolico concurrente beneplaciso donatunt, ita tamen no tercentum distributentur Camenicis pro quotidiunis officiis, & biscentum applicarentur Altari puo ejusdem manutensione, ac sidelisar per presentem Archiepiscopum Michaelem de Belognacobservatum suit, duna a primo sui Presalatus anna asquand currentem 1724.

predicta annua summa ducatorum biscentum ad angmentum cultus dicti Sac. Altaris applicata fuit cum nobili aris argenti servitio prater ejusdeme Capella paratum, atque illignis picura praservat ionem, ut liber ipse super statu ejusdeme Capella publicis documentis testatur, cujus successorum ad exemplum, banc transmittimus memoriam. In medio pradicti Altaris em parte anteriori adest eneum cancellum, quod claudit testudinatam Aram, in cujus plano intrinseco, e inferiori babetur alind foramen super sepulchrum Divi Andrea Apostoli, coopertum lamitasferrea, seu rotundo ostiolo clauso tribus claviculis, que per Archiepiscopum, ut declaratum suit per Sacram Congregationeme Episcoporum 9. Maii 1704. anno secundo ejusdeme Archieprasulatus, asservantur.

Amalphitanis, & Aranonfibus fuit Blectus ad baut Feelofian regendant, sed quia confecratio went valuit, à Summe Pontifice obtinere rediit an Monaferium men melttendam bec lece putavi, tune Amalshime, utque Atranum Civitutis tit. ad paria decoratutifiquidem apud Atranam liquutur mult: Ecclefin, & puellarum Munafteria , namerat annum Canti Thomas. alind Sancii Simeonis, alind Sancii Archangoli, alind ousya portam Santie Maria de Fentanella , & muon Monachermo Sanctorum Cyriaci , 🏕 Indibt , erant plurime familia Nobiles ut de Auglo, nunc de Alague Auftariccio, Cappafancia, Treglia, Mallana, Platamone, Neapolitana, Consite Maurone, Consise Joanne, & ulie at de via recta, a quo eficue urenne Sanchi Salvatoris usque unus legitur, sed a Pisauis fundatus subversa, g naque tune superfuere Amalphia cum suis recesserunt, adeb. utaibil Civitatis religanm fuerit, popurodum fuit concellus locus aliquibus mantis en Ægypto tranfuedis per Antalphitano mes, ut en [cripturis Epifanii Soldani Ægyptiorum Regis 📆 fera Doctor Franciscue a Purpura de Neapeli accuratissimas nofireram temporum historiographus, & rerum Amalphitana. rum diligentiffmens perscrutator mens amantiffmene, bedie in Atrano luate multi Religiofi vivi literarum profestores geneinduftriofa, & non minus pia, quam fagan.

1130.

Constantinus Rogadons Patritins Revellensis Bline Dente ni, Marci, filii Domini Lionis fundatorts Monaporii Trini caste Monialium Nobilium Ravellenfium, qui Confantinas era fill Epescopus Ravelleufis tanta probationis ,qui mornit dipi ad Ecclefiam Amalfitanum ab eifdem Amalphitanis din fuper spfa alectione attercausibus de ab Atranonfibus toto Claro, de uniqueso populo, ad quane regundam per aliqued temperis accessis ad placandes rivine, sed public fibt à PP. denegate rediet ad farance Ravellensem Ecclefians, abi vita functus sepataus in sepulcare , marmoreo retro chorum à parte meridiei de anno 1150, hifce stporibus, at res Scalentium jacebas, sig res Ravellentium florebant plurima familia benemerite Normandorum Comisum, Dacum, & Doctorum Regis Regerii ob prastata illis servitia, multa receperant apud Apuliam propter que multi Ravellenses recefferunt ad illas parses, ati Caftalderum, Pirentgram, bone Deroga Deo, & alimrum familiarum.

1132. Januar de Pousa Diaconus Ecclofie Salernitane a Clore et dine.

Coffad Amalfi. 285

892:

925.

949,

987:

1029.

nepotis secundum Regium Episcopum aquensem.

Ursus erat Episcopus, cum Amalphitani caperunt Duces Babere ex confensu Constantinopolitani Imperatoris, qui 💇 ipsos decorarunt titulo imperialis Patritii Protospatarii,-Choropelati, Bacti, Sebacti, Pansebathi & tunc corum dition! subastum castrum Stabiens, quod tunc dicitur Civitas Litterenfis ex Prictia.

Jacquintus sufficitur, cujus tempore a Ludovico imperatore tollitur Nenpolitanis infula Capritana , 🚱 Jubiicitur, dominio Amalobitanorum ex corum Priclia.

Constantinus Episcopus sedebat, quando ab Amalphitanis fuit bene munisum castrum Pini , ad tutandum terras Graniani, 🗲 Pimontis, aboccidente pertinentiarum ipfius Ducatus, quod bodie dirusum, ut fertur sub Aragonenfibus factum, ut infrat Decens annis hanc remit Reclefiam, mortem obiit circa athums Domini 960.

Mastalus creditur a cunctis ultimus Epilcoporum Amalphita-960 zorum tempore Mansonis Ducis, qui etiam Salerni Principatum occupavit, quive Ecclesiam S. Maria Majoris adificavit, ut S. Maria Magon sui nominis inscriptione in marmoribus patet, cuius alta- giore un temre consacrată legitur in suo plumbeo figillo,mibi ostenso per Ad-po-sù de' PP. modum Rev. Presbyterum Donatum Antonium Rosam Putrum Gerolmini. Oratorii ab ipso Bpiscopo Mastalo, assistente Joanne Bpiscopo Capripano circa annum 950. dictus etiam Dun Monasterium puella-

Pr<del>im</del>us Archiepi/copus S.Sedis Amalphisana divina miseratione à d. Vrsone Duce, caucho clero, universoque populo eligitur Presbyter Leo Monachus, & Abbas Monasterii, tunc Sanetorum Cyriaci , & Jadibt , nunc S.Maria de Donne supra Civitatem sunc Asrani, a se constructi filius erat Domini Sergii de Comite Orfo . . . Campulo, & confecratus confirmatus a Joanne XV. Pp.indi & 15. die 30. Novembris de anno 987. proùt in anno 965, fuerat datus Archiepiscopus Civitatis Capua, & fimiliter in anno 9. . . Civitatis Salerni . . Leo Archiepiscopus fui t vir Religiofus. . . dirtute perfectus, pater patria, refugium pauperum, conservator bonorum Ecclassa ut suorum temporum singulare exemplar à capciis

rum confiruxit, dotavit, & S. Laurentio dicari fecit.

Astimarur, & pradilectus, & obiit anno 1029.

Secundas Amalphitanus Archiépiscopus asseritur Lauren. uus

tus ibidem Roboalduus consecranis, qui per sen annes, quibus foi dit, amplianis ades Episcopales, & demuns in quadam Camera u se noviter constructa obdornaivis in Donesuo, & suit sepulsus tu sepulchro marmereo, cujus obieus, seu obdornaisio in Donesuo, na credisur fuit ob necessissem bujus Ecclesia deplorata a Guillob, mo 11.

1174.

Dionyfins optimus Aprusina Ecclefia Epifcopus journi wirtute refertus, & praclarus, nedum apud Gualtexium Bpifcopune Panormitanum optimen memorie; sed apud ip sum Regens Guillelmann II. fuit Dei misericurdia electus ad regimen Ecclesia Amalphitana, & totius Provincia tas, & fingulares virtutes, qua nimis flu lin abaut eb tyraunidem Guillolmi I: 👉 infeftantes May 🔒 . Sale ruitani rebelles prater skismen qua. . or . tificum con tra dictum Alecc.III. Dionyfius itaque de Ecclefia Aprutina translatus ad Amalphitanam fuit consecratus apud Anagnum per Alex. HL dum illac Romans e l'eneties Trojane Apulia appulsus rediebat. Unde pallio accepto, capis humilis S. Sedis Annalphitana Brifcopus dici, hic fuit cooptatus a fratribus Episcopis în frata usia Ruvellens in anno 1298, ife Prasul acquistoit oppidum Silipona Beclosa Amalabitane rebellione sequentiam for fan amissum . I sens vineam magnam apud regimnum majus junta anglum, ifio etiam descripfit fines Diacefune comprovincialium, pront ego lesi illa Diatefis Scalenfis factam de anne 11800 a Calefina Ill. de auno 1190, demum fatigatus in regimine fibi commissarum animarum per annos viginti septem obdormivit in Domino de dbw0 1201.

1202.

1. July 100

Matthaus Capuanus vir religiosissimus, & pins, & propterea Clero, ordine, & populo carissimus datur successor prasaco Dionysio bona memiria pradesuncto, qui non poterat ad populum juum concionari sine lachrymis, hujus prasulatus inicio erat tantum Alemiagna SS. Cosura, & Diamani quam nunc dicimus S. Philippi Nerei, & titulus Episcopii etiam a temporibus Mastali nitimus Episcop. erat S. Andrea Aposoli, nt en pramominatis sigilis Mastuli Episcopi, & Joannia Archiepiscopi vidi propriis oculis, sed come Cardinalis Petrus Capuanus Amalphitanus S.R.B. apud Oriensem Legatus tienli S. Marcelli in Urbens redisses a Constantinopolicana Urbe come Estigaiis Corpe-

**FUE** 

Amalphitanos obsessos à Rogeria filio, & ojus locumitemente cum viginti millions Saracemerum, & magna Baramuns commitina, salorum Principum ad liberandum Christi sepulatrum divertentium, sumpto crucis segno cum toto Bourgian messes viententium, sumpto crucis segno cum toto Bourgian messes Nabiles orientem, & ipse secosit ec victim, sed demum sissante inten Nabiles Amalphitanos, & Nabiles Ravellenses orta sucre, demalphitani a Ravellensens cum Rusula classe devicti, qua eccasione uti Magistratus Normandorum iterima proprie distioni subjecterunt, empugnata civitates. Scalarum magne tunc Amalphitanonums asylontalis, fuit Amalphitane reipublice sinis post sociliertatis and nos. Sed adduc visuntur Taremi ipsut reipublice post sociliertatis and socie HT. Pp suit Ravellenseus datus primers Episcopus, Episcopus. Cisos HT. Pp suit Ravellenseus datus primers Episcopus, Episcopus.

Joannes Beneventanne sub sedem Regerio Reger electus ab Agalphitadis: Archiepiscopus , & ductus Acoalphina ibi demo per montes annos sedit, sed posted ivit Romana, ubi a: dicto Innocentio II: fuit consumatus , & accepto pallio consecuatus , & inderevenses, sedit usque ad ann. XX. , & ad honome senematus pervensus cum magno cieri amore quievit in pace , sepultus, in Esclosia S.Vità, ubi sui antocessure crant sepulti.

Maurus de Monte Sergio Successio, qui Abbas erat Santi. Salvaceria Amalphia apud Constantinopolim, quo tempore ebisus dicti Sergii Amalphitanorum reperiebatur; fuit hic declas, & fuit consecratus, & result Juam Ecclefiam per aliquot annos, sed pra nimia fonecinte jam facins inhabitis ad amplins ipsam regendam, reallumpto Monachali babita Politanum (eselfit , ubi in Monaferio & Maria obiit, di Sepultus alt ibidem in Archivia Amalphetana Sacriftia cum licentia: Illufinificato, de Reverendissimi Domini mei Fiderici de Comitibus generalts Vicarii sub-B. M. Archiepiscopo Filonardo, pro ut muna pro tua Illustrissima: Domina reperi banc chartam confirmationis per Alexandrum. IV:prius data, & concessa per olime Dominot R.E. Cardinales legotos, & pracipue per Cardinale Capuanum Abbati,& Monachit Sancia Maria de: Latina Amalphitanorum apud Constantinepolim, in quo Archivio crederens, quod aliqua pulchiera bujus: Ecclefia reperireusur, su verò nen fuerius furata, nunquam vefituta à Monachis per censuras, nt fersure.

Sergius de Ferafalcono-Abbas Sancti Georgii de Airano ab-

1140.

1110.

1.158.

Amalphitanis, & Atranonfibus fuit Blecius ad baut Ecclefian rezendant, sed quia confecratio non valuit, à Suneme Pontifice obtinere rediit ad Monafterium won omittendum bec lece putavi, tune Amalphine, atque Atranum Civitatis tit. ad paria decoratus figuidem apud Atranum liquutur mult : Ecclefra, & puellarum Monafteria, nam erat unum Eun&i Thoma. alind Sancii Simeonis, alind Sancii Archangeli, alind ontra portam Sande Maria de Fentanella , & numm Monacherma Sancterum Cyriaci, 👉 Judibt, erant pluriene familia Nobiles nt de Auglo, nunc de Alague Auftariccie, Cappafancia, Treglia, Mallana, Platamone, Neapolitana, Comite Manrous, Consise Joanne, & aliçat de via recla , a quo eficum areum Sandi Šalvatoris usque unuclegitur, sed a Pisauis fundatus subversa, a naque tune superfuere Amalphia cum suis recesserunt, adebut wibil Civitatis reliquum fuerit , pofundum fuit concellus locus aliquibus nautis ex Ægypto tranfuedis per Ansalphitant met, nt en scripturis Epifanii Soldani Ægyptiorum Regis vofers Doctor Franciscus a Purpura de Neapoli accuratissimas nofirerum temporum hiftoriographus, & rerum Amalphitana. rum diligentissmus persorutator meus amantissmus . bodie in Ats ano suit mult: Religiofi viri literarum professores gene induftriosa, & non minus pia, quam sagam.

1130.

Conftantinus Rogadens Patritius Ravelleufis Fline Demle ni, Marci, filis Domini Leonis fundatoris Monaperis Trinitacis Monialium Nobilium Ravellenfium, qui Confiantinus era fille Eposcopus Ravelleusis tauta probationis, qui mornit digi ad Ecclofiam Amalfitanum ab eifdem Amalphitanis din super infa . lectione altercautibus, & ab Atranonfibus toto Claro, & universo populo, ad quam regendam per aliqued temperis accessis ad plucandos rinas, sed pallio fibi à PP, denegate rediet ad farance Ravellensem Ecclesiam, abi vita functus sepultas in sepulchra marmoreo retro chorum à parte meridiei de anno 1150. hifce 13poribus, ut res Scalentium jacebat, fic res Ravellentium flerebans plurinza familia bewemerite Normandorum Comissim. Dacum , 👉 Doctorum Regis Regerii ob prastata illis servitia, multa receperant apud Apulians propter que multi Ravellenses recefferunt ad illas partes, nti Caftaldorum, Pirentorum, boot, Deroga Deo, & altarum familiarum.

132. Jounnes de Ponta Diaconus Ecclefie Salernitane a Clero or-

dine . & populo Amalphitano eligitur Archiepifcopus Amalphisanns, & detectus Sectator secta per Leonens, uti tunc dictitaba. pur fuit confirmatus. & consecratus ab Anacleto Scismatico. fedis per tres annos níque dùns firmeatus in fede. Petri Innos. II. catholicus Pontifen fuit ipfe Joannes depositus, & coactus redire ad vivendum privato modo ad Ecclefiam S. Marci Salersum, boc tempore a dicto Anacleto confirmatus Rogerius Rem Apulia, & uti ligius Ecclefia invefitus de utraque Sicilia , sed Demoinus Innec, II. obsedit Rogerinus pradianus apud Gallutiam, & propter supervenientiam Gnillelmi filii sum multo milite . & iple factus captious , demam in nuncii factis liberatur Innoc. Rogerius confirmatur Rex , & in fignum directi dominii datur Ecclefia Ducatus Amalphia, fic teffatur Fri Sia. sed Rex,investitura obtenta, promissa non servat; quadere Innos. conquestus apud Notarium Casarem ebtinnit Pisanorum clasfens, qua cum fugavit a Regno Rogerium, debellavitque Civitai ses Amalphia, Scalarum; Ravelli, atque Aturina cum universali classe incendio, & rapinis devastata s, inter que panne : Ba sunc Amalphituna translata Pifas, & inde Florentiam, bodie dicuntur Florentina de anno 1137. die 4. mensis Augusti fuit hac clades talis, ut unuquano de vatero potnerous ha Cimitates refipi∫cere

Joannes de S.Paulo Panormitanns Dinconus datus a Rege electus a clero, ordine, & populo Amalphitano Archiepiscop us 1161. dedicavit in honorem S. Nicolai Pontificis, & Confessoris Ecclesiam, sen Altare, quama a Mansone superiùs diximus constructiam, qua nune dicienr S. Maria Major a presbyteris Gratovii, satis decenter instauratam, ut hisce diebus factum videmens ab anno 1624. & denenne dictus Joannes rediit Panorma, & sub Rege Guillelmo I. obiit, & sepultus in Episcopio Panor.

Robenlaus claris parentibus, natus in Lombardia Canoni cus Panormitanus, & Regii Sacelli Capellanus, vir satis praclarus, vita bonofins, Latinarum, Gracarum, ac Hebraicarum literarum scientissimus, act optatissimus, Deo annuente, sui electus ad regimen Amalphitana Ecclosia Guillelmus I., qui veruit ad recipendum palliam ab Alemandro III. Pp., qui d Gallia reversus, & Siciliam appulsus, Roman regions, Capua mora-

mitano.

1160.

tus ibidem Roboaldune consecranis, qui per seu annos, qui bus so dit, ampliamis ades Episcopales, & demum in quadam Camera u se moviser constructa obdorminis in Domino, & fuis sepulsm tu sepulchro marmereo, cujus obitus, seu obdormisio in Domino, no creditur, fuit ob necessistem bujus Ecclesia deplerata a Guillet, mo 11.

1174.

Dionyfius optiusus. Aprusina Ecclefia Episcopus somni virtute refereus, & praclarus, nedum apud Gualte zium Bpifupune Panormitanum optima memorie; sed apud ip sums Regens Guillelmanns II. fuit Dei misericordia electus ad regimen Rockfia Amalphitana, & totius Provincia tas, & fingulares virtutes, qua nincis flu liu abaut eb tyraunidem Guillolvei I: & infestantes May . rebelles prater (tilma qua. . or . tificum contra dicum Alm.III. Dionyfins itaque de Ecclefia Aprutina translatus ad Amalphitanam fuit confecratus apud Anaguum per Alen. HL dum illat Romam e l'enetiis Trojam Apulia appulsus rediebat. Unde pallio accepto, capit humilis S.Sedis Annalphitana Brifcopus dici, hic fuit cooptatus a fratribus Episcopis in frata utia. Ruvelleuf in anno 1298, i fee Prasul acquistoit oppidum Si lipona Beclesa. Amalphitame rebellione sequentium for san amissum . I tem vineam magnam apud regimnum majus juxta anglum, ific 🗣 tiam descripht fines Diacesum comprovincialium, pront ego legi illa Diacofis Scalenfis factam de anno 11800 a Colefine Ill. de auno 1190, demum fatigatus in regimine fibi commissarum animarum per annos viginti septem obdormivit in Domino de dano 1201.

1202.

5 100

Matthaus Capuanus vir religiossssmus, & pins, & propterea Clero, ordine, & populo carissmus datur successor prasato Dionysto bona memista pradesuncio, qui non peterat ad populum suum concionari sine lachrymis, bujus prasulatus inicio
erat tantum Alemagna SS. Cosma, & Diamani, quam nunc dicimus S. Philippi Nerei, & titulus Episcopii etiam a temperibus Mastali ultimus Episcop, erat S. Andrea Apostolizut eu pranominatis sigillis Mastali Episcopi, & Joannis Archiepiscopi vidi propriis oculis, sed cum Cardinalis Petrus Capuanus Amalphitanus S.R. E. apad Orientem Legatus tienli S. Marcelli in Urbem rediisset a Compansinopolitana Urbe cum Reliquiis Corpo-

fyr

1

The Capitis ejusdem S. Andrea Apostoli ibidens o Patro trans fatus, & cum aliis reliquiis SS.deposuisset apud Amalphiams capta fuit crypta impenfis dicti Domini Cardinalis in anno 1206. Supra quam ipse Matthaus fabricari fecit titulum, in quo corpus Evangelii fecit fibi capellam sub titule S. Matthat Apostoli, & Evangelista, qua nunc est de familea de Afflicto, quibus finitis in anno 1208. dicens Dominus Cardinalis Petrus solenni priùs facta processione concomitatus a multis Episcopis Circum circa plateas didi S. Andrea reliquias transvehi, atque venerari fecit, & denique illas eftentas primam clero, orditt, 👉 populo genuflemo, ac pectora percutienti, misericordiam Domini magnis profusis lachrymis acclamanti reposuit illarü medietatem subtus Altare, unde divinus liquor scatet, qui in dies ligno Crucis in fronte fidelibus datur, aliam verè medietaseds came capite reposait in neuro cheri in conspectu Altaris intus arcam marmoream sericorabeo coopertam, fic repertam in anno 1608. A muratoribus confirmentibus ordin e Philippi II., 🖝 III. Sacellum nova, 👉 regia forma, qua unuc factum videmus-👉 redeundo ad Episcopum Matthaum i se novem èrexit Parez chiales Ecclefias eisdom mandavit, ut fingulis annis celchrardebuissent translationem S. Andrea octava die Maii ad smilitu. dinem transtus S. Matthai, oveni qua potis fuisse latitia fignis, post bac navis quadam Romanorum Archiepiscoperam 'nanfragium fecit junta veterem Dobanam Amalphie, & non legitur, qua em causa tunc suit interdicta Civitas Amalphitana per quinque aunos, & pro ipso interdicio redimendo Capitulum Amealphitanum vendidit multas possessusque ad valorem unciarum centum, demum accessit ad Concilium Lateranense. colebratum per Innoc. III. ubi in exitu propterea nunguam fimilem copiam Cardinalinne,Patriarcharnns,Archiepiscoporum,Presulum, Abbatum, Gratorum,& aliorum fuit pressus taliter, quod obiit auno 1215. Reperitur quod in auno 1202. Sub Octone, qui Regnum occupaverat contra Federicum IV. dicins Dominus Cardinalis Capuanus fecit inter alia canonicam fab S. Petri in loco dicto di Tecnulo, quem lecum pro juribus S. concessit dicius Arch. Mattheus cum consensu Capituli de anno I 17.6 dotavit Scho . . ii dem Dominus Cardin pro paeris . Amalph. & Atranenfibus apud N.Sergi.de Amo-THESS.

is:8.

Joannes Capuanus filius Demini Joannis fratris gerindui dicii Domini Cardinalis Peeri filiorum Domini Landulphi filii Domini Cardinalis Peeri filiorum Domini Landulphi filii Domini Mantonis, filii Domini Landonis Comitis de Prata, successis Domino Matthao in Archiepiscopio Amalphitano sub Honorio III. Quo tempore Federicus II. Imperator, & Sicilia Rencepis Ecclesiam Romanam venare, ejus Patrimoninus, pradando spititualia fibi usurpando, de Episcopalibus, caterisque beneficiis, Dignitatibus, & rebus Ecclesiasticis uti propriis disponendo, qua de resuita a Gregorio IX, accommennicatus, împerio, & Reguis pridatus suita, tunc regumo Saracenis plenum, data Nuceria buic

Sanchum Fra Ducatui finitima ilhis ad evitandum , ac tota Italia divila in Assista Guelfos, & Gibellowes sub boc Presule; quadam possessiones hospi- apud Ebulum non modici redditus concessi per dicum Carditio latus ex- nalem Petrum supradicia Canonica pratendebantur inter Mocepit loannes naces Cavenjes, & alies de Fossanova, & cansa delegatus erat an-Dominus Archiepiscopus Salernitanus, cui dicius Honorius de no , dum San- anno 1 220.rescripse , ut sub bec prasule erat Episcopus Scalen-Apostoli sis, Dominus Matthaus de Flicto filius Domini Bartholomeni de Andrea vene- Flido Regii Secreti Apulia , qui ex commissione sibi facta à Ferationis causa derico Imperatore, & ejus filio Herrico Regibus mist de anne Amalphim ve- 1228. literas immunitatis omnium Chricorum Amalphia Scanisset, ubi cœ-larum, Ravelli, & Atrani in confirmationem aliarnus literanobium Joan- rum Rogerii, Normandi Ducis, quod dici Cleri fint, & effe peradivutus petur debeant securi, & quieti ab emni datio, ab omni angaria, nis. eleemolynis co- ab omni redditione adjutorii, vel aliarum rorum, nec de condidit, quod ad- trario unquam a Regibus requiri possint.

huc extat visi- Gualderius Episcopus Alatinus ad Amalphibanam Sedemtur in eo cella, transfertur per Innococ. IV., & sub Corrado IL reperitur in libro in qua per bie. Monialium Amalphi num. 407. anno 1256. sed fertur mornium ipse San-tuus anno 1258. bic advertendum, quod supradicio Joanne Catus degit sut puano defuncio, Federicus inincicus S. R. E. reddiens Ecclesia ajunt) nonnul. Amalphia tenuit de illis ad libidum disponendo usquad die me laque miracula sui obitus de anno 1250. a quo tempore Innoc. IV. a Baronibus ad patravit. Regnum vocatus cepit pro suo jure disponere, & vecavit dicum

Gualderium quo tempore per quondams Dominums Pesrum Capuanum filium quondams Jacobi legatur, Caftanesum Capellanis Altaris Subcorporis, us in dicto libro Monialium num 407.

Philippus Austariccius Archidiaconus Amalphitanus filius Domini Sergii suit creatus Archiepiscopus Amalphitanus,

Cofta d'Amalfi. 293

Alex.17.de anno 1258 sed de Regno Altercantibus dicto Aleccandro, & Manfredo filio spurio prafati Pederici non valuis Philippus redditus percipere fiquidem illos percipiebat Joannes a Procita Marchio Framunti a Maufredo Prapolitus usque ad annum 1266. quo, interempto Manfredo, ad Calorem Beneventi flumen per Carolum Andegavensom novum Apulia Regem auvilio Guelforum, quorum aquila rubea fignis erat Bartholomaus de Plicto de Scalis , featim Philippus accessit ad suam sedeme, ubi erigi feçit Campanile mira altitudinir Campanane magnane in o reposuit, ampliavit Archiepiscopale Palatinus, Cameterium confirmis, mitram, & vestimenta aurea dono..... Prandium inflituit, toto Clero sua Diocefis in die translatiovis iste Praful de anno 1269. eum consensu multorum Patreworum univit Monasterium puellarum Sancti Angeli apud Atravum, & Sanci . . . Monasterium Monachorum S.S. Cyriaci, Judith indè dis. : . . ad-Sancham Mariam de Fontanella, & de auno 1271. dimissis Mon . . illud univit disto Monasterio S.S.Cyriaci, & Jul., & inde n. sau. S. M. de Donne, cum onere faciendi. pis . . . . . transt.SanAi Andrea.

Philippus utig; Austariecius nil reliquit omissum, quo patria prodesse potnisset sub tempore jam legitur, consuetudines Ducatus Amaphia in 26. rubricis in scriptis redactas de anno :1274. anno Regis Caroli I.die ultimo Octobris indict. z. per Damianum Linguarium Judicem , & Petrum de Felice publicum Notarium caram ipso Domino Philippo Archiepiscopo, ac nobili viro. & sapienti Judice Joanne Austariccio Syndico Civitatis Amalphia ad relazionem Domini Andrea Capuani Canzoris Demini Joannis Bandiani , Domini Bernardi de Comite Urto , Do-Mini Regerii Cappasanta, & aliorum 12.virorum. Notandum samen quod sub Manfredo non dum Philippus confirmatur ab Trbano IV fuit creatus Archiepiscopus Amalphitanus Domiminus Bartholomaus de Pignatellis eques Nespolitanus, qui sali dignitate infignitus fuit missus Gallias cum aurea bulla investitura Regni Apulia ad Ducem Andegavia tunc Carolum fra: trem Regis Gallia Ludovici Saucii, ut refert Carrafa in hifteria Neapolis, sed creditur nunquam Rechfam hanc poffediffe sub Philippi temporibus Cefarius de Alaneo Archidiacomus Amalphitanus erat Archiepiscopus Salonnitanus, qui fertur obtimui∬€

riunisse a Manfredo unudinas Salernisanas post fostane 'S. Mai. thai, & Amalphitanas in principio OSobris,& chias in fine Norombris, ut his versibus continetur.

> Quilibet his scite, his unudine habeutur in auno. Dat his quinque dies October sit sibi quartus. Primus, & extremes sibi tres dabit inse November. Ille December erit qui primus dat sibi binos.

Qui Cesarius obiit anno 1262. O sepultus in Sepulche marmoreo junta portane magnam aream. Philippus non tam de Patria, quam proprie Ecclesia satis benemeritus plenus aunis, o virtutibus decis a lite aquaductus a Fontanella inter Moniales Santi Laurentii supra Amalphim, o S. Marie de Denne supra Atranum, obiit 1. Februarii de anno 1292. unno 7. Caroli II., o sepultus in Sepulchro marmoreo, unuc de Assistic.

1461.

Urbanus IV. de natione Gallorum tempore Regis Manfred melfs Bartholomeum Archiepiscopum Amalphitanum, ut Regens Carolum ntrinsque Sicilie de familia Angioina investires, qui tunc temporis erat Comes in Florentia, ac frater Sancti Ludovici Regis Francorum, pront exhistoria Siciliana anctoritate, il Buon figlio lib. 7. nn. 261. Franciscus Sfandratus Cardinalis T.T. Sancte Anastac Archiepiscopus Amalphitanus, & Epistopus Scornoutis anno 1944.

1294.

Andreas de Alaneo fit sue Patrie Archiepiscopus a Nicolas W.fub Rege Carolo II. Qui flatim mirifice fecit ornari Cryptam. in qua recondita sunt offa Sancti Andree Amalphi picturis , 🖝 Bellis in commessuris, item cu Cancellis marmorois circa altare cum Choro, & portis ornatissmis, qua omnia visafuerunt; usa: ad annum 1608. quando sublata occasione novi ornatus are Regis Hispaniarum; bujus Presulis tempore cepit scatere ab offidus predicti Mauna comuniter dicta quod reperiatur uti ros in argenteo Cratere. Unde sumitur dandum insirmis, variisque Adelibus devotis ad flatum venientibus, ip/e etiam ne dum frontispitium templi, sed etiam majorem Cupulam plaribus figuris Sanctorum porfidericis, aliifqtapidibus diverfis coloribus ermati, vermicularique mirabili opere fecit, ipfamque Beclefian duabus mitris gemmatis valibus argenteis, ac Sericis anioque vontentis indumentis ditavit, bujus tempore Anealphis cum adjacentibus multa damma passa a classe sicula Rogis Tideri-

É

Costa d'Amalfi. 29

Prima dedit nautis usum Magnetis Amalph.

Andres de Alaneo temporibus adinventus ujus busule, & inde Provincia hec principatus citra utitur dicia busula prò inseguibus, dinimus etiam leges maritimas ab Amalphitanis. Cimpilotas, & non immerità cum tam gentista navigaverit pemetraverity usq; ad altimas crientalis litoris partes.

Unde polisa, & divitias rotulerunt. & quod mirabile vifu transvehebant columnas, marmoreas, qua tèmegrandes,& potins animus obsupescat , quam quo fint mode ad Montes Scala-. rum, 🖝 Roudi raptas judices in Ecclefia Sancti Eustachii Papronatui mee Pamilie, ascriptus est lapis Civitatis. Smirnensis apud Afiam Minorem preter columnas visu dignas, & propterea. won miretur, qui videt Alas Arfenalis in litore Amulphitane; esolemque ceptam a quodam Cardinale Caduano. Obiit Andreas: anno 36. sui regiminis, & sepuleus in honorificentissimo Sepulcbro sue Capally in ala S.S. Cosme, & Damiani, bic non omittendum putavi,qued fortur Colestinum V. apud Montem Cafinum de en-20 1294 creasse Archiepiscopum Amalphitanum quendam Audream Sparanum de Tramunto, qui utique alium non babuit, mam ista de Alaneo vere suis Archiepiscopus per 36. annos, egowtique credo Apogriphas paginas circumduci, nam facile est scribere Andream de Alaneo, & Andream Sparanum, pro ut inferiet Berte Raimum de Alaneo, & de Majo.

Landulphus Caracciolus Bques Neapelisaune Monachus Ordinis Minoram in emni scienzia eruditus, & small moribus disornatus sis Archiepiscopus Amalphitanus sic instante Ludovico Terentino II.viro Regina Joanna 1. à Ioanne XXII. p.p. iste propuis sumptibus secit cherum Magnum, reliquum pauperibus

Iforia della 296

grogavit, pro quibus alendis sape ipse ezebat, erat vir bona San-Elaq; conversationis, quare ab omnibus Sauctis reputatus de pos annis defunctus 15. obdormivit in Domino, & sepultus in to cillo marmereo versus occidentene in Capella de Carlonis relictis suis eruditissimis scriptis in Sacra Amalphi :

Paulus Laudolpho successit, de que nil invenio, penitus se lum dicam hoc tempere Reginam Joannam Primam, ac Ludevie cum ejus secundum virum alienasse bunc Ducatum in . . contra formam privilegiorum Amalphitanis plaries curcessorum, illico uti nullam,& irritam fuisse revocatam a Clom. VI, & Innoc.Vl.refert Frictia.

1354

Petrus Paulo datur successor de Capuanis Amalphia, cujus tempore creditur Amalphim advenisse B. Brigida mulier en sauguine Scholarum reguum Svetia Principum orta rediens ab Hisrusalem ad visitandas reliquias Apostoli. Andrea , prout a De mino legi figuificatum fuerat in revelationibus , quas cupit babere ab anno 1344. qua ivit pofimodum Romans, nhi de anno 1272. ebiis, & migravit ad Dominum de ifto alind nen legisur defunctus fuit in Capella nunc de Afflicies juuta alind Archid. piscopum Austriaci die 17. Januarii de anno 1361. post cujun obitum leguntur a Ciputulo Amalphitano electi quatnor Ficarit: Ill. Andrea Ricaulus Decanus , Philippus de Judice Causer, Joannes de Mallanis Canonicus, & & Lucas de uicus N. Beneventano de Amorusso, bisco temperibus venis A malphim Rex Ludovicus II. vir Joanne I. ad vifitandam poliquias S. Andrea , & inde Salernum en cofto.

**3362.** 

Marinus de Indice familia de Comite Maurone, prius dima Amalphitanus Civis nobilis sub Urb.V. regebat Esclefiam magm cum rigore fertur uti corpore pinguis, ita animo iracusdus , suos subditos prater jus animo parum paterno insequebas sur,a monialibus blasphemabatur , propter nullane curam quana de illis babebat, & ipfe de blasphemiis latabatur absens. Prea Sterea plus illum pinguescere. Attamen aulam palatii marname priùs coopertam pilastris reparatam, tesaudinens comm lari fecit, coeperiri etiam fecit vias, & plateas Amalphia, ne ex cursu aquarum discoperto Civibus aliqued obvecii superfin iffet . Deinde defunctus wenfe Julii ann. . . . fepelisi voluît in porta Chori sub lapide. vbi effigits, & infiguia. quaf consumpta visuatur bujus tempore leguntur Canonici Cardina

. .

**7343**.

#### Coftad Amal fi. 297

**les Amalphia de ann.**1369.

Joannes Alter Capuanus Archiepiscopus Amalphitanus le-1375.

gitur. Sergins Grisowus Patritius, & Episcopus Ravellensis anno 1274.posea translatus ad Archiprasulatum Amalphta de ann. 1287. Frater erat Domini Angeli Gtisoni legum Doctoris, & Magua Camera Locumtenentis Subaliatu Regina Margharita magris Ladislai, & Cardinalis Angeli tit.Sancti Laurentii in Damaso, hic fabricis annit Archiepiscopi Palatium, & obiit de auno 1298 de Mense Angusti, & creditur sepultus in Episcopia de Jua familia de Afflicis.

De Nicolao Archiepiscopo nil scriptum, nam in Regno

vigebant bella inter Ladislaum, & Andecavenses.

Paulus Archiepiscopus, nec de boc , nam multa mala erant

in hoc Ducatu per bella, & partialitates.

Bertrannus de Alanço frater Bernucii de Alaneo Nobilis 'Amalphitanus,a Bonif.lX. creatur Archiepiscopus, qui & Egubineufes, & Famansauns fuit Episcopus, sem annis Ecclesiam erewit, post modum obiit, & sepultus in medie Charisuh marmore, ubi ejus effigies videtur, & ejus flatus, & obitus legitur

infrajcriptis verbis.

Robertus Brancia Amalphitanus Patritius ab Ecclefia Surventina fuit ad banc translatus per Joannem XXIII. qui & pauperum, & Clericorum, & Jua Ecclesia benefactor fuit multes redditus douavit; & pro miss, & Auniversariis cele-Braudis, & pro lampadibus acceudendis , & pro candelis populo dispensandis in Purificatione fingulis annis, & demum decrepiza atatis factus, morbo epidemia obiit confecto testamento in Chero coram omnibus , & sepeliri neluit junta fontem baptismalem sub lictoreto de Musaico, cujus tempore Rex Ladislans factus adultus movis bellum contra ipsam Romanam Urbem, quam denique cepit, & dominatus est. Qua de re ab anno 1408. msque ad 1214. conflituit in Regno suos Vicarios Generales Archiepiscopum Consanum, Currellum, Grillam Protonotarium, Berardum Zurulum Comitem Montis Nigri, Leonardum de Affli-Zo de Scalis Canonicum, 👉 Franciscum Denticem Senescial lum de Amalphia.

Andreas de Palearea Nobilis Salernitanus (ub Martino F. factus Archiepiscopus Amalphitanus, qui cum mustas lites cum

Pр

Amal-

1410

1389.

1395

1300

1402.

I 424.

Iftoria della 302

Montilio Rossinus, Rossino Filonardus, Filonardo vero, sue? cessit Dominus Jacobus Theodorus Illustrissimus siquidem Prasul electus, in alia pagina, Deo adjuvante, dicemus, Jacobus Theodorus dum vinisset Ecclesiam Amalphitanam fere per annos decem gubernavit fuit translatus a SS. Urbano VIII. ad Ecclefiams Perlicensem ejus patriam, qui suffultus fuit a pradicto Summo Pontifice Urbano VIII.

1625. Seminario.

1625.

Matthaus Granita Salernitanus, sed per prius Episcopus Costui fondo il Cavensis, qui vita fundus die 40. Maii anno 1308. in Civitate Salerni, cujus cadaver fuit perhonorifice sepultus in Neapolisana Ecclesia Salernitana, in qua etiam fuit Canonicus Cardimalis.

1638 dopo 10. anni

se di Etruria.

1649.

Die verò 25. Nevembris ejusdem anni fuit relatus Ar-Costui celebro chiepiscopus Amalphitanus per prafatum SS. PP. Urbanum VIII. un Sinodo nell' Angelus Picus Crentinus Illustrissimus equidem Arcrebipraanno 1639. nel sul, & vigilantissimus Pastor, qui die 19. Decembris pradicti giorno di S. anni 1638, ponti icaliter ut moris est in Ecclesia S.Jacobi Ter-S.Lucia, ein- ra Majori indutus pervenit, ut moris est, ad maritimam bu. grandi il Semi- jus noftra Civitatis, qui explosis omnibus tormentis bellicis, nario, il quale campanis dista Civitatis pulsantibus fuit honorifice receptus a toto Clero saculari, & regulari concurrentibus omnibus Civibus palso alla Chie- prafata Civitatis, & aliarum Civitatum, & Terrarum convicifa Mininiaten- marum sub baldachino delato per Clerum sacularem.

Stephanus Quaranta, qui Constantinopoli dum illuc Apofolica sedis legatum ageret, ab Ecclesia S. Andrea Amalphitanorum Amalphim delatus, & summo cum onore conditus fuit in eadem Ecclesia Juper Juum monumentum inscriptum his verbis

D.Stephanus Quaranta Neapolitanus ex antiqua Neap.familia, In praclara Theatinorum Religione S. Theol. Doctor, & Lector Neapoli

Tribunalis S. Officii Confiliarius Roma SS. Congregationuns Eminentiss. Card.

S. Officii Qualificator,

Bt Apostolicus Examinator ab Innocentio X. de susceptione pro Ecclefia

Laborum, Amalphia Archiepiscopus creatus Andreani Templi hujus decori impensus. Sacram Turrim Campanis jam collabentibus fornicatis Abun.

# Coftad'Amalfi. 299

Neapoli in Ecclefia S. Joannis ad Carbonaria.

Joannes de Nicolinis Nobilis Florentinus a Sixto IV. creatur Archiepiscopus Amalphitanus de anno 1475. tandem cupiens 1475.

Ecclesiam Vintimilia tunc vacantem resignat in manus ejus 1483.

Pentisicis Sixti IV. Amalphitanam, qua dimissa, & secunda Fra Pinto non obtenta, vitam privatam cogitur ducere, sequenti de A Staivano dell' malphia proviso, qua ex re doceant omnes sape enim hac acci- ordine d S. dunt, plurima exempla deberent jam sufficere pro instruendis Benedetto Abambitiosis, qui principibus displicent, dum concessis non con- bate di S. Matenti, majora appetunt, butisque carent.

Andreas de Cuncto tunc Commendatarius bospitalis olim di consenso d' confiructi per quondam Dominum Cardinalem Petrum Capua- Andrea Arcino in Civitate Amalphis, ac item Episcopus Minorensis, sive Re-vescovo zenensis ad Archiepiscopalem Amalphitanam Eccesiam electus 1485.concessit precibus Joannis de Cuncto Nepotis apud Dominum Antonellum territorium cu de Petruciis de Aversa Secretarium Domini Regis Ferdinandi I. nemore 🔒 & a Sixto IV.hic reficit teclum Alemagna SS.Cofma, & Damia Crypta situm ni, ubi ejus infignia videntur, fecit etenim Prafepium dignum in majori diequidem a cunctis videri, depingi etenim fecit bistoriam San-strictu, Fratri Bi Andrea, nam alia Archiepiscopi Austaricci jam evanuerat; Gabrieli reperitur iste prasul pluries testatus ad pias causas pro defunctis, Cennamo de ab intestato decessit, vigore inveterata consuetudinis legitur Majoro, qui etiam Homagium iph prasitum per omnes Clevicos sua Diece- heremitica vicefis, & aliqui ex suis suffraganeis fuere suspensi, ex quo uti te- tam ducere cu nebantur, non comparuerant in festis tam Natalis, quam trans- piebat ad Eclationis Sancti Audrea Amalphi , ifte reformavit Confraterni- clesiam ædisisates disciplinantium Sancia Maria de Scancarellis, & San candam Sa Marie supra portam Litoris dictam de Sandala. Demum vocabulo S. obiit die 27. Decembris anni 1502. & sepultus juxta suum Pre-Macia fepium in sepulchro marmore fieri curato per suum Nepotem Avvocata pro Joannem Cuntum de Tramunto de anno 1287. initium habuit qua concessio-Ecclesie S. Maria Advocate in Monte Phalesio. promilit

Thomas Regulanus Neapolitanus Secretarius Regis Ferdi- idem Fr. Ganandi ll. opera magni Capitanei Consalvi de Cordua fuit ad ta- briel una libra lem dignitatem assumptus, hujus tempore Majorenses fecerunt di cera nella suam Ecclesiam Collegiatam obtento a Sede Apostolica Preposito Pasqua di Rein Pontificalibus indumentis, favente illis Domino tunc Cardi surrezione in nali de Sancto Giorgio sexannis sedisse legitur, & demum illam perpetuo per resignasse in manus Julii 11.

Pp 2 Joan- 1504.

100

1510.

Joannes de Medicis Florentinus adolescens fuit creatus Cardinalis ab Innoc. VIII, ab Alogho IX. Rege Gallo creates Ar-. . cui fuit a dicto Julio II.PP.com-Chiepiscopus Ecclefic mondota etiam Ecclesia Amalphitana, cujus se in scripturis di-Cebat in temporalibus, & spiritualibus perpetuum Administrate rem, & Pastorem, & hoc usque ad XI. diem Martii anni 1513. qua ipse assumptus ad Summum Pontificatum in locum pradefuncti Julii II., & fuit dictus Leo X.

15132

Robertus Cardinalis tit S. Anastasie Navetensis de Brittannia fui a Leone X. creatus Archiepiscopus Amalphitanus, qui tandem sum renunciavit.

Antonius de Baristariis de Senis Abbas Saucti Galgani de 1514. Costui tosse la Senis ordinis Cisterciensis babuit bauc Ecclesiam, quam de audignità Vesce- no 1516. renunciavit, & codem auno obiit Rome . & sepultus est vile di quel in Ecclesia Sancte Marie Jupra Minervam ante cratam ferream Preposito tro- tit.dicte Eccleste bic fereur fecisse declarari Ecclestava Majorenvosti nel Con-sem cum suo Preposito non esentam, sed subjectanz Metropolitioil. Lateranen- Ce Amalphie: & erat ejus Vicarius Dominus Igannes Cafabinus se celebrato da de Neapoli.

Riulio II., e da Theone X.

Laurentius Piccius Cardinalis tit. SS. Quatuor . . . . Eleren, tinus banc Ecclefiam per anuum administravit.

1517:

Hieronymus de Planca etiam Florentiums dicebatur electus

1518.

Archiepiscopu: Amalphitanus, 🗢 ejus Picarius dicitur Bo.

1519.

Hieronymus de Granderonibus Senenfis a Leone X creatus Archiepiscopus sue Ecolesse certe benemeritus, signidem a prime auno sui adventus incepit revelare illa cum pilastris quatratico & sidem Chorum antiquum a Landulpho factum in fragmentis redactum, sed quia licigia quedam habebat cum subditis, dato a Sede Apostolica Episcopo Capritano, qui ipse translatus suit ad Beclefiam Provincia Senenfis . Hie Afflictorum fatis beneme ritus, nam Dominicum militem creavit auchoritate Imperiali, qua-Fruebatur , etiam Capellas San Ti Eustachii isto , & San Ci Joannis Domino Gabrieli, & Sancti Blafii Domino Euftachie, & Ab. bati Andrea filii Domini Seronis , qui inter patritios coeptar tus.

1530:

Ferdinandus Annius Cavenfis Episcopus Calinenfis a Chm VII. Eccle fram Amalphitanam obtinuit, sed ortis inter ipsum, de Antonium Piccolomineum Dacem jurgiis, translatus fuit ad: EcclefiamBovinensem fuit ab boc prasule compositus liber reddi;

SHAME.

Costa d'Amal fi. 301

Sanno tane mensa Archiepiscopali, quam mena Capitularis, ac omnium Ecciesia Capellarum benesiciorum, Monasteriorum, &

Conventuum Amalphia, & Diacefis.

Alphonfus Oliva Sacrifia Summi Pontificis creatus Archiepiscopus a Paulo III. in locum prafati Ferdinandi sub hoc eodem
Pontifice dignitas. Archidiaconalis dote carens, fuit dotata a
Dimino Massentio Bonito, matre mea matris plurium oppidorum
regulo, & affecta de jure patronatus sua familia, qua de causa
cum casus accidit, ipsi ad cam prasentare contendunt. Fuit de
anno 1540.

Eranciscus Sfrondatus Comes Mediolanensis creatus dum erat Episcopus Sarnensis, suit Archiepiscopus Amalphitanus, de posmodum factus Cardinalis a Paulo II. qui dicebatur Cardinalis de Amalphia, de Amalphitana Ecclisca perpetuus commendatarius, nam etiane Caputaquensis Ecclesia Episcopatum obti-

muit.

Tiberius Crispus Cardinalis S. Ecclesia Agatha a Paulo in-Archiepiscopis sit Amalphitanis, supra portam cujus Ecclesia ejus insignia videntur, & ejus Vicarius Dominus Joannes Nicolaus Cutillus Protonotarius Apostolicus.

Maximus de Maximis a Pio IV. apud Conc. Prid. creatus.
Archiepiscopus Amalphisanus nohilissimus Patritius Romanus.

Marcus Autonius Bozzutus Neapolitanus Archiepiscopus Amalphitanus Eques dignissimus, & Germanus Cardinalis

Bozzutus vir. Illustrissima memoria.

Men.

Istoria della 302

Montilio Rosinus, Rosino Filonardus, Filonardo vero, sue cesse Dominus Jacobus Theodorus Illustrissimus fiquidem Prasul eledus, in alla pagina, Deo adjuvante, dicemus, Jacobus Theodorus dum vinisset Ecclesiam Amalphitanam fere per annos decems gubernavit fuit translatus a SS. Urbano VIII. ad Ecclefiams Perlicenjem ejus patriam, qui suffultus fuit a pradicio Summo Pontifice Urbano VIII.

1635. Seminario.

se di Etruria.

1649.

Matthaus Granita Salernitanus, sed per prius Sepiscopus Costui fondo il Cavensis, qui vita fundus die 40. Maii anno 1308. in Civitate Salerni, cujus cadaver fuit perhonorifice sepultus in Neapolizana Ecclesia Salernitana, in qua etiam fuit Canonicus Cardinalis.

Die verò 25. Nevembris ejusdem anni fuit relatus Ar-1618 Costui celebro chiepiscopus Amalphitanus per prafatum SS.PP. Vebanum VIII. un Sinodo nell' Angelus Picus Crentinus Illustrissimus equidem Arcrebipraanno 1639. nel sul, & vigilantissimus Pastor, qui die 19. Decembris pradicti giorno di S. anni 1638, pontificaliter ut moris est in Ecclesia S.Jacobi Terra Majori indutus pervenit, ut moris est, ad maritimam bu. grandi il Semi- jus noftra Civitatis, qui explosis omnibus tormentis bellicie, natio, il quale campanis di la Civitatis pulsantibus fuit honorifice receptus a toto Clero saculari, & regulari concurrentibus omnibus Civibus dopo 10. anni palso alla Chie. prafata Civitatis, & aliarum Civitatum, Terrarum convicifa Mininiaten- narum sub baldachino delato per Clerum facularem.

Stephanus Quaranta, qui Constantinopoli dum illuc Apofolica sedis legatum ageret, ab Ecclefia S. Andrea Amalphitausrum Amalphim delatus, & Summo cum onore conditus fuit in eadem Ecclesia luper suum monumentum inscriptum his ver-

bis

D.Stephanus Quaranta Neapolitanus ex antiqua Neap.familia, In praclara Theatinorum Religione S. Theol.Doctor, 🗢 Lector Neapoli

Tribunalis S. Officii Confiliarius Roma SS. Congregationums Eminentiss. Card.

S. Officii Qualificator,

Bt Apostolicus Examinator ab Innocentio X. de susceptione pro Ecclefia

Laborum, Amalphia Archiepiscopus creatus Andreani Templi bujus decori impensus. Sacram Turrim Campanis jam collabentibus fornicatis Abun.

1625.

# Costa d'Amalsi. 303

Abunde reparavit

Cemeterium marmareum offibus decentiori in loco depositis

Religiose, instaurat.

Sacriftiam suppellectili sacra cumulavit Gemmatis Mitris dicavit, mira rerum dispositione ornavit S.Cryptam Choro ampliato, adeoque constructa Maxime illustravit.

S.Bafilicam ara maxima, & Icone bonorificentius
Situatis parietum binc inde pictura magnificentius
Annotata Sanctissimis Reliquiis auctis,& Iconis
In medium decentius translatis
Sanctiss. Eucharistia in altero a dextris sacello
Reverentius collocata

Archiepiscopalis Sedis throno commodius dilatato
Conspisua decoravit

Zundem prius Passor viventium memor Mort norum non immemor

In hac Metropolitana Ecclesia montem

Bro animabus juvandis Sanctorum, & salubriter erexit

Archiepiscopatus sui anno primo, secundo, & tertio

Dignitator, & Canonici Amalphotani

Archipresuli suo in eternum memoriale

Successoribus ejus in perpetuum exemplar

Hunc lapidem posuerunt.

Anno Domini M. DC: 11L.

Cajetanus nobili. & vetusta Neapolitana progenie de Miro-Ballis, Clericus Regularis Theatinus S. Theologia olim Le-Bor, & post varia munena sui Ordinis in Urbe Procurator Generalis, & in Apostolicis Congregationibus S.Ossicii qualificator Ordinis. & rituum Consultor, suavissima praditus prasentia, mostransque dicendis Archiprasul in boc throno.constituitur, in quo jamdiu eum pracisserat Nicolaus gentilis suus die 27. Desembris 1679, cujus brevi tempore virtutes aquavit, obiitque ad juperos die 8, Sept. 1681.

Simplicius Caravita successit Cajetano anno 1682. Neapoli natus a nobilibus parentibus genitus , qui fuerunt D. Thomas Consiliarius S. Clar ordinis S. Jacobi , Domina Al ogsa Sersale Nobilis Sedilis Nili.HicEpiscopus omni genera virtutum. praclarissimus fuit, sunt enim tot, tantaque ab codent em inenter gesta, ut cujusvis eloquentia in e jus laudibus desiceret nibijonsiuns in bac scriptione vos scitis, quanta fuit ejus virtus.

D. O. M.

Illustrissimo, ac Reverendissimo Domino D.Simplicio Caravita Archiepiscopo Amalphiiano Cassinensis Religionis Alumno dignissimo,

> Singulari pietate, integerrima Fide, Incomparabili erga pauperes charitate Ita pradito;

Ut pares paucos,
Superiorem babuerit neminem;
Qui cordis fimplicitate,
Vigilantia, prudentia, summaque doctrina;
In sui sibi commissi gregis regimine

Compicums,

Jure maximo Simplicius est appellatus,
Qui Templo sacra supelectile
Magniscentissime locupletato,
Vitreis senestrts singulariter exormato,
lunumerisque muneribus acto,
Ut aternam sibi in Calis domum parares,
Hoc in terris ex marmore sacelsum

Divo Bezedicio Erezit, dicavit.

Capitulum Amalphitaunm loc in luum Autihitem Ameris mee

Hoe in sum Antifitem Amoris monumentum Posuit

Anno a Partu Virginis M.DCXCVI.

Michael de Bononia Episcopus antea Esernieus Ecclesia quam triennio aute ob aeris gravitatems dimiserat Amalphitand ovili praesse jusus est 4. Martii 1701 alevatus a Summo Pontisco Clemente XI. & statim summ animum, omnesque suas vires erga suam Ecclesiam Cathedralem direnit, & qua prins adhac erat sub tecto inordinate, ac inornata structura cum radibas, & incultis Altaribus potinsquam Capellis constructa, tandem gravi labore, ac inemplicabili empensa, corroborațis ețiam funda-

### Coftad Amal fi. 305

mentis, atque funditus omnibus extrudis Capellis sub amatis laquearibus, & cam tribus regulatis navibus ad nobilem, & modernam formam fuit reducta, sicque formosam entructama Sponsam sacris vestibus, imo argenteis supellectibus apprime ditavit, prout sequens Mnomosynon ad perpetuum grati animi sestimonium ab eodem Capitulo ejusdem Ecclesia en marmore

confedum oftendit.

Hospes accede: Quidquid magnifici in hac Divi Audrea Bafilica stupens aspicis, munisica benesicentie D. Michaelis de Bologna Nobilis Neapolitani glim Clerici Regularis Theatini, poflea lserniensis Episcepi , nunc vigilantissimi Archiepiscopi Amalphitani mirificum est opus. Templum boc antiqua, ac inordinata dispositione confructum funditus renovans ad egregiam, quam vides, majestatem redegit; Aram maximam columnis erectam marmoreis, emornatam crustis in media testudine infigui pictura, au roque ditatam contexit, ac duplici hinc inde lapideo, & inciso communivit suggesto, a dextris dissecto monte. pro Santissimo servando Sacramenoo amplum Sacellum, & a sizifiris magnifico aperto adyto chorum ad psallendum ex nuceis confectum sedibus, organo, & Sacrario construxit, in utroque Altaris latere duas lipsanothas fieri fecit, ibidem Sanctor um Reliquias ex Ara majori traslatas collocavit, emnia Sacella in utraque ala picturis, columnis mirè ornata a fundamentis eremit (Suppetiis pro quinque à Patronis acceptis) in aliud ex Porphyrite lustralis aque transfulit concham suspice lacunar nova dicatum luce mirando autatum calamine nobili infignitum pi-Eura , tabulato refectoque tecto defensum . Parietes circumspice marmorata dealbatos calce, ac Templi Bructiles pilas venustam, elatamque fulcientes feructuram : Aspice pavimentum marmore quadratisque tessellatum lateribus, & arcum raro prospectu in celsas levatum columnas; Pro sarto tecto, ac Divi Cajetani Capella [ervanda ducatos biscentum dedit; alterum organums excellenti confectum opificio, auroque decoratum è conspecta Throni splendide quoque exornat i collocavit; duas itidem scalas ad sac. sepulchrum marmoreis gradibus amplum devotis descensum majori commodo prabentes confirmit: obscura Crypta, at lumen, quo carebat; adderet, multum funditus, ac ne quid Templi cultui deesset, pretiosam supellectilem, atque dit:ssimas prosolennibus lacras vestes abunde annit: Candelabr., Vasis flonibus Delphinis argenseis Templum disavit: Statuam Divi Andrea, Crucem meagnam, alios duos penfiles lychnos, palliumq: pro Ara in Apostoli sepulchro, omnia en argenso conflata, ac: valoris sex circiter millium aureorum largitus est: simulque: summam superantem 20. milliducat. expensam in Euni resaurationem demptis. 2000., quos praclara bac Civitas Amalphisana in obsequium erga Apostolum suum Protestorem pro viribus subministravit, in Ara Divi Andrea D. O: M, Devotus Presul sacravit: Dignitates, & Canonici Metropolitana Ecclesia benemeritissimo, Pio, atque venerando Autistiti (cui Nestoreos pracantur annos) boc grati animi monumentum posuerunt: Auno Domini M.DCC.XIX.

Quo elevato lapille, animum ramen non deflexit a fervore addendi, atque augendi, qua alterius ad majorem sua spousa; ornatum desiderabantur, nam donatis omnibus sacris, & nobilibus vestibus ejus dem coloris pro Ministris ad sac. Benedictionems oleorum requisitis in feria K. Cana Domini, alio argenteo pallio ditavit Aram principem Ecclesia superioris, additis etiam novissibus, & candelabris pro secundo ordine, ac plano Alteris; cum reliquis ad ornatum ejus dem, atque ad nobilem custo diamivener. Ligni Serucis omnibus en argenteo., & elevato opere conflatis, valoris circiter trium millium aureorum.

Novum, & amplum pro bis omnibus servandis requisitum Sacrarium funditus extruxit, & eremit, consumptis in sui primo, & rudi edificio ducatis circiter sexcentum ultra pretium loci usque ad presentem annum 1724., quod speratur brevi

temporis intervallo suis armariis foro absendums.

Ad favorem sui amoris magis explicandum primos ducatos: tercent um do natos pro emendo annuo censu destinato ad conservationem sarti tecti dicte Cathedralis Ecclesie auxis pro angendo censu usque ad summam annuorum ducatorum trigintas sundatis super predio sulgo senieltro seto in casalibus Civitatis. Amalphi tam pro eodem predicto essectu, quam pro conservatione Capelle Sancti Cujetani ibidem erecte, reliquis qua, es quande supererant ad resectionem pro celebratione Misarum in eadem. Capella, ut per acta Notarii Dominici Verrone de Civitate: Scala.

Valde majori sumptu Archiepiscopale Palatium reputavit, & restoit, unde tam Ecclesiam Cathedralem, quèm Projuta babi-

# Costad Amal si. 307

Babitationem laudandam, atque desiderandam potius suis suc-

cesoribus relinquit.

Eo magis dum auctis per ipsum Archiepiscopum Mensa Archiepiscopalis redditus, nam dato augmento fructuum, & vin. demia in aliis ex duabus ex tribus partibus pradiorum ejusdem Mensa storum in sinibus Castrimaris, & Terre Gragnani omni suo sudio apud Romanam Curiam, ejusque Sac. Congregationem Concilii obtinuit ab omnibus Parochis, & Benesiciatis dicta Amalphitane Diwcests annuum Cathedraticum solvendum savore sue Mense, ut testantur sequentia dicte sac: Congregationis Decreta, que ad perposuam bic inseruntur memoriam.

Amalphitana: Super controversia exortainter Archiepiscopum ex una, & Parochos, & Beneficiatos Terræ Tramonti, & altera partibus super jure Cathedratici: Sacra bæc Congregatio die quinta Septembris 1705. declaravit, distor Parochos,& Beneficiatos teneri quotannis Solvere Cathedraticum ad rationem carolenor.7.,& amplius. Nuper subinde renovata eadem controversia; an illudesset solvendum, & pro Beneficiis Parochiis unitis, & a quonam tempore esset fasienda Solutio; eadem S. Congregatio die 25. Februarii 1707.resolvit, Cathedraticum es-Se solvendum etiam ratione Beneficior um Parochiis unitorum, & a die adeptæ pof-[e][ionis.

Qq 2

Cu ms

Cumque postmodum Archiepiscopus voluerit pulsare Parêebos, & Benesciatos Terra Pestani ad contributionem ejusdem Cathedratici, ad instar earmadem resolutionum prolatarum
pro Terra Tramenti, ii rennerunt. Quapropter habuit recursum
idem Archiepiscopus ad hauc Sac. Congregationem pro observantia, & executione dictarum resolutionum etiam adversus Parochos, & Benesiciatos Terre Postani en rarionibus adductis in
memoriali circumferenti citato in Curia dictorum Benesiciorum.
Die senta Julii 1709. Sac. Congregatio Eminentissimorum S.R.B.
Cardinalium Concil. Trid. interpretum rescripst, nibil de concessione remissorie, & censuit presatos Parochos, & Benesiciatos
toneriras solutionem ad formam decreturum Sac. Congregationis
in simili Amalphitana emanatorum B. Cardinalis Pancintions
Prasectus. Vincentius Petra Scoretar. Ades Sigillum;

Seminarium erectum non prot al a dicta Cathodrali circa annum 1635. ab illo Archiepifcopo Pico per unionem, quam plu. rium Beneficiorum ad formam S.C.T., quod postejus mortem remansit Seminarium nuncupativum; iterum ab ipsomet Archie. piscope Michaele ad pradicham formam reductum fuit, pareim aucio, partim innovato gravibus suis sumptibus codeme in loco didi Seminarii adificio, itaut quadraginta pueri cum pluribus peritis, . O praelectis Magistris etiam pro cuntu, atque Rectoribus ibidem ad prasens convivant; & lices ob desectum, media decima exigenda ad prascriptum S.C. a Parochis, Abbatibus, & Beneficiatis dicta Diacefis ad continuas lites jam per cosdem redacte non sufficiant redditus, illud tam modicum auxilium, quod Seminarium obtinet a domo paterna puerorum conviventium vertit in dubium an fint potius Alumpi, unde plures ab emteris Diecesibus transmittuntur pueri ad ibidem conivendum. 🖝 instruendum.

Jura tandem sue Ecclesie tueri non desistit omnibus suis diebus, presertim contra Prepositum Majoranum, ut acid, & vesulutiones Sac. Congregationis Concilii super liter a sine anni 1702, quando cepit Archiepiscopatus Amalphitani possissionem nsque ad annum 1714.continuata tessantur, atque terminata que seguenti Aposelico Brevi.

CLE-

# CLEMENS PP. XI.

Ad futuram rei momoriam. Emanavit unper a Congregatione Venerabilium Fratrum nostrorum S.R.E. Cardinalium Concilii Tr identini Interpretum decretum tenoris, qui segnitur, videlicet: Amalphitana Pontificalium. Pra cateris dubiis autroverfis inter Promotorem Fiscalem Curia Archiepiscopalis Amalphitana ex una, & Propositum Ecclesia Collegiata S. Maria ad Mare Oppidi Majori in Congregatione die XXVII. Januarii interfluentis anni, postquam refolmeum fuit, non competere dicto Preposito Jus utendi Pontificalibus inherendo alteri simili resolutioni Sac.Congregasionis die XXX Septembris M. DCC. II. propositum fuit etiam secundum dubium: An indultum usus Pontificalium Praposito pradicto sit concedendum in casu, &c. eique placuit EE.VV. respondere: Affirmative in propria Ecclesia tantùm, 👉 absente Archiepiscopo, ac Vicario Generali, minime vere huic tesolutioni acquiescens pralibatus Promotor siscalis Curia Archiepiscopalis noviter desuper audiri obtinuit, ac consuoto propofico dubio sub die IX. Junit nuper elapst propitium reportavit oraculum. Previo recessu a decisis. Negativė : Insurgia, itaqua memeratus Prapositus Collègiata Ecclesia S. Maria, qui pariter novam impetravit audientiam. Hinc dignabuntur EB VV.utrinque late adduocuda sapienter iterum librare, quo pascat resolupio au sit standum, vel recedendum a decisis sub die XXVII. Januarii , quoad secundum dubium , vel potius sub die IX Janit MDCCXIV. in cafu, &c. Die prima Septembris MDCCXIV. Suc. Congregatio Eminentissimorum S.R.E.Cardinalium Concilii Tridentini interpetrum festit in secundo loco decisio, & dujusmedi caufam amplius non propont mandavit B. Cardinalis Panciaticus. Prafectus V. Archiepiscopus Damasc. Secretarius. Loco 🛧 Sigilli. Eum autem, sicut Venerabilis Frater modernus. Archiepiscopus Amalphitan. Nob's nuper exponifecit ipse decret um hujusmodi. quo firmius subsistat, & servari exactius Apostolica confirmatiozis nostra, patrocinio communiri plurimano desideret. Nos ipsum Archiep scopum specialibus favoribus, 🖝 gratiis prosoqui volentes, & a quibus excommunicationis, suspensionis, & interdicti, ali isque Ecclefiafiscis sententiis, censuris, & punis a jure,

vel ab bomine quavis occasione, vel a causa latis, f quibus qui modelibet innodatus existit, ad effectum prasentium duntaxat confequens harnne serie absolventes, & absolutum fore consentes supplicationibus ejus nomine nobis super hoc humiliter porreciis inclinati, decretum preinsertum auctoritate Apostolica tenere presentinue apprebamus. E confirmamus, illique inviolabilis Apopolica firmitatis robur adiicimus. Salva tauma semper in premissi auctoritate memorate congregationis cardinalium; decernentes ensidem presentes literas firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri,& obtinerà, ac práfato Archiepiscopo, & aliis ad ques speciabit in omuibus, & per omnia plenissime suffragari, & ah eis respective, inviolabiliter observari : ficque in pramissi per quoscumque Indices ordinarios. & delegatos miam cansarum Palatii Apofolici Auditores judicari, & definiri debere, ac erritum, & inane fi secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, wel ignoranter contigerit, attentari, non obstan. Constitutionibus, 👉 ordinationibus Apostolicis, ac quatenus opus sit, Metropolisani etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate aliaroboratis, fratutis, & confuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, & literis Apostolicis in contrarium pramis-...forum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & fingulis illorum tenores prasentibus pro plem, 👉 sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad pramissorum effectum-... hac vice duutamatifpecialiter, & expresse derogamus, cateris-. gue contrarios quibuscumque. Datum Roma apud San Gans Mariane Majorem sub annulo Piscatoris die XIX. Septembris MDCCXW. Pontificatus . Cimoquerto. Neapoli Superiorum permissu. &c.

Cum Regio exequatur supradicto Brevi Sua Sanctitatis impartite per Suam Encellentiam, & Regium Collaterale Confilium sub die XII. Octobris millehmo septingentesimo decimo quarta tegistrato in officio Reverendiss. Regii Capellani Majoris.

Goliniorus.

Plures adjunt boc in loco virtutes ejus recenfenda, mon stamen tacebo quod sit ad instar omnium probitate clarus, & eloquentia insignis, cui Deus Nestoreos anmos concedat. Apud se habet Vicariam Generalem D. To-

#### . Costa d'Amalfi.

mam Milonem J.U.D. Archidiaconem Sarni, quod ipfe elegit & fi fit optimis moribus preditus, & doctrina conspicuus sufficit quod tantum dicam, quod set sapiens a sapientioni praelectus.

# RELIQUIE

Collocate per Giulio Bonito nel suo" Reliquiario dentro la Catedrale di Amalfi detto il. Santis. Crocifisso.

Di sopra l'Altare che stà sopra S. Aquilino Mart.. la cancellata di ferro, e den. S. Agapito Mart.. tro li vasetti di ferro..

I. Del Legno della, S. Crece di: S. Prisciliano Mart. N. S. .

2. Degl' Innocenti.

3. Della Sedia di Mariae

4 Della Manna di S. Andrea:

4 Uno delli discepoli di S. Pietros.

6. Della Croce.del.buon.Ladro.

7; Del Legno della casa di Ma: riai.

S.Innocentio Papa; e Mart..

S.Marcello.Papa,e Mar..

S.Celifio Papa, e: Mart...

S. Stefano Papa, e M.

S. Pomiano Papa, e Mart.

S.Cornelio Papa, e M.

S.Claudiano Papa e Mart.

S. Romano. Mart.

S.Mercurio Mart.

S. Sho Mart.

S.Criscenzie Mart..

S. Nicofrato Mart.

S.Ca lapadio Mars... & Primo Mart.

S. Marone Mart.

S.Fortunato Mart..

Del'compagno di S. Martino Mi. Uno di diecimila Marti.

SiSevero Visco:

S.Gregorio Nanzianseno Mart.

S. Pelagio Mart..

S. Valarino Vesc..

Manna di S.Biafe Vesc.

Manna di S. Nicola di Bario.

S. Bufemio V.efc.di Nap.:

S.Giovanni Vescovo.

S. Lonardo.

S. Nicola Tolentino,

S. Aguella.

312

Istoria della

S. Teedore Mart.
S. Giovanne Abbate.
C. Enfebio Conf.
S. Goglielm: O Abb.
S. Ginliano Vescovo, e Mart.
S. Sofanna Verg. Mart.
S. Engenia V. e M.
S. Diodato V. e M.
S. Cetruda V.
Una delle diecimila Verg.
Della Veste della B. Francesca
Romana dentro la Cappella
di Ferro.
Del legno della Croce di N.S.in
mezzo di una Croce d'Argen-

to.

S. Felippo Apost.

Della carne di S.Geronimo.

Della corona di spine di N.S.

dentro una carassa di cristallo di rocca conservata dontro un vase d'argento.

Del grasso di S.Vasolo.

Un Reliquiario d'ottone, che fi tiene da due Angeli tra reliquie en utraque parte, e incomincia dalla testa di Ecce Home.

Del sangue di S. Pantaleone. Delli flagelli dol Signore. S. Maria Maddalena. S. Barbara V. e M. S. Catarina V. e M. S. Giovan Battiffa.

S.Pietro Ap. S.Paolo Ap.

S. Andrea.

S.Giacomo Maggiore Ap.

S.Tomaso Ap.

S.Giaconso Misore Ap.

S.Filippo Ap.

S.Bartolemeo Ap.

S.Matteo Ap.

S. Simone Ap.

S. Thadeo Ap.

S.Mattia Ap.

S.Barnaba

S.Luca Evangelista.

S. Marco Evangeliffa.

S.Stofano Protons.

S. Lorenzo.

S. Vincenzo.

Dal circolo inferiore della detta tefa dell'Ecce Home.

S.Ignazio Mart.

Degl' lunocenti.

S. Fabiano.

S. Sebaftiane.

S.Cofesso, e Dessiane.

S.Silveftro

S. Gregorio.

S. Ambrofie

S. Agoftine.

S. Girolamo

S. Martino.

S. Nicola. s. Ludovico.

s. Bon aventura.

s. Basilio Magno.

s. Ilario Dottore Grego.

s. Tonzaso d'Aquino.

s. Gennaro Patrone di Napi

s.Filippo Apoftolo.

All'ecce Homo a man debra, e

Flagetti del Signore.

Legno della Croce.

Dalla parte della Croce ince-

wiy.

# Costa d'Amalfi. 313

mincia dal circolo superiore della testa. 9. Benedetto. s. Antonio di Padova. s.Bernardo Abbase. s.Domienico. s.Francesco d'Assift, giontara, Cappuccio, e Cordone. s. Eusebie. s. Donate. s. Vito. s.Paele primo Eremital s. Antonio Secondo Brensika. s. Macatio. 's. Ilarione . s.Giovanni Eremita. s.Geronimo. s.Francesco di Pania. s.Zaccaria Profeta. s. Bernardo. s.Giacomo Min. s.Agata. Il circolo inferiore incomincia dalla tefta di detta Cro-Velo della Madonna Latti della Madonnai Capello della Madonna, Veke della Madouva. s. Auna madre della Madoni Ha. z.Maria Maddalena. s.Marsa [na forella. s.-Chiara. 3. Lucia. s.Aguesa. s.Cecilia. s.Catarina. s.Catarina de Siena

s.Orfola V. e M. s, Margarita. s.Restituța. s. Apollonia. s.Bufrofina. s.Anaftafia. s.Elena madre di Re Coffantino. In mezzo al legno della Croco del Signore Sopra al braccio destro della detta Croce. La veste inconsutile del Signory bianca. La vefte purpurea rolla lotto il braccio destro, La Colonna del Signere. Sotto al braccio finistro Offa . & Capelli di Maria Maddaleun al piede di detta Croce. La Spina del Signore con fii}le di saugue. Dal lato del Reliquiario di legname di detto altare dalla parte defira. Osso, e braccio di s. Barsolousee Appostolo. Braccio di S.Teodoro Confess. Dalla parte fizistra. Degl'Innocenti Mart. Delli quarauta Mart. Dalla parte destra dell' Altave incontro all' entrata dentro certi buttini piccoli indorati Delli flagelli del Sig**uere.** Della Colonna del Signore. Del Presepio del Siguore. Del monte Calvario. Del monte Sina. Del latte della Madounë Delli capelli di Marias Rr

. Iforia della

314 Della vefte di Maria. Del velo di Maria. Della Cintola di Maria. Del sepolcro di Maria. s.Gio:Bassifia. s.Pietro Appofelo, s.Paolo Appoficio. s.Giacomo Appobele. s.Giovanni Appollolo. L'Tomaso Apposeio, s.Giaconos neinore,. s.Eilippo Appostolo. s.Barteleuseo Appakala. s.Matten Appoliolo. s.Simon e Appellolo. s.Tadéo Appellolo. a Matti a Appollolo. s.Barnaba Appoficios. s.Luca Boangelifa. s. Marco Evangeliffe. s.Stefano Martire. s. Ecreuso: Martire... s.V.incenzo Martire... s.Pabiano no. s.Seba Riano.. z.Giouanni , e Paole m. s.Colmo mers. s.Dansiano 🖦 s.Cervafie mart. L. Prote fio m. s. Silvefie Pasa. s.Gregorio. s. Ambrofia. s. Agoftino. s, Gerenime s. Martino. t. Nicola. s. Benedetto.

s. Antonia.

٠,

s. Bernardo. A Bomenico. s.Franceia velle. s.Maria Maddaleva. s.Agata P. e 🐠: s.Lucia F. e ns. s.Azuefa V. e w. s.Cecilia P. o ws. s.Catarina V. e m. s. Anaftafia F. e m. s.Ginlio Papa.. s.Clemente Papa, e n s. Clate Papa, e us. s. Califo Papa, e 1995. s. Dionifio Areopagita. s.. Pietro *M*elsandrino. s, Biafe Kefcevo, e ma. . s.Gennaro Festovo . e 📹 s. Zenone Vefcovo., e mi i. Fetterino Feft. e m. s. Donato Vescoro, e me. s. Zeferino Papa, o es. s.Sotero Papa, e me. s. Ruperto Pescero. s.Damaso Rapal s.Leone Papa. s. Bonaventuna Couf. s.Bonifacio Fescovou s. Giovanni Grifos Dalla parte della ferrifica all. incontro l'Altare. s. Anna madre di Merida s. Petronillo figha di con Pletro. s.Orfola V. e. Me. s.Tustina V. e iis. s.Marcellina F. e m. s.Fortunata V. e 185. s. Apollowia F. e m.

Coffad Amal fi.

3. Maigarit a 7.0 ms. s.Catarina di Siena. s. Felicita mart. s.Elena resudre di Coffantino. s.Scolafica Perz. s. Barbara Verg. s.Concordia Verg. s.Draftosa Verg. s.Serapia Verg. e m. s.Bononia V. e m. s.Valeria V. e m. s.Laura V. e m. s.Flora V. e m. s. Lucilla V. e m. s. Teodora V. e m. Dalla parte finifira dell' Altere s. Criftoforo mart. s. Pantaleone mart. s. Longino mart. s. Giorgio mars. s. Vito mart. s. Euftachio mart. s. Perphirio mert. . . . s.Placido menaco: s.Trifone wart. s. Anafta fio mart. s.Valentino mart. s.Teodoro mart. s.Hermolao mart. s:Vitale mart. s. Echillario marz. s.Cipriano mart. s. Mineo mart. s. Aurelio mars: s.Esaporanto mart. s. Primitivo mart. s. Aniceto mart.

*\** 1 . . . .

s.Massimo mart. . s. Felice mart. s.Paolo prinso Brensisa. s. Ubaldo Confess. s. Alefio Confe ]. s.Rocco Confess. s.Giovanni Eremita. s.Francesco di Paula vefte. s.Felice Confess. · s.Macario Abb. s. Honofrio mart. 3. Autonio di Padova. s. Jacovo intencifo. s.Crijogruo mart. s. Anzico mart. s. Apollonio mart. s.Satornino mart. s. Ale andro mart. s. Marco mart. s.Fraustino mart. s.Cefario mart. s. Paolino mart. s. Adjutore mart. s. Adnegantio mart. s. Secondino mart. s. Leone mart. Compagno di s. Ipolito matt. s.Mario mart. sSeverino mars. siLivio mart. s.Cassiano mart. s. Largo mart. s.Trangnilliano mart. s.Teodoro mart. s. Arnemio mart. s.Germano mart. s. Autonio mart.

315

R:

Iftoria della

Rel.s. Baribolomai Ap. Sping tres ecrona Jefu Christi. . Rel.s. Hieronymi Conf. a Grandinsculum frustum Crucis Densitii. Rel.s. Hilarii Episcop. Conf. Rel.s Romani mart. Rels. Ma white Apr. Rel.s.Laureutii mart. Rels. Georgil mart. Rel.s. Augustini Conf. ... De Petra ubi amanda Domina migravit. Lapis ubi Domina nostra babitavi**t.**.: De monte Calvario. De monse Sinai. Rel.dua s.Benedicii Abbatis.

Rel.s. Maria Magdalena Rels. Pauli Ap. Rel.Cacilia V. 5 m. Rel.s. Bafilii Epifc. & Conf. Rel.s. Fabiani Papa, & mart. Reis Califi Papa, 5 mars. Rel.Saturujui mart. . Rel.SS Joannis, Franti m. Rel. Hapoliti mart. Rel.s.Bernardi Abbatis. Lapis, whi focuri percussis fait s.Jacobus Ap. De presfepe Dessini. De porta Jerusaleus. "De porta apren. Rels.Elifabeth.

In Ecclesia Fratrum Capuccinorum Civitatis Amalobitan conservantur sequentes Reliquia.

Li gnum s. Crucis. Capina Jacobi Min. Apolioli.Bafelsi Magui, & Diousedis es., Catharina V. & As. Maxilla. Philippi Apost. manus. Cosma m. Brachium. Zaccharia Propheta tria offa. Marci Evangelifta. Stephani Protensartytis. Innocentium. Paneratii eraniun Titi me

Cai P. 👉 m. Lemani ne. Blafii Ep. & m. · Inflachii w. Pigerii us. Porphyrii w. Joannis Chrysoftons. E Theodori Couf. Maria Magdalena. Ursala cruor. Be Enfronce Fire

# Coffad Amalfi. 317

# RELIQUIÆ

Quæ continentur, & conservantur in Reliquiario Monialium SS. Trinitatis Civitatis Amalphiæ.

In primis in Charo dictarum Sanctimonialium colleur, deconservatur Grun argentea antiqui operis, in qua adest de ligno Crucis Domini nostri Jesu Christi Crum formata palmi medii, de plus super adest dens integer S. Petri Apostoli à latere sinistro reliquia S. Petri Apostoli, à latere dentro-Reliquia S. Pantalemis mart.

Reliquia, qua suns in Reliquiario Ecclefia.

Manus insegra s. Anafiafia V.

mart.

la vase parvule argentee de la-Ete B.M.V.

Costa s.Launentii mart. Rel. s.Agu elli Abb.

Os integrum Crucis s. Cofma mart.

Os integram s.Damiaui ms. Os maguum s.Pantaleonis m. Os brachii integrum s.Bartolo-

mai Apostoli. Fasculum vitreum in inseriptione s.Agatha mart.

Duo alsa vascula vierea, in quibus no apparent inscriptiones. Lapis de suvio Jordane.

Lapis de sepulchro Domini.
Rel.s. Jacobi minoris.
Rel.s. Margarita, V.O. m.
Rel.a. Dominici Canfessoris.
Rel.undecim millia Virginuma.
Rel.s. Agnetis V.O. m.
Tel.s. Joannis Baptista.
Rel.s. Thoma de Aquino.
Lapides de sepulchro Lazari
resascitati.
Relia.s. Andrast Ab.

Religis. Andract Ap.
Relitres s. Catharina F. & m.
Relis. Elifabeth Virg.
Ret. s. Gregorii Papa.
Relis. Alexandri, & Sociorum.
Relis. Schastiani mart.
Relis. Mauri Abbatis.
Religis. Alexii Confessoria.
Reo. s. Digmedis mart.

Rel.s.Barrbolomai Ap. Spina tres corona Jesu Christi. 🗸 Grandinscalum frustum Crucis Demiti. Rels.Hilarii Episcop.& Conf. Rel.s Romani mart. Rels.Matthia Ap.

Rel.s.Laurentii mart. Rels. Georgii wart. Rel.s. Augustini Conf. De Petra ubi amanda Dominis migravit.

Lapis ubi Domina nostra babitavit. De monte Calvaria.

De monte Singi.

Relidua s.Benedicii Abbatis.

Rel.s. Maria Magdalena. Rel.s. Hieronymi Conf. Rel.s. Pauli Ap. Rel. Cacilia V. o m.

Rel.s.Bafilii Epifc. & Conf. Rel.s Fabiani Papa, & mart. Reis Califi Papa, 5 mars. Rel.Saturujui mart. . Rel.SS Joannis, F Pauli no. Rel. Hypoliti mett. Rel.s.Bernardi Abbatis. Lapis, whi focuri percuffus fuit s.Jacobus Ap. De prinfepe Dessini. De porta Jerusaleus. De porta anrea.

In Ecclefia Fratrum Capaccinornus Civitatis Amalobita construantur sequentes Reliquia.

Rel s. Blif abeth.

Lignum s. Crucis. Capisa Jacobi Min. Apokoli,Bafelii Magui, & Dieneedis en, Casharina V. & in. Maxilla. Philippi Apost. usauns. Cosma m. Brachium. Zaccharia Propheta tria offa. Marci Evangelifta. Stephani Protomartytis. lunocentium. Paneratii eranium. Titi me

Cai P. & w. Romani m Blafii Ep. 👉 📆. · Inbachii 110. Pigerii 🖦 . Porphyrii w. Joannis Chryfoftons. Theodori Couf. Maria Magdaleua. Urfala crum. Li Lufrebua Vii

Dentro la Chiefa Abbaziale di S. Matia di Maria di Posstano evvi la presente inscrizioni nuna lapide di marmo bianco lunga palmi cinque, e larga palmi 3. situata nella metà della strada dentro la già detta Chiesa, la quale per l'uso frequente del calpestrare le lettere sono ormai già confirmate in buona parte, tanto più che non è intiera vedendosi princi-TUS

Quì fia con jumata dall'ufo di caminare, e 1. APPULEINS L. DOPTATUS I. appena fi conofce efservi fiata lettera, e L. APPULLINS L. L. NITTERO, pon fi può conofcere la figura di quella 7. APPULEINS ., , , piare altre lettere, come fla qui apportata

PULEJUS I. I.L. SALFIUS ALEP, POSID. APPUIEJUS I.L.I. FELIX CINA I. APPPULEJUS I. I.L. SALFIUS ALEP, POSID. APPUIEJUS I.L.I. FELIX CINA I. APPPULEJUS I. I.L. SALFIUS I. I. APPUIEJUS I. I. APPUIEJUS I. I. HERACLEO

PULEJUS I. I.L. MAIJES I. APPUIEJUS I. I. L. MENOCRATF'L, APPUIEJUS I. I. HIARUS

PULEJUS I. I.L. HUJARUS I. APPUIEJUS I. I. DIOGENES I. APPUIEJUS I. I. I. SALFA

PULEJUS I. I.L. HUJARUS I. APPUIEJUS I. I. MAIIES I. APPUIEJUS I. I. HIARUS VII,

PULEJUS I. CE RDO I. APPUIEJUS I. I. GAPHILOC I. APPUIEJUS I. HIARUS LAP,

PULEJUS I. I. MELEACER I. APPUIEJUS I. I. IIBANUS APPUIEJUS I. CERDO I.

PULEJUS I. I. CERDON I. APPUIEJUS I. I., APPUIEJUS I. CERDO I. Pul Flus 1.1, L. vugustus PULEJUS

dalla parte di sopra di questa lapide nel pavimento della Chiesa evvi ancora un' altra lapide di marmo bianco fino di palmi otto di lunghezza, e palmi quattro larga istoriata di rilievo, nel cui mezzo sta un Cocodrillo, e da una parte vi stanno tre pesci, e dall'altra due altri, una Sopra una lapide istoriato con carre tirato da quattro Cavalli, edaltri personaggi ab-

VIX ANN. XXXVI. ACTI BAECARIS

bracciati vi ho interpretato queste parole.

Arbiter Amalphis.

Antiqua de Birpes

#### AV PERTIMENTO.

Se quest'opera vede la luce dopo la morte del suo Autore, non sia maraviglia, se sotto gli occhi caderanno alcuni errori, i quali come figlie dell' Orsa averebbon di bisogne del proprio autore; nulladimeno, essendo dopo alcuni figli già tirati, data nelle mani di letterato uomo, voglio credere, che errore postivo trovar non averai, se non che quelli errori compatibili della stampa, lettere superflue, accenti, punti virgole sono minuze, che pregiudicar non possono alla perfezione dell' opera ricevi in grado le fatiche di un Autore, che non conobbe ripolo, per accertase molti fatti, ë fodis. fare a molti, e sta sano.

#### ERRATA

p.49. Caliyspham

P.140.2

p. 1 1 8. Manna

p. 1 10.impostati

p. 107. filggio Catio

pli53.Vole

d. 166. V rater

p. 129.populi

p. 144.del

p. 165. Congregation

p. 198. annichi

p.20g.deftinatore

p.eso.della

Tramonti

D. I 40 Venire

p.48. Hyerofolimorun

#### CORRIGE

Calypham allo

Anima

infestati 🐪 foggiogarlo

fuole

frater

Popoli

del

confegrazione

antichi

Seminatore.

nella 1

di Tramonti.

unite

**Terofolymorus** 

| A Bitanti della Costa. pag.6                                    |
|-----------------------------------------------------------------|
| Adelario Romano. 167                                            |
| Adriano si porta in Ra-                                         |
| vello perseguitato da Gugliel-                                  |
| mo. 88                                                          |
| Adriano Papa,e sua vita. 144                                    |
| Agnello Abbate Santo, svegliato                                 |
| da i clamori del popolo Napo-                                   |
| letano. 20                                                      |
| Agnello Ferraro se prendere Na-                                 |
| Agnetio Periaro le premiere iva-                                |
| polí da Alfonfo. 211                                            |
| Agnele famiglia nobile. 201                                     |
| Alberto Bolognese della Costa di Amalsi.                        |
|                                                                 |
| Alemani, infestano il Regno di                                  |
| Naposi. Alessandro d'Afflitto tenne la real                     |
|                                                                 |
| Corona di Carlo 142                                             |
| Alessandro III. assediato da Feder                              |
| TICO Barbarolla.                                                |
| Aleffandro Vescovo di Scala. 20                                 |
| Alfonso amante di Lucrezia. 213                                 |
| Alfonso creato Re. 246                                          |
| Alfonso di Aragona adottato per                                 |
| figlio da Giovanna. 204                                         |
| figlio da Giovanna. 204<br>Alfonio fatto cattivo da Gepove-     |
|                                                                 |
| Alfonfo, e Galparo Compola, 216                                 |
| Alfonio, e Galparo Conpola, 246 Almarico Re concede, e conferma |
| alcuni luoghi agli Amalfitani in                                |
| Tripoli. 97                                                     |
|                                                                 |

|                                               | 1                                                                                                              |                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Altare di S.And<br>Amalfi affediata           | rea.                                                                                                           | 565               |
| Ámalfi affediata                              | de Roeier                                                                                                      | e. 60             |
| Amalfi chiamate                               | Reeno.                                                                                                         |                   |
| Amalfi figlia s                               | li Marcello                                                                                                    | Ru                |
| fulo.                                         |                                                                                                                | 7                 |
| Amalfi fatta. te                              | ibutatia a                                                                                                     | Fig.              |
| Amain iarra, u                                | ingrana a                                                                                                      | GHUIY             |
| fo, we'd                                      | intro in the                                                                                                   | Cin               |
| Amalfi governa                                | ta buma 🗪                                                                                                      | ·i Onu-           |
| dici                                          | 3 3 <b>5 5</b> 6                                                                                               |                   |
| Amalfi governe                                | He de Prese                                                                                                    | 161 29            |
| Amalfi: govern                                | sta da Nico                                                                                                    | HY BI             |
| fuli, e quel c                                | ne luccesse.                                                                                                   | 86                |
| Amalfi muta il                                |                                                                                                                |                   |
| ge.                                           |                                                                                                                | 1.1.35            |
| Amalfi, perche                                | dette cosi.                                                                                                    | S                 |
| Amalfi facche                                 | ggiata da                                                                                                      | Ment-             |
| do.                                           |                                                                                                                | 23                |
| Amalfi sotto al                               | Prencipe 6                                                                                                     | deimar.           |
| rio.                                          |                                                                                                                | . 55              |
| Amalfi tetrore                                | de Preneipi                                                                                                    | di Saz            |
| ; elerno.                                     | .j::c                                                                                                          | 121 C             |
| Amalfitani abit                               | anoin Gier                                                                                                     | ulaken,           |
| MA con Am                                     | Charles a                                                                                                      | (1) 21 <b>4/X</b> |
| Amalfitani dan                                | no il fecce                                                                                                    | wed il            |
| funco a Salei                                 | nitani                                                                                                         | 26                |
| Amalfitani do                                 | natori dee                                                                                                     | li Sara-          |
| cenia                                         | la de la compania de | . 22              |
| Amalfo Canita                                 | 00.                                                                                                            | 7                 |
| Amalfo Capita<br>Ambrolio di M<br>Andrea d' A | aio.                                                                                                           | 416               |
| Andrea & A                                    | luono A                                                                                                        | eivelon.          |
| Tation of D                                   | reBride H                                                                                                      | 123<br>Sprinke    |
| VO.                                           | nialia C                                                                                                       |                   |
| Andrea di Cap                                 | ua pigna C                                                                                                     | 01(811 <b>48</b>  |
| per moglie.                                   | 4                                                                                                              | 194               |
| 4                                             | . <i> </i>                                                                                                     | ln.               |

| A el rez  | Marramaldo               | Capita-            | <b>B</b>                   |           |
|-----------|--------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|
| i. 10.    | ••                       | 146                | D Aldassar Cossa ele       | tto Pa-   |
|           | e Palcara Arciv          | cí <b>co</b> vo di | D pa.                      | 200       |
| Amalfi    |                          | 2:5                | Barbarossa danneggia qu    | esto Re-  |
|           | pin <b>a , e</b> fuo tum | ulo. 216           | gno.                       | 269       |
| Angelo I  | icha,e suo Epit          | affin. 267         | Barbarossa, la sua armat   |           |
| Animali o | ondotti in Ital          | a da Fe-           | fata nella Costa mit       | racolofa- |
| derico    |                          | 130                | mente.                     | 271       |
|           | Cartagine le.            | 6                  | Barnaba della Marra.       | :216      |
|           | o Barone.                | 218                | Bartolomeo di Capua.       | 161       |
| Antonell  | o Imperato far           | niliare di         | Bartolomeo Guiglielmo.     | - 218     |
|           | econdo.                  | 209                | Bartolomco Pignatelli A    |           |
| Antonia   | di Bologna.              | if L 216           | vo d'Amalfi.               | 131       |
|           | di Carieno Are           |                    | Battaglia nata nel Cape    |           |
| di Am     | ılfi:                    | 215                | fo.                        | 263       |
|           | Colonna.                 | 207                | Belifario Capitano di G    |           |
|           | Piccolomini.             | 218                | no Imperadore assedia      | ndo Na-   |
| Antonio.  | Sommonte in              | torno al           | poli, la prese, e rovino   | lla. 20   |
| Doge (    |                          | 35                 | Belisario persuade Totila  | Re, che   |
| Appiano   | scrive l'edifica         | zione di           | s'astenesse dalla sua in   | apresa di |
| Napol     |                          | 12                 | rovinar Roma.              | ` ` '22   |
| Aquilea   | Città ; e da q           | thi fonda-         | Beltranno Staivano fami    | gliere di |
| ₩₹4.      |                          | 130                | Gio: II.                   | .200      |
| Ascivesco | ovi d'Amalfi,            | 285.               | Boemondo Prencipe di A     | intiochia |
| Arceseio  | <b>).</b>                | 134                | ama gli Amalfitani.        | 93        |
| Atgata, C | compagnia.               | 191                | Bolla di Alessandro a favo | ore degli |
| Arti inte | odotte da Ferdi          | nando in           | Amalfitani.                | 137       |
| · Napol   |                          | 231                | Bonello nobile castigato   | dal Re    |
|           | n Napoli.                | _                  | 'Guglielmo.                | 92        |
| Atrano u  | ma fole Città c          | on Amai-           | Bonifacio IX. e sua mort   | e. 196    |
| fi facti  | 278.                     | . 19               | Bonifacio famiglia nobile  | 108       |
| Attanalic | o <b>Vescov</b> o di N   | rpoli car-         | Bossola, e suo autore.     | 153       |
| corato,   | e da chi liberato        | . 38               | Bovi d'Ercole tolta a Ce   | rione. 12 |
|           | ento di Pietro           |                    | Bovi famiglia nobilissima  | foccerre  |
|           | circa al Sacren          |                    | Carlo.                     | 141       |
| Bucha     | ,                        | 60                 | Brindesi affediata dal Tu  | rco. 234  |
| Averno    | ago.                     | 73                 | Bulvito cieca di Giacomo   | Arcuc-    |
| - ·       |                          | <u>.</u>           | çio <u>.</u>               | 181       |
|           |                          | •                  | . = -                      | Ca        |

| C                                   | do. <b>247</b>                     |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Abrielle Curiale amato da           | Carlo uccifo in Ungaria. 188       |
| Alfonio. 215                        | Carta di concessione del ReAl-     |
| Cacco nella Spagna domato da        | marico agli Amalfitani. 89         |
| Ercole. 12                          | Carta di vendita di Truda. 123     |
| Califà d'Egitto. 47                 | Castello di Baja d'una patte sco-  |
| Callisto III. niega l'investitu-    | verta. 16                          |
| ra a Ferdinando. 218                | Cattura di tre Re dal Marchesedi   |
| Camillo Tutino dell' origine        | Pelcara. "265                      |
| della nobiltà Romana. 21            | Cavalieri a spron d'oro dicasa     |
| Campanile di Amalfi da chi edifi-   | Arcuccio. 10%                      |
| Cato: 152                           | Cavalieri della Luna. 221          |
| Canonica Munastero. 118             | Caush della morte di Tangre-       |
| Capri Città, 7                      | di. 106                            |
| Capri data agli Amalfitani. 37      | Censerico Re de' Vandali viene     |
| Capua rovinata da Celerico Re. 19   | nell'Italia con un numeroso        |
| Carboni famiglia Romana. 16         | escrito.                           |
| Carlo d'Angiò fatto Re di Na-       | Chi fu colui, che trovò il colorir |
| poli da Clemente IV. 138            | con olio.                          |
| Carlo coronato del Regno. 148       | Chiesa di S.Dom. rinovata. 174     |
| Carlo de Lellis intorno all'adifi-  | Chiesa di S. Eustachio in Sca-     |
| cazione della Costa d'Amalsi.       | la. 125                            |
| 16.18 c 22.                         | Chiesa di S. Michele Arcangelan    |
| Carlo di Durazzo investito del      | edificata da Orfo.                 |
| Regno. 181                          | Chiesa di S.Sisto in Scala. 122    |
| Carlo fà sua sedia in Napoli. 140   | Chiesa di Scala ri staurata. 172   |
| Carlo figliuolo di Fernando fatto   | Chiesa di S. Vito eretta da quei   |
| Rc. 257                             | di Anna. 234                       |
| Carlo Prencipe prigioniero. 146     | Clemente cerca di prendersi le     |
| Carlo Rufulo. 160                   | due Sicilie. " 103                 |
| Carlo seccorso da i Rufuli, Bovi,   | Cola d'Alagno. 213                 |
| e Crisoni famiglie nobilisti-       | Cola Offiero. 212                  |
| me. 141                             | Collegio de'Dottori in Napo-       |
| Carlo soccorso in diversi affari da | li. 206                            |
| molte famiglie nobili della Co-     |                                    |
| fta. 143                            | Concilio di Alessandro III. 101    |
| Carlo VII. Re di Francia: 210       |                                    |
| Carlo VIII. fi fa padrone di Na-    | * * <b>*</b>                       |
| poli , secciando Ferdinan;          |                                    |
| •                                   | a 2 Con-                           |

| • IND                              | ICE                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Congiura fatta contro Gugliel-     | Cronica di Matteo d' Angora 18                                |
| mo, e della sua prigionia. 89      | Cronica del Prete Orso accreseiu-                             |
| Contreversia fra li Seggi di Na-   | ta da Gio:Battista d'Afflitto.23                              |
| poli. 176                          | Cronica dell' Archivio d' Amal-                               |
| Coppole famiglia nobile molto      | fi: 30                                                        |
| antica. 273                        | Cuma destrutta, e da chi. 110                                 |
| Coronazione di Giovanna. 172       | _                                                             |
| Coronazione di Carlo. 186          | , <b>D</b>                                                    |
| Coronazione di Carlo V. e quel     | Anni de Tomacelli. 190                                        |
| che sorti del Prencipe di Saler-   | D'Anni de Tomacelli. 190<br>Dea di Amalfi. 13                 |
| 263                                | Dentici famiglia Komana. 16                                   |
| Corpi di Martiri condotti da Al-   | Detto di Carlo. 199                                           |
| fonso II. in Napoli. 235           | Diodoro Sicula dell' edificazio.                              |
| Corrado con la sua armata viene    | ne di Napoli.                                                 |
| in Regno.                          | Discordia nata tra i Baroni del                               |
| Corrado confirma a S. Trofimena    | Regno, e varie cose succedu-                                  |
| . ledonazioni fatte da Gugliel-    | te. 238                                                       |
| <b>EIO.</b> 107                    | Discordie tra Carlo, ed il Pa-                                |
| Corradino con un' efercito com-    | pa. 187                                                       |
| batte con Carlo. 140               | Discordie in Napoli. 190                                      |
| Corradino, e suoi costumi. 133     | Discorso dell'Autore nell'Antica-                             |
| Corradino fugge, è poi preso. 141. | mera del Papa. 159                                            |
| Costanza figliuola di Rogiero      | Disputa nata tra' DD. 161                                     |
| data per moglic ad Errico. 103     | Disturbi insorti in Napoli. 202                               |
| Costanza Imperadrice, e sua mor-   | Disturbi nati in Napoli dopo la morte di Giovanna II. 209     |
| Costantino Arcivescovo d'Amal-     | morte di Giovanna II. 209 Divifione delle due Sicilie per ca- |
| fi della fa miglia Rogadeo. 85     | - face 11 702                                                 |
| Costantino Imperatore invita i     | Divisione del Regno di Napo-                                  |
| Romani ad abitare la nuova         |                                                               |
| Città di Costantinopoli. 8         | Dogi della Rep. Napoletana. 31                                |
| Costanza ripudiata da Ladis-       | Domenico Mercurio Vescovo di                                  |
| lan .                              | Scala. 216                                                    |
| Covella Ruffo Duchessa di Ses.     | Donazione a S. Trofimina con-                                 |
| fa . 207                           | firmate. 44                                                   |
| Cronica Amalfitana intorno gli     | Donazione fatta dal Duce Man-                                 |
| abitatori della Costa. 9           | zone- 40,e41                                                  |
| Cronica Cassinese. 18              | Donazione fatta da Fighilnita a                               |
| Cronica degli Arcivescovi di A-    | S.Trofimina. 64                                               |
| malfi, 875                         | Donazione di Gio: Molignano alli                              |
|                                    | tiè                                                           |
| •                                  |                                                               |

| trè Monasteri. 162                                                  | PIV NOTABILI.  di Rogiero Re.                                       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Donazione dell'Imperad. alla Ca-                                    | Errore dell'Vghelli. 160                                            |
| nonica. 118                                                         | Errore del Summonte circa la                                        |
| Donazione di Riccardo a S.Tro-                                      | Republica Amalfitana,                                               |
| fimina. 100                                                         | Errore del Summonte circa l'Ar-                                     |
|                                                                     | civescove di Amalfi. 122                                            |
| Chia luogo in Napoli, perche                                        | Esercito del Papa rotto da Man-                                     |
| detto così.                                                         | fredir 133                                                          |
| Edificio di alcuni Romani in Ravello.                               | Efercito di Manfredi rotto. 139                                     |
| Edificazione di Scala. 43                                           | Eugenio IV. 209                                                     |
| Elezione dell'Arcivescovo Amal-                                     | Abio Giordano circa la Rep.                                         |
| fitano. 38                                                          | r di Napoli. 75                                                     |
| Engenio Caracciolo degli abi-                                       | Fabrizio Marramaldo Capitan                                         |
| tatori della Costa. 24                                              | valorofo liberò Napoli dall'                                        |
| Entrate della Canonica in A-                                        | affectio. 264.                                                      |
| malfi. 121                                                          | Falco dietro la fondazione di                                       |
| Epistola di S. Bernardo circa il                                    | Napoli.                                                             |
| danno fatto alla Costa. 81                                          | Famiglia Bonello nobile.                                            |
| Epitaffio di Antonello di Cun-                                      | Famiglia Castriota venuta nella<br>Costa.                           |
| to. 258 Epitaffio di Bartolomeo Bonifa-                             | Famiglia Pifanello, e fita origi-                                   |
| cio. 170                                                            | ne. 267                                                             |
| Epitaffio nel Campanile di Santa                                    | Famiglia di Miro spenta. 164                                        |
| Chiara. 166                                                         | Famiglia del Giudice nobile. 74                                     |
| Epitaffio di Ladislao. 201                                          | Famiglia Milano come fi trova                                       |
| Epitaffio di Maria. 161                                             | in Regno.                                                           |
| Epitaffio di Marino del Giudi-                                      | Famiglia Rufulz. 148                                                |
| Ce. 175                                                             | Famiglie codotte in Palermo. 92 - Famiglie illustri, che militarono |
| Epitassio di Pietro Capuano. 122<br>Ercole condusse molti alberi di | forta Manfredi                                                      |
| frutti dalla Media.                                                 | Famiglie nobili d'Amalfi foccor-                                    |
| Errico coronato Re di Sicilia.123                                   | rono il Re Carlo I. 143                                             |
| Errico Dentice, e sua Inscrizzio-                                   | Famiglie nobili della Costa. 147                                    |
| ne 171                                                              | Fanale porta. 16                                                    |
| Errico muove guerra al Re Gu-                                       | Fazzello Autore della Città di                                      |
| glielmo. 107                                                        | Palermo. 92 Fasto famiglia nobile. 56                               |
| Errico muore in Messina. 108                                        | Falto famiglia nobile. 56 Federico fa pace con il Papa. 96          |
| Errore circa la denominazione                                       |                                                                     |
|                                                                     | i.e.,                                                               |
| ·                                                                   | •                                                                   |
|                                                                     | •                                                                   |

| IND                                  | I C F                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Federico fatto Redi Napoli, e di     | Fondazione dello Spedale d'A                          |
|                                      | malfi del Cardin Capuano 118                          |
| una moneta fatta imprime-<br>re. 948 | Fondazione di un certo Mona-                          |
|                                      | Rero. 56                                              |
| Federico introduce la caccia de i    |                                                       |
| Falconi, 109                         |                                                       |
| Federico III. e fua morte. 193       | Francesco Comite Configliere di                       |
| Ferdinando Arcivescovo d' A-         | Giovanna II. 209                                      |
| maifi spogliato della sua Chie-      | Francesco Coppola quanto valle                        |
| 267                                  | ad Alfonsonell' impresa con-                          |
| Ferdinando di nuovo acquista il      | tro il Turco. 235                                     |
| Regno di Napoli. 247                 | Francesco di Paola il Santo                           |
| e fue morte. 248                     | giunse in Napoli. 222                                 |
| Ferdinando figlio di Alfonfo.218     | Francesco di Pietro degli abl-                        |
| Ferdinando liberato da i Tra-        | tatori della Costa d' Amal-                           |
| montani della Costa. 221             | fi. S                                                 |
| Ferdinando Vghelli della Co-         | Francesco di Pietro della ruina                       |
| Rad'Amelfi.                          | di Roma dal Re conferito. 19                          |
| Fernando si porta in Napoli.253      | Francesco di Pietro intorno a i                       |
| Ferrante ammogliato con Gio-         | Dogi della Repubblica Napo-                           |
| vanna di Aragona. 233                | letana,                                               |
| Festività dell'otto di Maggio di     | Francesco di Pietro circa le leg-                     |
| S.Andrea. i45                        | gi degli Amalfitani, 83                               |
| Figliuoli di Carlo. 148              | Francesco Gemelli dietro dell'e-                      |
| Figliuoli di Carlo II. 160           | dificazione della Costa d'A-                          |
| Figliuoli di Federico. 131           | malfi. 17                                             |
| Figura della Reina Gio: 20           | Franctico Mele Capitano. 217                          |
| Filippo Augustarcecio fatto Ar.      | Francieco Oronzi Vescovo di                           |
| civescovo, magli su negato il        | Capti. 218                                            |
| positione Duce di Milene             | Francesco Sforza. 204                                 |
| Filippo Duca di Milano. 210          | Francesco Re di Napoli per li-                        |
| Filippo Prencipe. 164                | berare i suoi figli paga due mi.                      |
| Filippo Re di Spagna fi ammo-        | lioni, 266                                            |
| glia la terza volta. 274             | Francipane famiglia nobile diede                      |
| Fine della Republica Amalfita-       | per prigione Corradino. 142                           |
| ra. 75<br>Firme di Amalfi, 173       | Francischello Brancia Vicerè nel-<br>la Calavria, 200 |
| (89) B                               |                                                       |
|                                      | Francischello di Lettere gran                         |
| Fondazione dello Spedale di S.       | Capitano, 18i                                         |
| Giacomo, 44                          | Fulchi famiglia Romana. 16                            |
|                                      | Fa-                                                   |

| DELLE COSE                               | LIA MOTABITE                      |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Famiglie di personaggi ragguar-          | volts.                            |
| devoli posti a car.277.                  | Giovanna II. Reina.               |
| Amendola. Giudice.                       | Gio:Acquaviva Arcivefcov          |
| Anna. Maliano.                           | Gio: d' Angiò affedia 🖹           |
| Arcuccio. Marramaldo.                    | li.                               |
| Brancia. Mostacciuole.                   | Gio: Arcamone familiare dia       |
| Capuana Pando.                           | vanne IL                          |
| Cafabona: Panfa.                         | Gio:Arcivescovo si porte in Gie-  |
| Comite. Pinto.                           | ruselemme, c sua sventura. 65     |
| Criscone. Pisanelli.                     | Gio: Arcivescovo, e di un certo   |
| De Ponte. Rocco.                         | jus. 98                           |
| Del Pezzo. Rofa.                         | Gio: d'Afflitto.                  |
| Dentice. Sabbatino.                      | Gio: Bittista Bolvito dell' crigi |
| Doce. Salerno.                           | ne d'Amalfi. 6-                   |
| Domino-Musco. Setario.                   | Gio: Battista Confalone circa la  |
| Falangola                                | moneta Amalfitana 19              |
| G                                        | Gio: Battista del Duce gran Ga-   |
| en e | pitano. 260                       |
| Allinaccia fungo, perche                 | Gio: Bove familiare di Giorgin-   |
| I detta cosi. 5                          | na II.                            |
| Galli Scalesi famigliaRomana. 16         | Gio: Cavezza Vescovo di Mino      |
| Gezzida Città. 107                       | ri. 122                           |
| Giacomo Arcuccio: 174                    | Gio: Doge dopo Manzone. 44        |
| Giacomo della Marra fuga i Sa-           | Gio: di Nola raro Scultore. 268   |
| raceni da Napoli.                        | Gio: della Porta Arcivescovo.86   |
| Giacomo Freccia. 167                     | Gio: di Procida. 145              |
| Giacomo Rè, e sua morte. 173             | Gio: del Pezzo. 217               |
| Giacomo Re, satto Romito. 203            | Gio: figlio di Renato: 210        |
| Giacomo Piccini danneggia l'A-           | Gio: I. fugge da Napoli. 169      |
| pru210. 222                              | Gio: Manso.                       |
| Gierusalemme conquistata, e per          | Gio: Marramaldo. 216              |
| Opera di chi? 69                         | Gio: nipote dell' Eremita Pie-    |
| Gierusalemme presa. 101                  | tro- 43                           |
| Gionata Panfa. 201                       | Gio: Pontano. 154                 |
| Giordano Pironte Cardinale. 134          | Gio: Spina. 216                   |
| Giorgio Castrioto danneggia la           | Gio: successore di Sergio! 64     |
| Puglia. 23                               | Giovio.                           |
| Giorgio, e Gio: Manfo, 16                | Girardo Maestro dello Spedale     |
| Giovanna I, si marita la quarta          | di Gierusalemme, 79               |
|                                          | Gie                               |
|                                          |                                   |

| Girolamo d'Alagno. 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T .                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Gifulfi conquilta Salerno, 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | T Acopo Riccia. 216               |
| Golfo filare, oggi detto di Saler-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jaquinto Vescovo, 38              |
| no. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 Re d'Ungheria viene in Na-     |
| Goti affediano i Romani. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | poli. 169                         |
| Giulio Celare Scaligero fuoi ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Imprela di Amalii. 13             |
| <b>fi.</b> 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Impresa della famiglia del Giu-   |
| Giuramento di Roberto a savor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dice- 75                          |
| dell Chief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Innocenzio II. Papa - fug-        |
| Giusti famiglia Romana. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ge. 8g                            |
| Giustizia di Caroberto, 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Innocenzio IV. fu il primo, che   |
| Guaimario Prencipe di Saler-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | diede il Cappello rosso, e ta     |
| no. 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mazza di argento a i Cardina-     |
| Qualdiero Arcivescovo di Amal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | li                                |
| _ fi133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Innocenzo IV. viene con un'e-     |
| Guerra tra Carlo VII. di Fran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fercito in Napoli. 133            |
| cia, ed Estico VI. Re d'In.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Innocenzo ributta tutti i Vesco-  |
| ghilterra. 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | vi fatti dall'Antipapa Anacle-    |
| Guiglielmo Duca di Amalfi. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tq. 87                            |
| Guido Marramaldo. 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Inscrizzione d'un' altro Pietre   |
| Guiglielmo di Puglia suoi versi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Capuano.                          |
| dell'acquisto fatto di Salerno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Inscrizzione della Reina Marghe-  |
| da Fabario Guiscardo. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , tita                            |
| Guglielmo carcerato con fua mo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inscrizzione sù del corpo di Fe-  |
| glie, e figli da Tangredi. 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tieries 130                       |
| Guglielmo il malvaggio figlipolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Inscrizzione su del corpo di Man- |
| di Rogiero muove guerra a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | fred). #30                        |
| Papa Adriano IV 88,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Inscrizzione sù del tumulo di     |
| Guglielmo Vescovo, di Ancona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Goftanza 109                      |
| concede agli Amalfitani un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inscrizzione sù del tumulo di Er- |
| Cimiterio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rico. 108                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inscrizione su del tumulo di      |
| <b>1</b> •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mauro Vescovo di Minori,99        |
| \$16 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Intrepidezza di Alfonfo. 212      |
| i k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Introduzione della caccia de i    |
| About Arabier Danier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Falconi 109                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Isbella moglie di Renato viene    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| and the state of t | - 福祉は (4) (2) (2) (2) (4) (4)     |

# DELLE COSE PIV NOTABILI. Lettere'del Précipe di Tarato 222

|                                                    | Lettereder Precipe dix arato. 223                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| L Adislao contro i Fiorenti-                       | ed un'altra di Giorgio Ca-                                |
|                                                    | strioto al detto.                                         |
| Ladislao Re di Napoli. 189                         | Ligorio Coppola.                                          |
| Ladislao ributtato da Roma. 199                    | Li Salernitani si liberano dal gio-                       |
| Lad slao si ammoglia. 196                          | go de' Prencipi Beneventa-                                |
| Landolfo Rufolo ragiona della                      | ni. 4. <b>26</b>                                          |
| Costa d'Amalfi. 2                                  | Loffredo gran Capitano,e fua im-                          |
| Landulfo Caracciolo. 165                           | presa. 109                                                |
| Landu for acciolo, e sua mor-                      | Lorenzo creato Arcivescovo d'A-                           |
| te. 6, 171                                         | malfi, dopo Leone, il quale fu                            |
| Landulfo Marramaldo. 186                           | maestro del Pontefice Grego-                              |
| Lapide d'Innec. IV. 134                            | rio Settimo. 47                                           |
| Leandro Alberto. 154                               | Lorenzo de'Ricci Vescovo di Ra-                           |
| Leandro Bolognese nella descriz-                   | vello. 212                                                |
| zione d'Italia. 2                                  | Lorenzo Vescovo di Minori ricu-                           |
| Legge degli Amalfitani. 17                         | pera un certo Jus 99                                      |
| 2.fog. di C.                                       | Lotario imperadore affalta la                             |
| Leggi degli Amalfitani depreda-                    | Coffa. 81                                                 |
| ti. 82                                             | Luca Comite Segretario di Gio-                            |
| Leggi di Federico.                                 | vanna II.                                                 |
| Leonardo di Afflitto. 202                          | Lucrezia amata da Alfonso. 213                            |
| Leone Arcivescovo d'Amalfi e-                      | Ludovico discaccia gli Ungari                             |
| legge tre Vescovi suffraganci                      | dal Regno. 170                                            |
| - f-                                               | Ludovico di Siena. 233                                    |
| 7 ()                                               | T 1                                                       |
| Leone IV. Pontefice affediato in                   | Ludovico, e fua morte. 173 Ludovico figlio di Renato. 210 |
| Roma da' Saraceni chiama in                        | Ludovico III. si sa padrone di                            |
|                                                    | ~ · · · ·                                                 |
| ajuto gli Amalfitani, Caetani,<br>e Napoletani, 31 | Napoli. 249<br>Luigi adottato da Giovanna. 205            |
|                                                    | Luigi d'Aragona Cardinale. 209                            |
| Leone X. nega l'investitura a Carlo. 260           | Luigi d'Angiò. 186                                        |
| _                                                  |                                                           |
| Leone X.Papa effendo stato Car-                    |                                                           |
| dinale d'Amalfi. 256                               | Luogo presso Napoli edificato da i Scalesi.               |
| Leonora, e Beatrice Sorelle di                     |                                                           |
| Alfonfo. (212                                      | Luoghi concessi agli Amalfitan                            |
| Lettere Città edificata da i Ro-                   | da Boemondo in Antiochia. 93                              |
| mani famiglie patrizie. 19                         | Lupo Protospadaro, e l'antichif.                          |
| Lettere Città, perche così der-                    | fima fua Cronica. 59                                      |
| ta,• 30                                            | b Ma-                                                     |

# • INDICE

| . M                                | ni. 209                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Agistrato dell'otto. 190           | Massimo Imperador Romano da       |
| Malta affaltata dal Tur-           | Censerico Re de'Vandali fatto     |
| co. 273                            | buttare ne! Tevere. 19            |
| Manfredi fatto Re di Nap. 137      | Massimiliano Imperadore. 260      |
| Manfredi s'usurpa Napoli. 133      | Mastalo Doge. 38                  |
| Manna di S. Andrea. 156            | Mastalo, ed Androsa uccisi- ibid. |
| Manfo Fusolo primo Doge della      | Matteo Capuano Arcivesc. 109      |
| Rep. Amalfitana. 35                | Matteo Cortese. 167               |
| Mansone Duce. 38                   | Matteo Comite, e donazio-         |
| Marco, e Domenico Capuano. 217     | ne. • 108                         |
| Margherita danneggia Napo-         | Matteo Capuano valerofo Capi-     |
| li. 191                            | tano. 222                         |
| Margherita nipote di Giovan-       | Matteo della Marra Capitan Ge-    |
| na. 174                            | nerale di Giovanna II. 209        |
| Maria Brena,e suo proverbio. 197   | Matteo Rufolo tenne per pegno     |
| Maria figliuola di Ferdinando.219  | la Real Corona. 142               |
| Maria figliuola di Federico HI- fi | Mauro rinuncia l'Arcivescovato    |
| marita. 193                        | d'Amalfi. 84                      |
| Maria sorella di Giovanna Le sua   | Mauro Scannapieco Vescovo di 3    |
| morte. 183                         | Minori, e nobile Amalfita-        |
| Marino Ammiraglio di quelto        | no. 95                            |
| Regno uccifo dal Socero. 89        | Mazzira Città. 162                |
| Marino di Alagno, e suo tumu-      | Melfi Città. 7                    |
| lo. 233                            | Milani famiglia nobi le. 233      |
| Marino del Giudice Arcivesco.      | Minori Colonia di Amalfi. 46      |
| 173                                | Miracolo di Girardo successo nel  |
| Marino Freccia. 220                | tempo dell'assedio di Gierusa-    |
| Marino Freccia intorno agli abi-   | lemme. 56                         |
| tatori della Costa d'Amalsi. 8     | Moneta di Rame della Rep. A-      |
| Marino Marzano Duca di Sessa       | malsitana. 13°                    |
| difegna uccidere Ferdinan-         | Monete antiche trovate in Amal-   |
| <b>dői</b> 229                     | fi nel 2.fol. di C. 20            |
| Marino primo Prefetto d' Amal-     | Monastero di Capri. 174           |
| fi. 29                             | Monastero sabbricato in Melsi di  |
| Marino te rzo successe a Sergio    | Puglia dagli Amalfitani. 56       |
| Prefetto. 31                       | Monfignor Lodrech. 260            |
| Marra famiglia nobile. 97          | Monte Lattaro vicino Lettere      |
| Marzio Carafa Duca di Maddalo,     | Gittà. 23                         |
|                                    | · ' Malk.                         |

| Molessen Re accecato. 272         | Nota di quei, che regnarono in    |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Monastero fabbricato a Maggio-    | questo Regno.                     |
| si. 127                           | Rogiero.                          |
| Monastero fondato dal Cardinal    | Guglielmo, detto                  |
| Pictro Capuano. 117               | il malo.                          |
| Mortedi Rogiero. 87               | Guglielman.                       |
| Morte di Andrea Re di Napo-       | Tancredi.                         |
| li. 168                           | Guglielmo IIL                     |
| Morbo Francese in che tempo si    | Henrico VI.lmpe                   |
| scoverse in Napoli. 248           | radore.                           |
| Morte di Alfonso, e suo tumu      | Federico Imperadore.              |
| lo. 216                           | Corrado,                          |
| Morte di Carlo. 274               | Manfredi.                         |
| Morte di Carlo in Ungheria. 188   | Carlo I.                          |
| Morte di Carlo II. 160            | Carlo II. De' quali               |
| Morte di Carlo VIII. e sua In-    | Roberto. quest'o pera             |
| scrizione 249                     | Giovanna I. fa menzio-            |
| Morte di Carlo Re. 147            | Carlo III. ne per l'in;           |
| Morte di Corrado. 132             | Ladislao. tempestiva              |
| Morte del Duca di Durazzo. 170    | Giovanna II. morte dell'          |
| Morte di Dragutto Capitan de'     | Renato. Autore.                   |
| Turchi. 273                       | Alfonfo I.                        |
| Morte di Ferdinando. 245          | Ferdinando.                       |
| Morte di Federico. 129            | Alfonio II.                       |
| Morte di Gio: Capuano. 125        | Çarlo V.                          |
| Morte di Guaimaro. 56             | N                                 |
| Morte di Giovanna I,e come? 182   | Accarello Dentice gran Cas.       |
| Morte di Giovanna II. 308         | 181 pitano.                       |
| Morte di Gio: III. 258            | Napoli abitata dagli Amalfitani,  |
| Morte di Ladislao, e come? 201    | Capuani, Sorrentini, e Nola-      |
| Morte di Luigi. 207               | ni. 2. fog. di C. 92,             |
| Morte di Manfredi miserabile. 138 | Napoli assediata. 204             |
| Morte di Maria moglie di Alfon-   | Napoli assediata da Lodrech. 463  |
| fo. 219                           | Napoli detta Gentile innanzi d'   |
| Morte di Maria Reina. 162         | essere stata destrutta da Belisa- |
| Morte di Margherita, e suo tumu-  | rio. 2.10g. di C. 20              |
| lo. 200                           | Na poli presa dal Re Totila. 22   |
| Morte del Papa Innoc. IV. 133     | Napoli presa da Saraceni. 18      |
| Morte di Roberto Re. 167          | 2.fog.di C.                       |
|                                   | b 2 Na-                           |
|                                   |                                   |

| Napoli in discordie.         | 190        | Origine della Costa.         | 6            |
|------------------------------|------------|------------------------------|--------------|
| Napoli Rep.                  | 75         | Origine della Religion       | ı di Mal.    |
| Napoli ributta Manfredi.     | 131        | ta.                          | 48           |
| Natale d'Afflitto Configlier | 0.216      | Ottaviano, e Tiberio         | Imperato-    |
| Navi piene di patrizii, e.C. |            | ri si portano per dipo:      | rto a Ca-    |
| li Romani patifico n         |            | pri.                         | 7            |
| gio, e fono condotta in !    |            | O: so porta di Napoli.       | 22           |
| vonia.                       | 14         | 2.fog.di C.                  |              |
| Nardo Tedeschini.            | 218        | O. fo Minuto.                | 168          |
| Narsete. rompe il Re Toti    | ila nel    | Otronto presa dal Tu         | irco, e fua  |
| monte Lattare.               | <b>2</b> I | ftrage.                      | 234          |
| Nicolò Campanile Vesco       | ovo di     | Ottone Duca marito d         |              |
| Ravello.                     | 212        | na I.                        | 175          |
| Nicolò Freccia tenne per     | pegno      | Ottone figliuolo di          | Barbaroisa   |
| la Real Corona di Garlo,     |            | preso da i <b>Ve</b> neziani | . 96         |
| Nicolò Miroballo Arcivesc    | covo di    | P                            | •            |
| Amalfi.                      | 222        | DAlagio de'Rufoli.           | 161          |
| Nicolò Papa II. venne in     | Amal-      | Palamide de Cunt             | o, e lua in. |
| fi.                          | 16         | fcrizzione.                  | 236          |
| Nicolò Rufoli governa An     | nalfi.75   | Palinudo.                    | 14           |
| Nobiltà di Amalfi.           | 180        | Pansa famiglia Roman         | a. 16        |
| Nobili al servigio di Carlo  | . 188      | Pătalone Vescovo di R        | Lavello.122  |
| Nobili, che militarono lot   | to Fer-    | Paolo Panía Autore.          | 145          |
| dinando.                     | 245        | Paolo Pansa circa la m       | orte di Fe-  |
| Nobili sotto Ladislao.       | 202        | derico.                      | 129          |
| Nola danneggiata da Ce       | nserico    | Parocchia di S. Andre        | ea in Paler- |
| Re de'Vandali.               | 19         | mo degli Amalfitan           |              |
| Nomi de'Prefetti, della R    | ep. d'A.   | Parole del Caracciole        | D. Cefa-     |
| malfi.,                      | 28         | re,                          | 128          |
| 0                            |            | Parole di Carlo.             | 147          |
| Onore dato alli Do           | . 203      | Parole di Francesco          | Coppola a    |
| Onore dato alli Do           | gi d'A.    | fuoi figliuoli nel m         | entre dovea  |
| malfi.                       | 36         | _ morire.                    | 245          |
| Onorio II. Papa.             | 79         | Parole del Signore           | a S. Brigi.  |
| Ordine de'Cavalieri.         | 172        | da.                          | 111          |
| Ordine di Cavalieri.         | 186        | -                            | 217          |
| Ordine di Cavalieri.         | 230        | Patto fatto da'Saracer       |              |
| Ordine di governo fatto      | da Tan-    | _ cipi d'Italia.             | . 33         |
| gredi in Napoli.             | 106        | Perotto Margiano             | familiare di |
| -                            |            | _                            | Gio          |

| Giovanna II. 209                  | Romane, e loro discenden-           |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Personaggi, che governarono       | za. 65                              |
| Napoli per ordine della Reina     | Poggio reale. 237                   |
| Giovanna Seconda. 129             | Pontano.                            |
| Personaggi ragguardevoli d' A-    | Ponte della Maddale nata 21'1       |
| malfi. 277                        | Pontone primo edificio de Ro.       |
| Personaggi ragguardevoli. 250     | mani venuti nella Gosta. 18         |
| Peste in Amalfi. 204              | Porta di Bronzo del Salvatore di    |
| Peste in Napoli. 195              | Atrano. 40                          |
| Picenza Città. 6                  | Pozzuoli incenerita. 271            |
| Pigmenio primo Vescovo d'Amal-    | Privilegii, che ottennero i Bosi, i |
| fi. 2.fog. di C. 22               | Rogađei, i Castaldi, ed i Pironti   |
| Pietro d'Aragona, e sua mor-      | da Rogiero. 87                      |
| te. 211                           | Privilegii de i Tramontani. 221     |
| Pietro Capuano Arcivescovo. 172   | Privilegio concesso a Constanti-    |
| Pietro Cardinale conduce in A-    | no Vescovo di Ravello. 73           |
| malfi molte reliquie , e il corpo | Privilegio concesso da i Napole-    |
| di S. Andrea.                     | tani a gli Amalfita ni. 104         |
| Pietro Dentice. 167               | Privilegii degli Amalfitani. 134    |
| Pietro Eremita, e suo avveni-     | Privilegii de Citaresi. 239         |
| mento. 42                         | Privilegio degli Amalfitani. 183    |
| Pietro da Lettera gran Capita.    | Privilegio dell'Imperadore Fede-    |
| no. 109                           | rico a i Preti. 126                 |
| Pietro Prefetto d'Amalfi. 28      | Promontorio di Massa. 13            |
| Pietro Vescovo di Minore, e sua   | Prudenza di Constanza. 109          |
| Constituzione. 134                | R                                   |
| Pietro Vefcovo di Lettere. 79     | D Ainaldo del Duce. 216             |
| Pietro Vescovo, e Sergio Preset-  | Ravello Città, ed il suo pri-       |
| to governano la Rep. 34           | mo Vefcovo. 68                      |
| Pietro Vescovo d'Amalfi si porta  | Ravello edificio de' Romani. 23     |
| il corpo di S. Trofimina da Mi.   | Religione di Gierusalemme. 98       |
| nori, e fuo miracolo. 24          | Reliquie de Santi. 311              |
| Pietro Sarriano Configliere. 258  | Renato d'Angiò, e sua morte.234     |
| Pietro Tomasello eletto Papa 191  | Renato scacciato da Napoli. 212     |
| Pino monte Castello. 38           | Renato successore di Giovan-        |
| Pio.II.                           | na II. 209                          |
| Pisa depredata delle leggi degli  | Rendite della Canonica date in      |
| Amalfitani. 82                    | commenda. 121                       |
| Platamone, e Cappafanta famiglie  | Riccardo nobile d'Atrano, e sua     |
|                                   | Car.                                |

| IND                                                         | ICE                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tumulo di Cabriello Curiale.215                             | successe Leone:                                   |
| Tumulo di Costanza. 125                                     | Di poi Pietro Secondo, a cui                      |
| Tumulo di Francesco Carbo-                                  | iucceiie buono.                                   |
| ne. 197                                                     | Pietro Arcivescovo successe                       |
| Tumulo di Francesco Rusolo. 174                             | Lorenzo.                                          |
| Tumulo di G'ulio Refino. 274                                | Giovanni fucceffore di Pierro (4)                 |
| Tun ulo d'Isabella moglie di Fer-                           | Sergio Arcivescov. di Amalfi.80                   |
| dinando.                                                    | Vescovo di Tolosa.                                |
| Tumulo di Maria Duchessa di A-                              | Vespro Siciliano.                                 |
| malfi. 223                                                  | Ville di Pompeo, e-di Cefare in                   |
| Tumulo di Matteo Capuano. 173                               | Daya.                                             |
| Tumulo di Matteo Granito. 274                               | Vino di Cragnano, e sua quali.                    |
| Tumulo di Nicolò Maccia Vesco.                              | tà.                                               |
| vo di Minori. 232                                           | Vino Latino, perche detto cosl.3                  |
| Tumulo di Pietro Aragona. 212                               | Virtu di Guglielmo secondogeni-                   |
| Tumulo di Rainaldo del Doce.217                             | to at tauglieimo.                                 |
| Tumulo di Roberto. 163                                      | Vitagliana na i Grainas                           |
| Tumulo di Rogiero Trara. 174                                | Vito Pisanello. 266                               |
| <b>V</b> .                                                  | Vittoria contro i Francesi. 266                   |
| V Alore delli Siciliani. 151<br>Vangelista Ferrajolo Vesco- | Urbano VI dichiara Luigi ereci.                   |
| V Vangelista Ferrajolo Vesco-                               | co. 188                                           |
| vo di Scala. 216                                            | Uva Vitillo; perche detta cosi. 3                 |
| Versi di Corrado riposti in Na.                             | $\mathbf{z}$                                      |
| poli, :132                                                  | Appullo circa la vennta di                        |
| Versi di Marco Antonio. 133                                 | Z Appullo circa la venuta di S. Andrea Appostolo. |
| Vescovo a'Amalfi Pietro, a cui                              |                                                   |

### IL FINE.